







Digitized by Google

Ongliainoni UNIVERSITY OF CALIFORNIA .

Edizione posta sotto la salvaguardia delle leggi vigenti



## STORIA DOCUMENTATA

1.7

# DI CARLO V

#### IN CORRELAZIONE ALL'ITALIA

DEL PROFESSORE

#### GIUSEPPE DE LEVA

VOLUME V.



## BOLOGNA

DITTA NICOLA ZANICHELLI

(CREATE II GLACOMO ZARICHULLE)
1894



MOLOGNA: TIP: ZANICKELLI MOCCCLERENTY.

Elightized by Google

Onghial from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

70:777 24 v.5

## LIBRO QUINTO

DALL'INTERIM DI AUGUSTA SINO ALLA CONVENZIONE DI PASSAVIA

#### CAPITOLO PRIMO

Lortamenti del Pontefice dopo la pubblicazione dell'Interiore manesagga di l Bertani la Germania e suo accierdo con Cexare. Ceferenze tra la versioni a penale e la papare de questo accordo - Nuove e vane pratiche di legge teat, papa e il se di Françia, venuta di quest alti so a Te v.e. per qual fine, annessione del carchesato di Saluzzo a la Francia congoura dou co la vita di Forrante Gentagra - Consigno dei carcinali de Monto e Cervan, perú accet azione dell'accordo canchinza col Barta a, e lors parero circa le figuida richieste da Cesure per la riduzione dei protestante, boun reintern do al ngosto 15to , leputezione la tre munzi an deregova con potestà è legati a fapere, è l'en ser zione. epposte all'execuzione della bolia, no eve trattanive la rotticae sopia Pracenza — Neputa del principe l'Eppo a Genova, un see neglez azioni ed anaidie per la erezione di una fortezza, desine dai provvida nip egi, in Amirea Doris, ang wa san disegni del tranzaga, per ampilare il de vinto impenale in Italia. - Tentativi del papa di tirare i prelati di Tresto a Keren, e con c, al intenzione destreggiament, del re di Francia: amorescena del campasto Ippo to dibato o capitali della ega propistici al Champta de poete de papa a Rome de quatro de preint. punasti a Tre con e l'acominato i ront come, celle quat an une del Bertani col vescovo d'Amas e con l'apperatore, part, proposti in proposito cal cardina, del Monte, a spenio del conodo, mesvo monticio a que" quattro prelat , in naes a de protesta da parte dell'autorischitore imperiale Mandoza — La esta ne di Oblavio Farnese per callion di Chena, morté del papa

I Indicibile è il romore che suscità la pubblicazione dell'Interim. Che sacrilega audaria metter mano nelle materie della fede; peggio ancora, approvare dottrino erronee e ripuguanti ai decreti del moderno concilo! Che non sia questo il primo passo sulla via che condusse allo scisma inglese? Porche durque la Chiesa e minacciata ne'suoi fondamenti e non più in un isola sola,

Digitized by Gougle

ma dovunque si estende lo scettro di Cosare, non dovra ella concentrare tutte le sue forze su questo punto. postergando ogni rispetto mondano! Così gridavano d'accordo con gli avversari dell'imperatore i più ferventi ortodossi, illusi dalle memorie de'tempi ne'quali la potenza morale del papato erasi mostrata grande anche ne' suoi eccessi E lodato sia Dio, sciamava in su quel caldo della prima impressione il cardinal del Monte, ludato sia Dio che siamo fuori del forse, e si verrà a pigliar finalmente il partito tante volte da me pronosticato di tirare il concilio a Roma, sicche. aspettando con vivo desiderio il giudizio sulla validita della traslazione a Bologna, rallegravasi al pensiero della bella sessione e del bel decreto che si farebbero a tal vope. E se non si fa questo, o s'induqua di fare, la è spacciata, non c'è più rimedia (1).

Ma poco stante egli stesso senti che questo partito sarebbe reputato, com'è stato sempre, troppo cocente (2), e quasi punto che alla sua proposta si fosse dato il nome di parere, la valutò al giusto per espressione di quel che allora eragli venuto in fantasia che si potesse fare per non fare la marte della pecora la qual sua beatitudire suoi detestare ed aborrire (3).

Por come seppe che il cardinal Alessandro Farnese s'era messo per la via di evitare al possibile ogni occasione di offendere l'animo dell'imperatore, non solamente gliene diede lode (4), si ancora in un colloquio

<sup>(1)</sup> Actum est, conclumatum est. Il cord del Monte al card Carrier in Rossi, Bologna, 21 maggio 1548 R. A carrie di Stata in Fornice Carte cerviniane, filta 21, n. 11, msc.

<sup>(2)</sup> Detto of detto. B logue, 24 maggio 1548. Had, n. 69, mac.

<sup>(3)</sup> Detto al detto, Belogna, 31 maggio 1548, Hild., n. 72, msc.

<sup>(4)</sup> Del che la laudo, nè la consulterei horomai che facesse altrimenta 9 gruppo 1548.

col vescovo francese di Embrun, il quale chiedevagli che si farebbe dell' Interim, non si reco a coscienza di giustificarne la promulgazione (1). Finalmente quando ebbe letto il proemio, ond'era fatto men grave l'Interim stesso, in quanto che fra le altre cose dicevasi non esser esso contrario alla religione, tranne nei due punt, del matrimonio de' preti e della comunione sotto ambo le specie, se stesse a me, scriveva, non me ne riscal derei più, e non ne parlerei e starei a vedere che effetto producesse, perchè non vedo che si possa rerocare, nè emendare, nè come sua santità vi possa entrar dentro (2). Così il pieghevole legato acconciavasi all'indirizzo politico, che, appena cessato il subitaneo terrore, prevalse in Roma.

Al partito estremo, che gli interessi ecclesiastici consigliavano, opponevansi i personali interessi. Mancando l'appoggio di Francia, non restava al papa che veder modo di trar profitto dall'errore dell'Interim e dalle difficolta che s'incontrerebbero nel farlo osservare in Germania (3), continuare insomma l'antico giuoco diplomatico, a cui da un carattere proprio la singolare mescolanza de'negozi pubblici co' privati.



<sup>(1)</sup> The non-era cost accerbo come la brigata pensava, et che l'imperatore si poteva sensare, non l'havendo promu gato in modo di legge ma al consiglio, et che non solamente un tanto principe, ma ogni semplice huomo puo dar consiglio, et e tenuto a darlo in le cose che concernono la salute dell'anima del prossimo. Il card del Monte al card. Cervisa Bologna, e gi igno 1048 Ibid. 21, n. 79. mse

<sup>(2)</sup> Detto al detto. Bologna, 14 grugno 1548, Ibid. n. 80, msc.

<sup>(3)</sup> Per lettere di due di questo s'intende tuttavia più la difficoltà che sara in for osservar l'Interim, et che quelli periori tanto catholici, come lutherani pigliavano piacere della lega tra Nº Sig <sup>m</sup> et il re di Francia. Il cord Cervini et cord. del Monte Roma, 13 giugno 1548. Ibid., n. 212, msc.

Indi l'arte dell'atteggiars: sulle prime a minaccia (1). Aveva già fermo in animo di richiamare lo Sfondrato e di sostituirgli in qualità di nunzio il vescovo di Fano fia Pietro Bertani, non men del primo confidente di Cesare e dilettissimo del cardinal Madruzzi (2), quando, ipterpellato su ciò dall'ambasciatore imperiale Diego di Mendoza, si finse irresoluto, dando in cambio libero sfogo al suo risentimento. Sul punto di mandar legati in Germania, al che quegli lo esortava come da se, e sull'altro di protrarre il giudizio intorno alla validita della traslazione del concilio, non si lasciò intendore Rispetto a Piacenza, avendogli l'ambasciatore messo innanzi accortamente che il consiglio di sua maesta era diviso in due parti, l'una, che non si restituisse in verun modo. l'altra che taceva, ma che però ambedue concorrevano nel partito di un compenso, quanto al compenso non rispose mai parola, quanto alla restituzione dichiarò che questa era causa pubblica e non prirata. th'essa dovera andar innanzi ad ogni altra cosa, che Pracenza areva dato Milano all'imperatore (alludendo all'alleanza del 1521 con papa Leone X che frutto la conquista della Lombardia), che ormat era tempo di fur fatti, uon parole (3). E anche quando il Rertani

1

<sup>(1)</sup> Después que vino la nuova del inferim an andado,, en hazer de mauera que no valiesse nada lo declarato, y tavose por ejerto que en passado, que fue a los 4, se declarara sor buena la advocation de la causa y la traslación del concilio. Dirgo Lasso de kon a Ferdinand. Roma, o jun, 1548, Aug. con Druffet, Briefe nad Akten zur geschichte des sechiebaten jubrhunderts. Munchen 1873, n. 163, p. 115.

<sup>(2)</sup> Il che ora noto a'31 maggio anche al card, da Beliay Ribier, Lettres et Mempires d'estat, ecc. Blois 1996, t, 11, p. 138,

<sup>(3)</sup> l'asso tutto senza rottura, ma si focco del buono. l'arre a sua sartità che Don Diego andasse putitosto per esplorare et intendere, che per altro. Remardino Maffer al card. Cercini

s'era già posto in via da Roma, a'9 di giugno del 1548, cercò dar a credere che andava per fare a Cesare quella prima ammonizione che suol precedere le maggiori censure. Il dado è geltato, disse all'ambasciatore florentino (1), e in questo senso il cardinal Farnese ne diede l'avviso in Ispagna (2).

Doice all'incontro e adescante porgevasi l'imperatore. Il Bertani giunse ai 30 di quel mese ad Augusta. Ivi, è vero, ciò stesso che per lo innanzi allo Sfondrato e a Giuliano Ardinghello fu risposto anche a lui: doversi acconciar prima i negozi pubblici, mandasse dunque il papa i legati con le facoltà altra volta specificate (3), e l'imperatore sarebbesi po, sub to dichiarato o per la restituzione di Piacenza o per un compenso, ma con l'aggiunta di tante e così buone parole da fargli

THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PARTY.

tsenza data, ma certo dei primi di giugno 1548). Corte certiniane, film 20, n. 157, msc.

- (1) Gius. Canestrini, Legazioni, di Averardo Serristori, Firenze 1853, p. 166.
- (2) Havendo pubblicato l'Interim senza aspettar li legati et l'autorità di questa santa sede, et posto mano dove non le conveniva, con tanto carico del mondo et carico della conscienta propria... aonde sua santità e risoluta di revocar mons." rev." Sfondrato et mandar il vescovo di Fano a far con sua maesta quolta prima admonstione che si conviene alla dignità et luogo che N. S. Idam le ha dato. Lettere originali del card. Atessandro Farnesse. Roma, 13 giugno 1548. Biblioteco Chon cod. L. Ill'65, pisc
- (3) Le settere d'Augusta furono de' 2 et 3 di questo (lugho) con l'avviso del recesso della Dieta, quale fu fatto il primo el mese, il di da poi l'arrivo del vescovo di Fano... L'Interim è stampato, et non sanno difendere che non ci sia delle cose non catholiche et nondimeno vorrelibero che se mandassero di qua le facoltà domandate... Quanto a Piacenza si replicano le parose si sempre, che se acconcino in prima li fatti pur dici. Il cord. Corriere al card. del Monte. Roma. 13 luglio 1348. Carto corringia. Alta 21, n. 210, msc.

concepire le più hete speranze (1). Che anzi il confessore li Cesare, fra Pedro de Soto, mostravasi sicuro della restituzione con alcune condizioni, e il cardinal d'Augusta scriveva al cardinal Farnese che le cose private erano ne'migliori termini che mai (2) Eguale larghezza in promettere trovò il Bertam nelle controversio ecclesiastiche. Alla sua instanza che i protestant accettassero la legge cattolica pi ma di esserne dispensati secondo le richieste facoltà (3), acconsentiva il confessore, de si opponeva il cancelliere Granvelle Solo l'imperatore mise innanzi le difficoltà dell'impresa, soggiungendo peraltro che l'avrebbe procurata con tutte le sue forze (4). Anche all'altra instanza che il papa facesse in Roma la riformazione della Chiesa col concorso di tutti o di parte de prelati di Bologna e di Trento, dobbiam credero che non si negassero i ministri mperiali. Era questo infine il partito gia proposto anteriormente da Cesare nelle istruzioni al Mendoza dei



<sup>(1)</sup> Nel principio sua maesta mi ris, oso che venute le facoltà darebbe subito risposta, è di restiture, è di ricompensare, e molto volte tanta buone parole aggiunse, che io era sforzato entrare in grandissima speranza. Copia della risposta data dal rescoto di Fano atti ministri dell'imperatore (senza data, ma certo del giugno 2549) Cod. Corsoniano, Col 45, C. 27, p. 311 e seg. nisc.

<sup>(2)</sup> Dispaccio li Averardo Serristori 18 lugho 1548. G. Canestrani. 1. c., p. 175. — Fernando Montesa an Diego Mendoza, Roma. 9 .ul. 1548. Druffel, 1. c. n. 172, p. 123 e 124

<sup>(</sup>d) Il vescoro di Fano dice rispondere, che prima bisogna stature la legge, che sia buona in universale, et poi fare il privilegio, et in questo dibattito era restata la cosa. Il card. Certenia di card. del Monte, Roma, 13 luglio 1548. Certe certimone, filza 21, n. 216, mse

<sup>(4)</sup> Fernando Montesa an Diego Mendoza, Roma, 19 lugho 1548. Druffet, n. 172, p. 124

16 gennaio (1), e del quale in marzo fu pur discorso con Giuliano Ardinghello (t. IV, pag. 417). Ma Cesare voleva che ciò avvenisse senza pregiudizio del concilio di Trento, e il papa pensava invece trarne occasione a dissolverlo, o, come diceva il cardinal Caraffa al cardinal du Beliay, ad ingannare gli ingannatori (2). Fatto e che il cardinal Farnese, trattandone contemporaneamente in Roma col Montesa segretario dell'ambasciatore Mendoza, ch'era allora a Siena, ricusava di obbligarsi per iscritto all'appostavi condizione (3). Nondimeno, fermate le basi di un accordo rispetto alla spedizione delle facolta richieste dall'imperatore, ed alla sospensione per sei mesi del concilio e del giudizio intorno alla traslazione, si convenne anche sul punto cella riformazione ina in una formula così generica e indeterminata da poterse a tirare ad opposti sensi (4)

- 1) Vedi mio t. IV, p. 408, nota l. Respondio (el papa que el venir a Roma a tener concilio era partido auevo que no se baba propuesto hasta abora Repliquele que se hablasse en el conforme a como vuestra magestad lo entendia, pareriendo a su santidad. No la pareccio sueno, ni me quiso responder. Diegide Mendosa a S. M. Roma, 2 febbr. 1548. Joh. Jor. Ign. v. Delinger, Bennage sur politischen, kircl.lichen und cultur-geschichte der sochs lasten jahrhunderte. Regensburg, 1862, I. Band. p. 138
- (2) Ceux-ci pretendent, que pur cette venue de tous les prelats le concile de Treute se pourroit dire desolu... Que ce seroit le plus bel ouvrage du monde d'attirer tey sous la couleur ex-lessus aliegues ces prelats de Treute, et puis après à leur barbe puyer la translation et la faire, par adventure advouer bonne à eux mesmes; qui seroit... tromper les trompeurs. Rebur, t. 11 μ. 161
  - (3) Dispaccio precatato del Montesa, p. 125.
- (4) Tale è quella, ch'no reputo autentica, comunicata da. Bertani al cardinal del Monte: «quod fiat reformatio, ubi veluent positien cum interventu praelatorum omnium nationum quos placest imperatori». Reynoldess, Annales ecclesiastici. Lucae 1755 ad an. 1548, LXV.

Di qui le differenze essenziali che si notano nelle relazioni mandate a Roma da ciascuna delle parti contraenti.

Quella dell'imperatore è de 27 lugho, e di essa abbiamo il sunto che l'ambasciatore Mendoza, tornato per tal ragione a Roma, fece presentaro al papa. Ivi riferendosi all'accordo col Bertam, chiede che sian mandate facolta complissime, senza condizione alcuna e meevocabih per la dispensa negli articoli della comunione sotto ani o le specie, del matrimorio de sacerdoti. e dei beia ecclesiastici. Quirdi, premesso di non poter consentire in veruna maniera che sia mutato il luogo di Trento, accorda bensi una racazione o sospensione. come la si contra champare, del concil o per sei mesi. ma vuole che sia notificata non solamente ai prelati di Bologna si ancora a quei di Trento; che, spirati i sei mesi, debbano tornar le cose, quanto al concilio. nei termini in cui si trovano presentemente: che non si dia all'assemblea di Bologna ne espressamente, ne tacitamente, ne con privole equivalenti il titolo di concilio: cho le scritture o le allocuzioni a cio occorcenti sam fatte prima vece e e sentire al Mendoza; che infine sia sospeso frattanto il giudizio sulla traslivionene da queste e altre parole si possa mai inferire ch'egli intenda approvario o in tutto o in parte. Conchiude col dire the se il papa, durante la sospens one, volesse fare una buona riformazione, no avrebbe jiacere, purche fosse qual si conviene al bene della Chiesa, senza por mano nelle materie della religione che spettano al concilio. E con o tutte queste clausole non bastassero a mettere in salvo i duritti del concubo così risolutamente affermati, il Mendoza vi aggrunge del suo, che l'aver ezh posto qualche vocabolo da cui si possa congetturare il contrario di cio che ha sostemito l'imperatore

riguardo al concilio, alla traslazione e a qualsivogha altra cosa di tal fatta, è stato unicamente per conformarsi all'uso comune della lingua non gia perchè si abbia a darghi ne ora ne mai una interpretazione che torni in danno delle sue ragioni (1).

Per l'opposto nella l'reve scrittura che il papa diede al Mendoza, e dichiaro essere sostanza della relazione del Bertani, è compreso anche quello che abbiam ragione di credere sempl cemente promesso a parole; l'accettazione cioè della legge cattolica da premettersi alle dispense sopra i tre accennati articoli (2); ed è torta al suo proposito la formola concordata intorno alla riformazione da farsi a Roma, come s'egli potesse chiamare a fal nopo tanto i prelati di Bologna quanto quelli di Trento, e Cesare si limitasse a supplicare che v'intervenissero prelati di diverse nazioni (3).

Naturalmente il Mendoza, non prestando fedo alla versione papale dell'accordo, instit sempre che fossero mandate le facoltà conforme alla versione del padron suo (4) nella quale erano pfino mantenute lo anticho

Mendoza's denkselrift an papst Paul III. Denffel, op. est.,
 180, p. 131-133.

<sup>(2)</sup> Di ciò non è fatto alcun cenno nella precitata comunicazione del Bertani al cardinal del Monte. Raynalches, LXV.

<sup>(3</sup> Druffel, m. 182, p. 134. — Che nulla più di quanto si seggo nella dotta comunicazione del Bertani al card. del Monte (p. 11, nota 4.º) fosse allora conchiuso su tale argomento, abbiamo anche da un posteriore dispaccio dello stesso Bertani: « Monsignor » di Fano mi scrisso per quest' altimo corriere una lattera, in la « quale era un capitolo di questo tenore: In ero per concludere » la mandata de prelati di Trento a Roma per sa reforma; ma » sua maeste non volse concludere avanti I uso delle facelità ». Il card. de. Monte al card. Cerv. n. Bologna, 14 feabr. 1349. Carte cerriniane, film 21, n. 168, mse

<sup>(4)</sup> La diferencia de lo que dicen que escribe el obispo de Fano a lo que V. M. me escribe que se concerta con el es tan

pretensioni che il Bertani aveva bensi cercato di confutare, ma non potuto abbattere (I) E il papa, non essendo riuscito nella cosa che più gli stava a cuore, nè di forzar Cesare con la vana minaccia della lega francese, ne di trar pure di bocca a'suoi ministri un sol motto che avvalorasse le speranze date dal confessore (2), si appigho al partito del cedere opportuno, ma lento e graduale, reso necessario dalla mala riuscita dei negoziati non mai interrotti in questo mezzo col re Enrico II.

II. Nel tempo stesso che mandava il Bertani ad Augusta aveva inviato a lui Girolamo Dandino vescovo d'Imola: ma con proposte mefficaci a vincere le difficolta

grande, como V. M. vera, y sov clerte que o no las concedera, o ya que les concede, seran de manera que no aprovechen. De go de Mendosa a S. M.A. Roma, 27 ag. 1548. Delinger, 1. c., p. 155.

— y porque aran differentes en algunas cosas, el embaxador stempre insto a su S.<sup>d</sup> que se despechose las facultades conforme a lo que el emperador serivia. Montesa an honig Ferdinand. Roma, 10 sett. 1548. Druffet, 1. c., n. 210, p. 155.

- (1) I. sig. Don Diego fu da nostro Signore, et non gli parlo in quel modo che scrive mons. di Fano, ma come cauto voleva rimettere in campo tutte quelle cose che da esso mons. de Fano erano già Mate con le ragioni ribattute II cord. Corrina al curdinal del Monte Roma, 15 agosto 1548. Carte cominione, filsa 21, n. 219, mac.
- (2) Allorche il card. Furnese voleva far credere al segretario del Mendoza che nulla più mancava ada conclusione della lega con Francia, questi rispondevagli: que se le horse ducho muches reces los inconvenientes que se podian requir d'esta liga, y assi no havia para que hebtur mas en ello, sino que la hissessen buena pro. E quando il cardinate fingera di napere che s'era proposto di das Modena e Reggio od Aquila in compenso di Pia cenza. Il segretario replicava di non poter hablar en esto nava si no su M.4, por que se to havia reservado in pertore come el papa los capellos. Dispaccio precitato del Montesa, 19 lugho 1548. Draffet, p. 125 e 126.

gia sorte fra loro nelle pratiche della lega e da noi a suo luogo accennate (t. IV, pag. 425). Perche, com'egli persisteva nell'intento di far.a servire alla ricuperazione di Piacenza, così anche il re nel rifiuto di lasciarsi per tal via tirare alle offese contro l'imperatore in un momento che s'era volto con tutto l'animo a difendere la Scozia dalle forze degli inglesi (t. IV, pag 432), Appunto allora le sue genti cingevano d'assedio Hadd'agton, e la flotta che le aveva sbarcate al porto di Leith, girando il settentrione della Scozia, andava a prendere la infante Maria Stuart a Dunbarton, donde per il canale di s. Giorgio fu condotta a Brest a' 13 luglio. Voleva dunque semplicemente difeusiva la lega, non estesa at loro successori, ne comprendente a parte gu svizzeri, e mutata la forma del deposito per modo che i segentonovantaseimila scudi, che secondo le precorse intelligenza avrebbe dovuto sborsare a Roma, non uscissero di Lione, dove il papa prometteva di consegnarne per sè trecentornila (1).

Non per questo trascurò de promuovere a man salva gli eventi che facevansi dipendere da quella lega, se conchiusa, in conformita delle cose altra volta trattate in Roma col cardinal di Guisa (2).

<sup>(1)</sup> Fernando Montesa an Diego Mendeza. Roma 19 juli 1548. Franz Mendoza cardinal von Coria an koaig Ferdinald. Roma, 21 juli 1548; Cardinal Karl von Guise an cardinal du Beliay. Lanslebourg 9 aug. 1548. *Ibislem* n. 172, 176 e 190, p. 126, 128, 138 e seg. — Dispacci di Averardo Serristori 18, 26, 31 lugho e 4 ag. 1548. G. Canssirmi, I. e., p. 173, 177, 178. — Le connestable a le chancelier Otivier, 20 aoust 1548. Ribier, t. II, p. 137.

<sup>(2)</sup> Ho ritratto di assai buon lungo come il Dundino porta ordine di supplicare al re di Francia, sempre che la lega abina effetto, per il ritorno in Italia di Piero Strozzi con disegno di metterlo in Parma sotto al duca Grazio con disci o dodici mila fanti che sua santità vi può spingere in un subito; con li quali

Partito infatti il re da Troves a' lo maggio, traversati il Delfinato e la Savoia, con parte delle loro guarrigioni, 2500 fanti e 600 nomini d'arme incirca, e con grande comitiva di signori di corte, discese all'improvviso nel Piemonte sotto colore di visitarne le fortezze, in realta per rinfocare la sua parte in Italia e darle speranza di pronto appoggio con una vigorosa dimostrazione; qual si fu la violenza che al marchese Gabriele di Saluzzo, ingiustamente accusato di pratiche segrete cogli imperiali, costò lo stato e anche la vita (1) E venne ai primi di agosto a Torino, proprio nel tempo che con saputa sua erano state ordite congiure dal duca Ottavio Farnese contro la vita di Ferrante Gonzaga (2). Qual cosa piu naturale ch'egli avesse in anuno, se mai caceva morto l'odiato governatore di Milano, di correre subitamente contro le frontière lombarde per commuovere a ribedione que' popoli insofferenti del giogo spagnuolo? Di qualche anteriore preparazione a tal uopo non ci mancano indizi (3). Aggiungasi che le

e con lo ainto che si promettono dal duca di Ferrara, divisano che si possino fernare molte risoluzioni, che fuor di questi forze si sarolbero potato scoprire in limita; e che... in l'iomonte si spinga un grosso esercito, col quale di poi si possino mettere a quel e impresso che gli banno teccho nei discorsi loro. Disporcio di teccardo Secrestora 18-19 pragno 1548, Jord., p. 107.

- Eccale Ricotti, Moria della monarchia piemontese. Firenze. 1801, p. 3, p. 281.
- (2) Es cosa, de mny grand consideration haver vende el rey de Francia a Turin en esta sucon que se tractava esto. Montesa con Konog Parelmand, Roma, 10 sept. 1548. Devifed, n. 210, p. 150.
- (3) Colluy, dont par cy-derent je vous sy escript faire si grants offres en la duché de Milan, est vous à Venise pour de la me faire entendre plus surement, que les choses par lui proposees estoient en tal estat qu'il se povoit desirer. Cardinal du Belloy on Montmerency Roma, 23 juni 1548. Ibid., a. 167, p. 119.



frontiere erano beast guarante, ma il Gonzaga senza danari e con si poche forze dentro Milano (1), soli 1500 fanti, che dovette a malincuore dar le armi in mano a 1000 c.ttadini, divisi in quaranta compagnie di 25 nomini per ciascuna (2). E all'insurrezione di Milano poteva tener dietro quella di Genova, con tanta maggior probabilità di successo quanto che trovavansi pronte a Marsiglia ventitre galce francesi, e Andrea Doria era poc'anzi partito con le sue (3) per condurre l'arciduca Massimiliano in Ispagna e prendervi il principe Filippo (t. IV, pag. 450). Di già in luglio il cardinale du Bellay annunciava che Paolo Spinola era venuto da lui a Roma per trattare di una nuova cospirazione (4), e non guari dopo anche l'ambasciatore imperiale in Venezia scriviva esser usciti di la ai 12 di agosto in abito da contadini lombardi Ottobuono Fiesco e altri tre suoi compagni emigrati (5). Nello stesso tempo Cesare Mormile offriva al cardinale du Bellav in ostaggio i due figli suoi per sicurtà che al solo avvicinarsi di genti francesi a Napoli

- (1) lo qui non ho modo li sostenere le siese ordinarie, quanto mono le straordinarie, e non saprei dove dar di mano a cinque, ne a quattro mila scuai per ripararma da un caso repentino, dal quale è difficue che ci riparia no per questa estrema necessita del danaro, s'egli aviene. Ferrante 6 manga all'um peratore Mantova, 30 giugno 1548. Att. della societa lapare ai sto, la patria. Genova, 1868. t. VIII. p. 240.
- (2) Los quales en siera escusar sy purhera, por no ponelles las armas en la mano; mas con ser cosa a cordada y praticada muchos dias ha, no sa pudo bazor menos sino dissimular por no muestrar descontança dellos, Engacross anch, imp. a Genorie at principe Pelippo, 9 agosto 1548, Ibul. Boctia enti ispano genovesi dell'Archivio di Simanuas. Doc. CXIII
  - (3) Ibiden
  - (4) 18 luglio .548. Riber, t. II p. 144.
- (5) Don Giovaniii Hartado al principe Filippo, Venezia, 22 agosto 1548. Documenti ispeno-genecesi. Doc. CXLIII

sarebbero uccisi a furia di popolo gli spagnaoli ed occupata i due castelli (I).

Certo nel conto che si ha a fare di siffatti avvisi bisogna risecare quel tanto ch è dovuto alla credulità del verboso cardinale ed alle facili illusioni de fuorusciti. Resta però sempro che la comparsa del re a Torino, a cui accresceva importanza l'andata del duca Ercole II di Ferrara per fermar ivi il matrimonio della primogenita sua Anna col duca d'Aumale Francesco di Guisa, mirasse a due fini. L'uno immediato, di suscitare disordini, onde fosse impedita la venuta del principe Filippo in Italia; l'altro indiretto, di rimuovere il papa dall'approvare l'accordo del Bertani con l'imperatore: al qual uopo mando a lui il segretario Aubespine per istringerlo alla conclusione della lega, in modo conforme alle sue instanze nei due punti del deposito e del passaggio ai successori (2) Ma quando l'Aubespine giunse a Roma, a'23 di agosto, erano gia mutate le condizioni delle cose: svamte le congrure contro la vita de. Gonzaga, commossi di spavento i Farnesi per le confessioni fatte da que' sicari che furono presi ed esaminati (3): i, re postosi subito in via per ritornare in Francia, deve continuavano i tamulti nella Gu em a, nel Poitou e nella Brotagna, causati dall'accresciuta gravezza del sale (4). Laonde il papa ricuso di mette.

Google

Ribier, t. II. p. 130.

<sup>(2)</sup> Le connestable à le chancelier Chiver, 10 noust 1548, Ribier, z. II, p. 158 e Diego de Mendoza a S. M.<sup>d</sup> Roma, 27 ag. 1548, D llinger, Berträge, p. 156

<sup>(3)</sup> König Fleinrich an Marillac Enbrun, 7 sept. 1548. Deuffell, n. 208, p. 404.

<sup>(4)</sup> No detare de acordar a V. M... que si el mieso que estos agora tienen, el qual es muy grande, es verdadero, V. M. se podra servir de la ocasion lel en citanto esta callente para hacer sus negocios, etc. Disprecia precitata del Mendeza, p. 157.

Parma a discrezione di lui col darne l'investitura al duca Orazio, per non provocare le armi di Cesare senz'aver prima assicurato l'ultimo suo intento, la ricuperazione di Piacenza (1). L'Aubespine parti indignato da Roma a' 26 di agosto, e cinque giorni dopo fu deliberato di soddisfare l'imperatore nella chiesta missione de' prelati in Germania.

III Tra' primi di maggior autorità che consigliarono l'accettazione dell'accordo conchiuso col Bertani,
e il cardinal del Monte. Per verò due mesi innanzi,
benchè giudicasse men grave l'Interim dopo averne
letto il proemio, e lo dicemmo più sopra, pur non
vedendo come vi potesse entrar dentro il papa senz'ap
provarlo indirettamente (2), aveva scritto per questo
conto non lodo ne vitupero l'andata di monsignor di
Fano; la vitupererei bene se anclasse per impiastrare
le cose private come qua si è detto (3). Il perchè,
dolente di ciò che l'orato e fiorentino al concilio Pietro

<sup>(</sup>i) Il a mis en avant le dancier qu'il y avoit de bailler l'investiture de Parme au duc Gracio, se promectant que aussitost il auroyt la guerre sur les bras et qu'il vouloyt premièrement voire le roy armé voullant soubs ceste occasion comprendre en le ligue défensive le recouvrement de l'Isisance et par là nous attirer à l'offensive Connetable Montmorency au Mariller, Embrun, 7 sept. 1548. Druffel, n. 203, p. 154. Vedi anche Montesa au kanny Ferdmand. Roma. 10 sept. 1548. Ibid. n. 210, p. 156; Drego de Mendora a S. M. Roma, 27 ag. 1548. Dellinger Bestrage, p. 157 e Le roy au connestable, Savillan, 29 aoust 1548. Ribier, II, p. 154.

<sup>(2)</sup> Dice un di questi vescovi catholico et dotto, che in qualsivoglia modo che s. Beat. e vi ponga la mano, non si farà altro frutto, se non che quelle brigate possino lutheranzare con l'authorità della sede apostolica il cond. del Monte di cord Cervini. Bologna, 14 giagno 1548. Carte cerviniane, filza 21, n. 80, msc.

<sup>(3)</sup> Ibidem.

de Medici lasciavasi fuggir di bocca in tal proposito (1). ma persuaso nondimero che così fosso, colpa l'immoderato ambre della farmgha, non s'eca peritato di far eco all'unanime grido de'vescovi presenti a Bologna i più parziali al papa: che il rantaggio di nostro Signore in questi tempi sarebbe di procedere con l'acchia rolto a Dio e discostato dalla prudenza umana e dagli affetti, è di far l'ufficio suo ammosamente. come han fatto i suoi antecessori, e non si l'escrar per indiretto carar il concilio di mano ed atterrar l'autordà di esso insieme con gaella della sede anostolica (2). Ma non ebbe appena al primo di agosto comunicazione diretta dal Bertani dell'accordo conchiuso (3), che gia a' 4 di quel mese scrivendo al collega Cervini esortò ad accettarlo (4), con ragioni che ci è dato desumere dalla successiva lettera del 25. la sola che abbiamo in mano. E si compendi no nel rispelto alla potenza dell'imperatore. Non possicio dissimo lare, scriveva egá, di non esser connolli nel cumpo con l'imperatore, come duclicuti; e quando non si trovi qualche via comme d'uscirne senza vergogna dell'una parte e dell'altra terme forse e quella che ora ci si appresenta) senà forza, o che all'ultimo

<sup>(1)</sup> The electric Box se dara all imperators cove vorra, taits is voite the sua maesta dia a Nostro Signore considentia, la quale se reduce dipor al 'acticola desa cose privates, et so corto che questi ragionamenti si dialan per so agua et fuora, et non ci arrecam reputatione alcuna. Desto el detto, bologna, 19 giugno 1548, Ibid., n. 30, a se

<sup>(2)</sup> Detta al setto, Bologna, 9 legac 1548, Ibida n. 193, msc.

<sup>(3)</sup> Regarddus, Ann. eccl. ad nn. 1748, LNV.

<sup>(4)</sup> Le ragiona (fell'accettare il partito mandato la mons, di Fano) sono le medesime che V. S. R. \*\*\* na considerate, et serve ne la sua del 4 R en d Coremi al ence d' l Monte. Roma, 8 agosto 15-8. Corte coreminer, files 2., n. 2.8, mse

abbiamo da fare il duello, e in questo non vedo rantaggio alcuno per noi, gracché avenimo lasciato trapassar tanto il tempo e perduto il favor del primo impeto (del qual Cesare riprese Pompeo), o che ce ne partiamo a lungo andare con nostro disonore; giacché si vede ostinata durezza dall'altra banda... Ben è vero che dubito che l'imperatore non accetterà legali o nunzi, che non abbiano le facoltà piene, come addimanda, perché forse in altra forma non gli farebben aruoco. Onde vedendo 10 che sua maestà s'è lasciata consigliare di dichiarare i dogni e dubbi della fede, e proporre una riformazione a preti e che insomina s'è ficcata fino agli occhi in l'autorità papale, facendos ora da lei segno di voler ritornare alla strada buona, quando dal canto nostro non gli sia spianuta ed allargata, ma vi trovi intoppo, suspico che potesse ritirarsi tanto indictro, che si avesse chi temere che l'osse l'uttavia per meaniments per strade peggiori. Intocno po, a'manstri da mandarsi con le dette facoltà, considerava e le i nunzi sarebbero di immor spesa, ma i legati di mangnor ripidazione della sede apostolica, di moggior acquisto nella Germania, di maggior credito appresso alle altre parti della eristiquità, di prit onorerole esempio usque ad consumutionem sacculi, ed avrebbero maggior forza in resistere alle proposte stravaganti. Fra ess dever esservi a ogni modo uno de' cue legati del concilio (1), evidentemente per desiderro di andarvi egli stesso e di aver occasione a ricuperaro la benevole iza di Cesare. Troppo pesavagli I esser stato spogliato da Ferrante Gonzaga delle remute episcopoli di Pavia, sotto colore



J. H card del Monte al card, Cervini, B. logua, 25 agosto 3/48 Ibid., filza 21, n. 153 mese.

che il senato di Milano voleva rivedere la sentenza pronunziata un tempo in Roma contro Girolamo de'Rossi, allora rescovo di quella città e ancora vivente, in realta per l'opposizione fatta in concil o alle voglie imperiali (1)

Consentiva nelle accennate ragioni il cardinale Cervini, e, prendendo a fondamento la versione papale dell'accordo, notò in aggiunta il vantaggio di far dipendere dalla previa accettazione della legge cattolica l'uso delle dispense e di poter scioghere, per effetto della informazione universale da costituirsi la Roma, l'assemblea di Trento (2).

Intorno alle facolta richieste da Cesare, lo stesso Cervini e il del Monte, quali presidenti del concilio, avean gia fatte le loro considerazioni (3). Dipoi eransi raccolti i pareri di altri teologi e di alcum deputati della Segnatura (4). In ultimo i cardinali della con-

<sup>(</sup>I) Et l'essupro della Chresa de Pavis (sella quale m'hanno spogliato in tutto impadent esimemente) come m'ebbi aviso niera, impatenta mosti. Il card. del Monte al card. Certini. Bologna, 9 giugno 1548. Ibid., n. 79, mse

<sup>(2)</sup> Aggiuntori che le facoltà accondo il ragionato ettam con l'imperatore, non a nano da nano, che prima non ai racconei et atambisca la legge, non si potendo, nè dovendo dispensare se non chi tenga in universo, et accetti la legge bona et catholica, item aggiuntori l'effetto d'una universale reformatione, con reglutinare quella spetie di accessura che s'è data fin qui, per la stantia di quelli presati in Trento. Et quanto alla prorogatione della sententa, Dio inspirara forse il modo di che sarà più servito. Pero tutto questo serivo di coniettura. Il card. Cercini al card. det Monte Roma, 8 agosto 1548. Ibid., n. 218, mac. — Notevole è ch'egli dica secondo il regionato ettam con l'imperatore, non secondo il conchiuso; il che viene in conferma di quanto abbiamo esposio a pag. 13.

<sup>(3)</sup> Roynaldus, Ann. ecc., ad an 1548, § XLVI.

<sup>(4)</sup> Forse uno ci questi è la memoria pubblicata dal Rayna.d. 88 LXVII-LXXII, in cu fra le altre cose si esuge ca coloro che

gregazione soprintendente agli affari del concilio, essendosi quasi tutti (tranne certamente il de Cupis e il Caraffa) dichiarati favorevoli alla missione del legati o nunzi, dopo presi in esame e discussi gli accennati pareri, convenuero ai 23 o ai 24 agosto in una proposta (1), la quale in più luoghi confronta alla lettera con quella che il papa fece leggere ai 31 di quel mese in concistoro ed approvo-senza metteria a partito (2). Nello stesso giorno nomino egli nunzi in Germania con potesta di legati a latere, oltre al Bertani che già ivi dimorava, il Lippomano coadiutor di Verona e il Pighino vescovo di Ferentino, i quali due erano di quelli che il concilio teneva in Roma per difendere la trastazione. E ne diede, per espresso, avviso al Bertani.

tornano nal grembo della Chiesa il giuramento di non favorire gli eretici, perché grande è appresso i tedeschi la religione del giuramento, e tanta che l'osservano ameorché estorio con la forza e col timore; che non solo si neghi dispensa ai sacerdot, comugati di ritener le loro mogli, ma s'inducano fin con premi e nupendi e con provvedero ai figli ad abbandonarle, en ove persistence nell'errore si bandistano dalla Germania, promettenco rimunerazioni a chi li pigli e i, uccida; che siano ristabilite le decime e ripresi dalla Camera imperiale i processi per la restituzione dei beni ecclesiastici.

- (1) Druffel, 1. c., n. 203, p. 146-150. La congregazione tandem si risolve... che si mandassero nuntii... sonza fare attra mentione dell'Interim. quale in nessun modo si puo approvare, non essendo fatto neque rite, neque recte, et quanto alle facultà... fu detto che si mandassero tatte que le che si potevano con bona contenatia senza senndalo de la altre provincia, et che fusiono ad edificazionem et non ad destructionem. Il cord Critical al card, del Monte. Roma, 25 agosto 1548. Carte ce rimiane, filza 21, n. 221, msc.
- (2) Le Plat, Monum., t. IV, p. 121 e seg. Sin dar lugar a que se disputasse ni votasse sobre ellas (facultades), como lo querian algunos cardenales franceses. Montesa an homy Ferdinand. Roma, 10 sept. 1548, Draffet, n. 210, p. 155.

affinche l'imperatore eccitasse i prelati di Germania e quelli di Trento a venire in Roma per la riformazione (1).

Le facoltà specificate nella bolia de' 31 agosto, e delle quali, prima ancora che fossero lette in concistoro e l'Aubespino si partisse da Roma, fu mandata copia al re di Francia con Bartolomeo Cavalcanti (2), solo in que punti non soddisfacevano alle istanze dell'imperatore, in quelli cioè del concedere a' sacerdoti coniugati di ritenere le loro mogli e i henefici, e del differire o condonare la restituzione dei ben, ecclesiastici o del concordarsi con i loro detentori (3) Nondimeno con lettera al Bertani offerivasi il pontefire di aliargar la

<sup>(1)</sup> Fast specito un corriere al vescovo di Fano con l'avv.so di tutto quello ch'è fatto... acciò che l'imperatore ecciti li preizti germani et quella di Trento, che haranno da venire alla reformatione, perchè, aviati li detti nuntii et spedite le facolta,
sua santità non perdera tempo in chiamar loro, et gli altri per
la detta reformatione, come s'era aj antitio. Il card. Cervini al
card. del Monte. Roma. 5 sett. 1548. Carte cercinane dil 28
n. 222, msc. — La qual cara, con rispose il del Monte agli 8 settembre 1548 (Indea, n. 138, msc.) non sapred primo, et l'ho
intesa con midia min consolutione. El piesta risposta agginage
conferma a ciò che esponemmo a pag. 13, in quante che dimostra che la comunicazione fattarli directamente dal Bortani dell'accordo conch uso ad Augusta era su questo punto sostantialmei te diversa cada versione che se ne fece a Roma.

<sup>(2)</sup> Mendoza a S. M. 27 ag. 1545. Dellimper, L. C. p. P.T. — Concorda con ques che serve a Cervan nel a precitatà lettera e 25 ag.: Lo quel pa to s'é mandota etiena a commerce el re christianissima per una crisa, inse-

<sup>(3)</sup> Le facultà sar uno le domandate, excet nate quelle che si notarona ve, parces, etc fu neu, etc g i da Bolognat col qual parces s'è confrontata la maggior parte de't nologi et canonisti di qua, Il cord, Cervini el cord, del Monte, Roma, 3 sett. 1548, Cor e cervini etc. (il a 21, a, 222, msc.)

mano bell'uno e nell'altro capo con qualche particolar persona e per via di singoli brevi (1).

Ma non era sincero neanche in ciò che aveva approvato. Proprio allora che stavasi preparando quella bolla noi l'udiamo aprirsi con un intimo suo, che ben si avvedeva come l'imperatore cercasse ingannarlo: con le dispense per l'uso del calice e per i sacerdoti coniugati avrebb'egli fatto il comodo suo in Germania, e a lui toccherebbe poi di mendicare la restituzione di Piacenza: avrebbe porciò mandate le facoltà in tal forma che nell'uso di esse gli fosse porta occasione di trattar insieme del suo negozio privato (2).

In fatto mando ai tre nunzi, in un con la mentovata bolla piena ed ampla, altre due. l'una simile alla prima, eccetto che nella facoltà di dispensare i preti coniugati, la seconda con questa facoltà sola da non trasmettersi a sostituti. E nel tempo stesso che con istruzione ostensibile gli ammoniva in generale ad usar delle facoltà con debita modestra e circospezione, ad edificazione e riunione della Chiesa, non a distruzione i scandalo (3), nella istruzione invece accessoria, oltre a siffatta circospezione circa il connubio de preti e la

<sup>(1)</sup> Dispaccio precitato del Montega.

<sup>(2)</sup> Le diju que V. M. annava por enganalle, porque si enviaba la dispensación para la comunion y la facultad para los clericos casados, V. M. haria con esto sus negocios en la Germania. y que el quederia despues a mendigar a V. M. sobre lo de Placentia, pero que en tal manera enviaria las facultades que en el proceso de, alargallas y usar dellas se pudiese juntamente tratar de su particular. Diego de Mendosa a S. M. Roma, 27 ap. 1548. Dollinger, Bertrage, p. 155.

<sup>(3)</sup> Instructiones per Paulum papam III datae episcopus Finensi, Veroneusi, Ferentmensi nuntus cum facultatibus legaterum in Germaniam destinatis, Hugo Lacounier, Monumenta vaticana. Friburgi Brisgovine 1861 p. 325, con l'erroneu data del 1542

communione sotto ambo le spezie, impose loro di andarancora temperatamente, anzi di astenersi, fintunto almeno che non fossero tutti tre uniti, cost circa quei due punti, come circa la scelta de cibi. la riduzione delle feste, la umone de benefici e la composizione sopra i frutti percetti de'beni ecclesiastici (1). A tal fine, mentre in quella incaricava il Lippomano e il Pighino, che andavano direttamente da Roma, di salutare l'imperatore e di esporgli le commissioni avute, se mai lo trovassero in Germania, (benchè non potesse ignorare ch'egh s'era già a' 13 di agosto messo in via d'Augusta alla volta de Paesi Bassi) in questa faceva loro obbligo di rimanere in Germania e di non andar oltre a Colonia. Di più le bolle non fuvono inviate che al principio di ottobre (2), e siccome il Bertam accompagnava l'imperatore, così egli aveva pur modo di tirarne in lungo l'attuazione, allegando l'assenza de' colleghi (3) Nulla dunque per esse era ancora risoluto : tutto dipendeva dall'andamento dei negoziati intorno

- (1) Instructio additionalis risdem nuntris. Ibid., p. 395, egualmente con l'acconen data del 1542.
- (2) Al cinque del presente il corriero mandato da V. S. R. no le facoltà ci sopraggianse in Maulz. Pel viaggio che havemo fatto sia qui in necessa con siamo accorti che punto si siano mutati gli animi di questi Germani. Non è stata persona, nè frate, ne prete, nè secolare che pur habbia mestrato di volorci vedere et riconoscere per quelli servi che siamo di a, Beat. n. Lipomano e S. Pighino di card. Ales Fainese, Innebruch 7 ott. 1548. Arch. segr. posseone. Nunziatura di Germania, 4 mac.
- (3) Combine qu'il y a passe ung mois que le nunce les ayt reçeus (les facultes) en forme assez convenable, seion qu'il semble à ceulx qui les out veuez, mesmes à mes conseillers allemands, toutesfois tedit nunce se remect tousjours à la venue de ses collegues, lesquels, combien qu'il scient de longtemps arrivés en la tiermanie, temporizent leur venue icy. Kaiser Karl an kong Ferdanand. Britssel 10 dec. 1548. Druffel, n. 245, p. 180.

a Piacenza. Al cancellière Granvelle furono offerti 25,000 ducati, e il cappello per il vescovo di Arras, suo fighnolo, accrocche ne favorisse la restituzione (1).

IV. Trascorsi erano oltre a due mesi dalla venuta dei nunzi in Germania, quando per nuove parole date dall'imperators su quella contraversia (2), e quindi ad instanza del Bertani, fu loro finalmente permesso di unirsi con lui a Brusselles, dove giunsero a'23 dicembre 1548 (3). E con quali sentimenti addimostralo la lettera che il Pighino aveva gia scritto da Magonza al cardinal Farnese, in cui affermando che contra gli autori è dissenunatori della ria semenza non c'era

- (1) Il cardinatato non fu accettato perche seria d'impedimento al figliuolo per negoziare con luterani et anche con l'imper col quale bisogna andare da un luogo all'altre senza rispetti più che non convenga ad un cardinale. Circa alli denari si è mostrato assat pronto, et già commena a dar in fatti quarche segno di bona inclinatione al negozio. Marino de Cavalli amb. ven. appi Cesare. Brusselles, 29 ott. 1548. Archivio gen. di Venezia. Dispacci ariginali diretti al Consiglio de' Dieci, fasc. 1, msc.
- (2) Combien que l'on ayt repondu au dit nunce sur la pretension de Plaisance, comme vous aures peu voir par la copie que vous a esté envoyée, et celle que j'escrips sur ce point a mon ambassadeur a Rome ecc. Desparent prendate del surperatore al re Ferdinando. 10 dicema. 15-18. Druffal, p. 180.
- (3) Ricevata acuaque la lettera di V. S. R. de 18 pov. et usto quanto in lei ci comandava et la richiesta di mons. di Fano, sulsto ne partimmo di Colonia et ne venimmo qui alli 23 nel presente. Deliberammo anchora di venic tatti due et non un solo in per non erescere la mala opinione che havovano concetta de noi che volessimo sunvertir loro la Germania, si perche stavamo in un monastero famoso, et molto frequentato, ove non c'era croine poter fingera indispositione, come etiandio percuè ivi anchora si stava con grandissima maignita di S. San. et della sede apostolica, quasi schifati da tatti. A. Lipomono e S. Piphino ed cardinal Farnese, Brusselles 29 dic. 1548, Arch. sego cartir. Nuovatura di Germania, 4 msc.



altro sicuro rimedio che il fuoco, conchiuse che se sua maesta voleva avere più rispetto al mondo che a Dio, più all'utile e al privato che al pubblico, non era mestieri che essi perdessero ivi il tempo, e sua santità le spese (1). A questi sentimenti fu loro corrisposto con altrettanta sfiducia e imperiosità di domande. L'imperatore nel riceverli ai 3 di gennaio 1549. sa dolse de lunghi frapposti mdugi (2), e sin dalle prime conferenze che si tennero in casa del cancelhere Granvelle, con l'intervento del vescovo d'Arras. del confessore di Cesare, di don Francesco di Toledo e del commendatore Garzia, sorsero tali lifficolta da paret vano il trattarne. Rinnovarono impanzi a tutto gl' neperali la istanza non soddisfatta con la bella le' 31 agosto circa alla facolta del concedere ai sacerdott ammog iati di conservate l'ufficio e i, beneficio, pur continuando nel coanubio; facolta che il padron loro aveva boc anzi, serrivendone al fratello Ferdinando, 2md enta majossibile ad 6tterersi, perche aarrero fuori del comun redine ed uso della Chiesa (3). Se ne schemii il Bertani con dire che su ciò aveva scratto

<sup>(1) 5</sup> nov. 1548. Had Lettere di principi, 13 msc

<sup>(2)</sup> Sua maesta rispondendo in prima alle facelta desse che il tarcare di S. S. in risolversi il mandarle, et il tardar mostro nel venre a lei haveano dificultato assai questo negoci i por le varie opinioni che crano i ati nell'accini a questi popole pur che sperava che anchora si fareb e qualche frutto. A. Liponeano e S. Pighino al card. Primere Brussel es, 3 geno 1549. Ibid. Non-zentica di formana, 4 misc.

<sup>(3)</sup> Kaiser Karl an Romy Ferdmani, 10 d.c. 1548, Douglet, n. 2.5 p. 181. Al che Ferninando, Jo companie bi a que c'est chose bien alteres du commune assucce et redonarment de tratase, amis tent y a que en ne leur debent avoir admis, en l'ours t admis se fuelt inducer, si l'en ne ventt mettre a saute nompture le dit Interio. 2 genn. 1549, Ibid., p. 254, p. 186.

al cardinal Farnese. E fatto è che anche i suoi colleght gli scrissero, ma col parere che non la si dovesse concedere in modo alcuno Rich esero poi gli impemali che i nunzi sostituissero ne' lor poteri gli ordinarii, e altre persone idonee; al che ebbero in risposta di non volerlo fare che un alcune parti solumente, non in tutte, e non ad ogni persona, ma a quelle che meritavano un tal carreo. Infine accordaronsi i nunzi fi a loro di contrappor domande a domande che fossero. cioe, espulsi i predicatori e scrittori protestanti, proibita la stampa e la vendita de' loro libri, restituiti gli usurpati beni eccles.astici, e si facesse in Germania con autorità di sua santità una buona e vera riformazione de' prelate e di tutto il clero (1), per affrettare così l'andata de pretati di Trento a Roma, e per invalidare quella (reformazione) pubblicata da Cesare m Augusta (2). Ma l'imperatore, alteratosi alquanto per queste ultime parole, replicò non poter promottere repressioni violente senza prima sperimentare gli effetti dell' Interim (3), ne obbligarsi a mandare i prelati di Trento avanti l'uso delle facolta, dichiarando peraltro. secondo che riferisce il Bertani, che, subito che lo si

<sup>(1)</sup> Li quali sono deformatissimi, altrimenti noi giudicamo che le facoltà faranno nuolo o pochissimo frutto. Questi ministri di sen maestà sono molto altrori et parlano in arrogiutia grande; da ani s'è sempre parlato humanassimamente, ma pero s'è detto tutto che fa lisogno, ne per suo parlar si magveremo un pelo dal honesto. A. L pomento e S. Pighino al card. Farnese. Brusselles 15 genn. 1540. Arch. sogn. caric. Nunziatura di Germania, 4 mae

<sup>(2)</sup> Et però sua massià se ne alterò al juanto. Detti al dett. Brusselles, marzo 1549, III.d., mac.

<sup>(3)</sup> L'imper, a Diego di Menlova, 26 genn. 1549. Arch. di Simanous, leg. 503, fol. 2, cit. W. Mannenbrocker, Kari V. uni die deutschen protestanten. Düsseldorf, 1855. p. 209.

cominciasse, ne andrebbero alcum, ben inteso senza pregiudizio dello stato delle cose nel quale si ritro-ravano (1). Venne allora ordine dal papa d. non oppor ostacoli al sostituire nelle facoltà le persone che sarebbero nominate dall'imperatore, e di non parlar più della riformazione in quel modo che s'era fatto. Per lo che il Lippomino e'il Pighino, allegando in ciò a discolpa la loro buona intenzione, si diedero a sollecitare la spedizione delle sostituzioni, nella speranza di accelerar con essa l'andata de' prelati di Trento a

(1) Monsignor di Fano mi acresse per quest'ultimo corriere una lettera, in la quale era un capitolo di questo tenore : lo ero per concludere la mandata de prelati di Trento a Roma per la riforma, ma sua maesta non voise concludere avanti l'uso delle facultà. Pur si fece tanto che si tirò uno scritto sepra la riforma, et di detti prelati, benché non habbia notuto ottener di certo che vi vadano tutti, del qual mando copia a V S. R. .... et quando sark cominciate in riforma, non dubito tirare il reste. Il card. del Monte al card. Cermai. Bologna, 14 febbraio 1549 Carte cerranione, filza 21, z. 168 mac. Ed ecco lo acritto, di cui è qui fatto conno: « B. ... Pater. Substo che sara mandato il proemio accoucio et che le facultà comincieranno di qua 1 uso loro, sua · maestà manderà o tutti o parte di prelati et anco degli altri s che non sono in Trento atti et buoni per questa canta riforma, » non meno da essa desiderata, che qualsivoglia altra opera della > religione. Mona," di Granvela a questo m'aggiunce che jo seri-» vessi alla sant ta vostra come sua maesta pagheria del saugue s propero a che questa riforma fusso già faita, perocché in bre- vissimo tempo si potriano acconciare tutte le altre cose della » religione, facendo certa la auntità vostra che aua maestà ha » deviderato sampra che in Roma et per mano sua si faccia questa. > sants riforms, et lo desiders più che mai et che a cab non è » per maneure. Havuta questa intentione da sua minestà, foci l' > presente scritto et mandado a mons.º di Granvela che vedesse > se questa era la mente di sun maestà et le parole che m'erano » state dette, accio so non fessi pei calunpiato di havere scritto » altramente, li quale fu ben verinto et riveriuto et finalmente Roma (1). Rimaneva un'altra difficoltà; quella cioè che gli impersati volevano aggiunta negli indulti da pubblicarsi la clausola che le dispense valessero sino alla determinazioni del concilio.

A questa clausola grudicava il cardinal del Monte non avesse mai da consentire il papa, per la restituzione non solamente di Piacenza, ma ai Milano; perchè non sarebbe altro che confessare la superiorità del concilio, e sottoporgli in lutto l'autorità sua e della sede sua (2).

Senonche appunto su Piacenza aveva Cesare in questo mezzo richiesto che per quietare la sua coscienza

- » approva questa essere la istessa intentione di sua maesta et le » medesume parole che suel che si scrivano, affermando che in « conformità di questo et in sustanza scriveranno a don Diego, » Arch. segr. vatic. Lettere di principi, 13 msc. Donde i posteriori lamenti del Bertani: « Fu preso assetto che si facesso la riforme » in Roma senza preguadicio dello stato delle cose nel quate si » ritracazzaso e si mandasse o tutti o parte delli prelati di Trento » sceiò la santa riforma fosse più piena e più unita, e tra questo » tempo se havesse a trattare un luogo del concilio più conve- » mente alla necessità della religione et de' tempi. » Copia della risposta data dai vescovo di Fano alli ministre dell' imper., certamente del giugno 1549. Cod. Corsiniano, Col. 45, C. 21, p. 311 e seg. mac.
- (1) Se le ragioni nostre non fossero state buone, la intentione fu buonni pur parendo così a sua santità non se ne patiera più. Quanto al negotio del sustituir nelle facolta, parendo così a sua santità non si farà difficultà alcuno da noi, purche le persone si nomineronno da parte di sua maesta siano idoneo, anzi perchè si acceleri la venuta delli prelati di Tronto in Roma, come è state promesso, solleciteramo noi l'espeditione. Dispeccio precitato del marzo 1549. Arch. segr. votto. Nunz. di Germ., 4 msc.
- (2) Il card, dei Monte al card, Cervini, Bologna, 24 apr. 1549. Carte cerviniane, n. 172, msc.



si vedessero le ragioni della Chiesa e dell'impero (i); e cio condito con tante significazioni di prontezza e di affetto che Giulio Orsino, mandato a lui espressamente per tal negozio, tornò a Roma rappresentandolo per accordato Ben assai più accorto il pontefice rifuggiva dal riconoscere nell'occupatore la potestà di giudice. Nondimeno, impotente a resistere, ma protestando contro lo spoglio sofferto, e ripetendo che la restituzione dovesse precedere ad ogni esame, addusse infine le sue ragioni fondate sulle leghe del 1511 per la ricuperazione di Bologna, del 1515 per la difesa della Lombardia contro i francesi e del 1521 per la riconquista del ducato di Milano (2). E la lettera de' 26 aprile in cui sono svolte, della quale l'u portatore lo stesso Orsino, accompagnò con un'altra che rimetteva all'arbitrio de' nunzi l'abbreviare il tempo per la durata delle dispensazioni, si veramente che non notessero concederle prù altre che fino al termine del concilio (3).



<sup>(1)</sup> S. M. mi desse, a facemi anco dire da mona? di Granvela, che voleva si vederaro le ragioni della Chiesa e dell'Imp.' senzi dilatione o cavilatione alcuna dicendomi che dalla parte sun non voleva altro giudice che la sua ci scienza, et che questo faceva si per salisfatti, ne della conscienza sua, come per stabilimento di tutto ciò che per l'avvenire si farebbe et se ne fece uno scritto il quale, non essendo come si conveniva, si riforma e ne fu fatte il secondo cui per essere chiaro et manifesto non replico altrimenti, basta che il continente dedla prima parte era che havendi la Chiesa ragioni in Piacenza subito si restituirel dell'impir, Codo e respositi data del rescova di Fano adi manistra dell'impir, Codo e Corsinanno. Col. 45, C. 21, n sc.

<sup>(2)</sup> Il card. Furnese al vescovo di Fano. Roma. 20 apr. 1549. Gius Cugnonii, Prose medite di Annabal Care. Iniola, 3872, p. 136-143.

<sup>(3)</sup> Detto al detto, Roma, 20 apr. 1549 Polimicino. Ist. del cone, trid. Lib. XI, capo II, 16.

Laonde, avendo con cio l'imperatore conseguito che potessero darle durevoh fino a quel tempo, si convenne in maggio anche sul punto della sostituzione nella forma mandata da Roma (1). E quind., fatta stampare la bolla a Lovanio, la pubblicarono i nunzi con un loro indulto del pari stampato, in cui fu aggrunto che selo i cherici che avessero prima scacciate le mogli potrebbero conservare l'ufficio, e lasciato in bianco il nome del prelato a cui si dovesse indirizzare e comunicare la loro autorità (2). Cesare piglio l'assunto di mandarne le copie a ch. e dove occorreva, sia a vescovi, sia ad altri prelati in altre giurisdizioni, e dovunque le inviava fece intendere con sua lettera a parte che si adoperassero preghiere, piacevolezze ed esortazioni, puttosto che fiere minaces ed eserrazioni; si repramesse la rea licenza dell'infuriare a vicenda nelle concioni: si ammuestrasse il popolo con la parola e con l'esempio, affinché si abitin non a temere o dispregiare l'ordine ecclesiastico, si ad amario e recerirlo (3).

Ma son no trasse alcun funtto Perché hentosto, come fa notificato all Orsmo che dall'esame de' titoli esposti e de' documenti mostrati in Roma al Mendoza risultava non aver la Chiesa ragione anteritea ne sopra

<sup>(1)</sup> Per le tere ce' 20 et 27 di maggio il vescovo di Fano scrive che in conseglio, dove erano stati chiamati tutti tre li munti, tandera a era concordata la forma della sostitutione, nel modo mondato ultimam nte di qui ancora che il contessore contraduesse. Il cord. Carana al cord. del Mente. Roma, le giagno 1949. Carta ceremonie, filza 23, a. 23, tese.

<sup>(2</sup> Lo Plat, Monura, t. IV, p. 12,-15).

 <sup>(3)</sup> Letters circolare 28 magrio 1549. Druffet, L. c., n. 300.
 p. 224-227. La fu effett vamente invista. Ve di Bud Berichtigungen und zusatze a pag. 227. c. Requebb. ad an. 1544. g. H.

Piacenza, ne sopra Parma, si fece innanzi il Bertani con una interpretazione delle concessioni pontificie direttamente opposta ai provvedimenti dell' Intermi, dichiarando che non avrebbe nemmen assolto i preti confugati che non cacciassero prima le loro mogli, nè permesso l'uso del calice ai laic, i quali non professassero valida la comunione anche sotto una specie sola (1). Figurarsi poi lo sdegno del Pontefice quando per mano del gentiluomo Martino Alonso da Rios ricevette la lettera del 12 giugno, in cui l'imperatore non solamente ricusava di restituire Piacenza, ma chiedeva ancora la consegna di Parma, riservando del resto le ragioni della se le apostolica e dell'impero, da vedersi appresso nella forma conveniento, ed offrenco al suo caro genero Ottavio Farnese per maniera di dono, non di compenso, quarantamila scudi all'anno d'entrata nel regno di Napoli (2). Tuttavia il pontefico se ne risenti più con la gravita che con la tracondia delle parole (3), e alla

- (1) Le nonce, se trouvant par cette repense bien loin de ce qu'il actendait, et qu'il avoit assez temerairement escrit et promis à Rome, ecc. Marillac amb, franc el re, 2s giugno 1549 Robies, t. 11, p. 217.
- (2) Relacion de to de, concerto .548 y 1543 W. Mattrentriccher op, cit, pag. 131 'I fondamenti di questa deliberazione del consiglio imperiale non erano espressi nella lettera. Alcoso da Rios avrà avuto l'incarico di svolgerli a voce. Per quanto si raccoglie altronde, consistevano in ciò che quelle città innanzi a Massi miliano facevan parte dei ducato di Milano; che non erano autentiche le donazioni de' più untichi imperatori, fra le quali quella di Costantino, allegate dal papa, che Massimiliano aco poteva disporne in danno de successori, e che la convenzione di Carlo V con papa Leone ero concepita ia modo che permetteva al papa bensi la conquista e il possesso di quelle città allora occupate dai francesi, ma non glione conferiva il dominio.
- (3) Resposta del papa, 25 lugho 15-9., Deaftel, 1. c. n. 319, p. 200. La risposta di sua santita mi ha J. ettato quanto scrittura.

sua altera risposta fan degno riscontro i lamenti de. nunzio Bertani (1). Ormai era chiaro il fine a cui Cesare indirizzava i suoi disegni d'Italia.

V. L'occupazione di Piacenza vedemmo gia in altro Inogo che doveva essere il primo passo sulla v.a delle annessioni caldeggiate da Ferrante Gonzaga, il più abile ministro della politica spagnuo a, e così addentro nell'animo del padron suo da poter ridere del ritorno di Giulio Orsino a Brusselles (2). Piacenza, con i Farnesi vicini in Parma, non si poteva tenere senza continuo travaglio. Bisognava dunque snidarli anche di la. E mettere finalmente al sicuro da ogni mena di fuori l'obbedienza di Genova con la tanto sospirata erezione di una fortezza. Donde i nuovi negoziati, i nuovi intrighi che bello è veder delusi mercè i provvidi ripieghi di Andrea Doria Cosi, in occasione della sventata congiura di Giulio Cibo, quando egli, pressato dall'ambasciatore imperiale Figueroa, mostravasi risoluto, sol per guadagnar tempo, di lasciar da canto quella sua libertà

ch'io abbia veduta molti anni sono Il card del Monte al card Cerrini. Bologna, 2 ag. 1542. Carte recrimane, filza 21, n. 181, mec.

- (1) Dico..... che s. maesta non vi ha ragione et la Chiesa ce le ha tutte. Ne potendo lo aldurre maggior testimonio di questa rila verita, chiamo Christo crucifisso in testimonio d'essa, pregando sua divina maestà che se questo non e vero, cioè Parma et Piacenza esser di sita Chiesa per ogni ragione, mi faccia di presente e nel cospetto vostro morire di subita crufel morte, ma essendo vero, in testimonio di detto mio nu lasci vivo et a voi non noccia. Copia della risposta più volte citata del rescoro di Fano, mic
- (2) latesi che Don Ferrante si rideva della ritornata del sig. Julio all'imperatore, et della nostra speranza, dicenzo... che credeva che sua maestà non pensarebbe di dare via il più tristo merto di Piacenza, senza farglielo sapere, Il cord. del Monte al card Cervani. Bologna, 8 giugno 1549. Poscritto, Carte Cervanane, filza 21, n. 179, msc.



antica, con condizione che la fortezza si facesse sul bastione di San Giorgio, cioe in luogo non compreso nella città e talo da non poterla dominar tutta, e si aspettasse a farla la venuta del principe Filippo (1), e intanto mandava in Germania Adamo Centarrono a distogherne Cesare, proponendogh invece una grossa guardia e la riduzione del governo in mano di pochi spedienti questi che ben sapeva non sarebbero graditi s ccome aggravanti il pericolo d'interne involture (2). Cost, adora che il principe Filippo, imbarcatosi nel porto di Rosas a' 2 novembre del 1548 sulla sua canitana e seguito da 95 navi e la un numeroso stuolo di militi, cereb durante il viaggio, ma indarno, di tirardo al consenso con le blardizie suggeritegli da padre, con mettergu cioè iananzi la necessita delle cosa, sit per mantenere la guiefe della repub dica, sia per confermare a sa stesso e frasme terne al nepoti l'autorità (3). Meglio ancora durante la dimora del principe l'ilippo nel sontnoso suo palazzo di Fassuolo, in cui, dopo un'assai fortunosa traversata, scese sojra un porte di birche

Latters di Farrante Gonzaga ad imperatore, Milrao 24 e 28 maggio 1548. Attadella società ligrace di storia patria i Genova, 1868.
 J. Vill, p. 233 e 254.

<sup>(2)</sup> Detto al detta, Malano 31 maggio e 13 gargno 1548, Ibid. p. 234-269.

<sup>(3)</sup> So tonga gaverteness y chatado do car bien a entender al Doria lo que siempre la parescido ser nocessario de hister esta fortacida, y diestrimente persiaderie a ello (segúa conosceis su confician y matura, y que requiere ser atray lo sia dar e desa trimiento, antes con mostrar le el toda confidencia, y hister aso de su gran pritocida y cordura, idia lo a ou a esto que dem s de lo que convicae por la conservación le 1,1 ella Ropid blica en su libert de ymporta in y maicho por la que toda a secucioridad en ella, y posteribal de su clesa de aque toda a su cuertariad en ella, y posteribal de su clesa de aque toda el dura di Arbo te mi il 1548, I id. Documenti españo genevest dell' trelavio de Sinaderis. Doc. (Nid.)

a' 25 di quel mese, quando nelle conferenze che ivi si tennero su tal quest one, se ne schermi con dire che, ove fosse richiesto del parer suo intorno alla forma da usarsi per la via della forza, si lo darebbe, per dimostrare che ad ogni interesse suo e della sua casa anteponeva il servigio di sua maestà; ma che, non volendosi adoperave la forza, non vedeva altri mezzi che questi, o che si facesse un'ulternore modificazione lello statuto per cui i, numero de' procuratori si riducesse da otto a quattro, ed a lui stesso fosse data facoltà d'intervenire nelle adunanze con la medesima autorità degli altri procuratori (1), o che sua maesta si pigliasse il governo della citta (2) Fallita pertanto ogni speranza di accordo con Andrea; non trovato menfermo di lai Adamo Centurione: rigettato per timore di non spingere Andrea a voltar bandiera, il partito proposto da Ferrante Gonzaga di appiccar pratiche con i suoi avversari, con Antonio Dorla, con Agostino Spinola e col cardinal Doria, visto il popolo così goloso della sua libertà la commuoversi subitamente al sol pericolo di essa ne giorni 3 e 6 dicembre, in cui fu morto da certi soldati spagnuoli un cittadino genovese e ottanta archibugieri presentaronsi al palazzo pubolico per trasportare da quelle carceri alla galera di Bernardino Mendoza un gentiluomo spagnuolo reo d'omicidio, il principe l'ilippo, dope fatto il suo ingresso solenne in citta, se ne antò agli 11 di quel mese alla

<sup>(</sup>I) R principe Fulipo all'imperatore suo padre, Voghera, 16 dicembre 1548, 1544, Doc. CNIIV.

<sup>(2)</sup> Que como el principe Doria (cosi diceva il duca d'Alba ad Adamo Centurione) le avia a el offrecisio que haria que V M tuvicase el govierno de acuelas ciudad y que lo pusicase a su vociantad, y que para el o no sería manester cue por V. M. se haziesse biaguna diligeacia, sura que el solo la propuenta y a a aria 16 d.

volta di Lombard'a, donde passava in Germania. Prima che partisse, gli ripete Andrea che riconosceva esser necessaria la fortezza, e pure non potersela fare che con la fuza (1). Ma poi, stretto a divisarne i modi, rico, do invece il danno che ne verrebbe alle coso di Cesare, e termino con la proposta che si italisse lo stato di Genova a quello di Milano, dandone l'investatura al principe l'alippo (2), sicuro e s'intende, e ce non la sa sebbe allora accettata (3) per non accrescere i mali umori degli altri potentati cioe per la ragione stessa onde prove me il divieto di accogliere. Filippo in Italia con gli onori sovimii (4), di cui si dolse tanto il Gonzaga (5).

- (a) II. armone Fab, po al Figueros e a S. M. Ala di Trento e Roverodo, 23 genu, 1849. Ibid. Duc. CNLV e CNLVI, CNLVII.
- Figueros & priacipe Fuppos Genova, 29 generio 1549.
   Doc. CNLVIII
- 631 ht questa è mos spete di perlare che egli sempre ha usato per la prissato, qi mio, stretto da le ragioni et di occito si a con havendo risposta i anna valica in contrario da volute descar rar questa pratera. Once si pro hormas for questa corclusi me al su sion, a potere in lai, molto più che questa ragione, i ambitione de l'assor tenute i des le la potera, se il 6 mioria al pro tipo Filippo. Micom 6 febre, 1549. Lo de la investiura presce que lo dice por poner tiempo en nedio, y que quando llegasse su trempo estaria en ello como se ha visto estar en estatro. Il principe Filippo el suo podis. Lal monastero di Erbesperg, 13 feb el 1549. Ibid. Don 4/11/1/10 f. 1
- (4) Dize su mid que en uniguna mancre converna por apora pasando su altiva por taha y l'embied a que se liviesse cosa que aivergesse esta investitora, y tanto nas se ha albimo lo en esta por lo que el papa y franceses has publicado en Alemania. It di y cantones de Suvos que la venda del dicho principe era para hazerle rev de la dicha Italia y ana ver de Rimanos. Genn e der al dura d'Albo. O ott. Le48, Arch. du Sumunos neg. 1990 fol. 126 em. W. Montropheroker operat p. 240.
- on la lo sulplico l'analizante V. M. che non consenta che lo Stato Il Milano, inste ac mesti che su zoverno, siamo notati

Il quale anzi, a quanto pare, fin dal principio di quest'anno 1548, aveva proposto che di regno dell'Italia settentrionale, da costituirsi per quel principe fossero aggniati il Piemonte e la Savoia, discacciatalone i firancest per via d'incendi e di guast, non di guerra ordinaria, e maritando ad Emanuele Filherto la figlinola maggiore di Cesare, Maria con in dote e in compenso i Paesi Bassi (1) l'in Bologna s'era egh messo in ammodi strappare al dommio papale, appiccandos, praticle d'accordo cos Bentivogli abituri nel Ferrarese, le quali portacono per effetto, ad istanza dei francest, l'abontanamento da quella legazione del cirdinal Morone riterato di parte imperide, e poi sotto il suosuccessore, a cardinal del Monte. L'arresto di un cognato dello stesso Morone è del suo segretario (2). Ne certo: men di prima rutriva anche adesso A Gouzaga la speranza di rajure ai venezari le utta di terrafernia, il perche l'am asciatore Marino Cavall, non cessava mai di escritare la Signoria a starsene in guarda (3), e

di peca creanza, o vero non sia, per troppo voleria enoprire discoperta la mente di V. M. Il Genzaga all'Emp. Sestit 20 nov. 1548. Atti della Società liquie di staria patrio, 1, V. II, p. 347.

Giul, Geordina, Vita di don Ferrando Gonzaga, P.sa 1821.
 49 e 56

<sup>(2)</sup> Pallar rane, let, del construit, i.e., Mi capo B. 2, e capo iii.
1. — Diego Lasso an koneg Ferdinand. Roma ili marzo 1540. Druffel, op. cit. n 278 p. 208. Frede è vedero per le il casso non credesse all'esistenza della conginua in agni modo la let era le geni ano 1548 del Gonzaga, a cui accenno il Mauren rechtri op. cit. p. 213. fa prova che sin d'allora erin state intronotte quelle pratiche. Vedi sull'arresto cel contre F.D. con cel in con e sui o sospettate suo intril range con Cosmo de Moder la lettera del re Eurico II al suo an b. in Roma, 9 lugho 1548. Ribber, II, p. 44.

<sup>(3)</sup> Il ducă di Forenza et non Ferrando Gonzaga continuaro ogni gromo în ricordare a sua ces, m<sup>12</sup>, proponerla diversi partită.

quindo pareva che il papa, per toglier di mezzo la controversia fra le assemblee di Trento e di Bologna volesse cercare un altro luogo al concilio, mettevale innanzi il pericolo a cui andrebbe incontro, accogliendolo, a dispetto di Cesare, ad Udine o a Vicenza (1).

Quanto all'Italia media, vedemmo già per quali ragioni sia stato ritolto Piombino a Cosimo de' Medici e messo a custodia del Mendoza. Ora il gentiliomo Martino Alonso da Rios mandato a Roma avea pur commissione d'indurre il giovane Appiano e sua madre a cederlo all'imperatore in cambio di altrettanta rendua di stato nel regno di Napoli. Forse così sarebbesi acquotato il confessore, a cui pare che ripugnasse assolvere dal peccato di torre ad uno lo stato per darlo ad un altro. Ma come mancare alla promessa fattane al duca di Firenze in ricompensa del danaro

li quali se ben hanno dello mineto del vitupereso et della tirannole argionia. Però li copronii con la uti ità... questi sono tempi
da mostrare, ma non da haver confidentia di alcuno... massime
non al essendi la ggi libertà alcuna al mondo se non in Venezia,
la qual da agnuno e incidiata. — Sono securo che tornaudo a non
minor securezza di Vilano et utile di tutto il resto impatronirsi
di Verona, Bressa o Crema, facilmente si traveria capo tono a
talo espeditione, parel è il caso del pontefice dee spaventar ognimo.
Brasselles, 20 att. 548 e 6 lugho 1549, Archicio Gen, di Venezia.
Dispueci originali di andi ven in Germania diretti al Corsigho
dei Dicci, fase, 1, mac.

(1) Che oltre il rispetto doi Turco, y è il rispetto di Cesare, il qual son sieuro che non vedena velentari che si adiutasse li suoi adversari,... ma quel che importa più è che quando sua cesamita vedesse che si suo concilio di Trento over nation le di Germana non prevalesse al relinario, potria rissolvez di volcavi untar in persona et armata, il che non saria bene vedere in Udine et mano in Vicenza 23 ag. 543. Il id. msc.

Google

prestato durante la guerra smalcaldica? (1), E in Siena il Mendoza aveva non solamente ritirata quanto più pote in se stesso l'autorità, attribuendosi per la primit volta la elezione ci meta dei membri componenti la balla de' quaranta, checi per Monte, istituita a' 4 ottobre 1548 con la durata in carica di cinque anni, si ancora, sempre d'accordo col Gonzaga, aumentata di altri trecento spag moli la guardia, tolte le armi ai cittadini, e fin ottenuto non senza gran difficolta che si mandassero due ambasciatori a Cesaro per proporgi, come per sicurta di loro stato, ciò che stava in cini a' suoi pensieri, ma non voleva si facesse per forza, l'eregione di una fortezza (2). Che piu? Il famoso cospiratore Cesare Mormile, lui che due anni innanzi aveva offerto al para la sovranità di Napoli, officia adesso al Mendoza di mettere in suo mani Peruzia el Ancona (3) Tanto era voltabile la fede anche de fuorusciti di quell'età.

VI. Come dovera crucciarsi il pontefice di questa condizione dell'Itaza! Il particolare il Siena che pur cerco avere in compenso di Placenza, fonientandone instino all'ultimo le intestino discordie (4). Ed essendi

<sup>(1)</sup> Et nous confermons tous en ce qu'il seroit bien que l'empereur la request s'il pouvoit, et, sanon, ne voyens comme il se peuroit excuser de le donner au duc de Fiorance, ne qu'il conviast de faire autrement. Bischof Arras un Diego Manders Bisch, 19 aug. 1549. Druffet op. c.t. n. 329 p. 280.

<sup>(2)</sup> Porque tenentos espresa comassion de vuostra magestal para no dar ocasion a que vuestra magestad sea forzado hacer castido en Sena antes del tiempo, y tiene razon, Diego de Mendoza a S. M.4.7 sett. 1548. Di timper Bertrage, p. 143. — Intorno all'ambasceria ved. Droffet op. 194., n. 325 e 333, p. 275 e 236.

<sup>(3)</sup> Liego Mendoza an kaiser Karl, Ren a, B  $_{\rm eff}$  =549,  $B_{\rm c} d_{\rm p}$  a, 325, p. 273.

<sup>(4)</sup> Dollarger Bertrige, p. 102. Druffel, n. 325 p. 273, e Pallaciona, L. XI, e. III, 5

per gunta filato il disegno di titare i prelati di Trepto a Roma! Not gra che alla condizione benche espessa in forming generally, sotto la galale l'imperatore aveva promesso di manda ne alcuar, non si tossi ega accorto dello senerno a cui si ritarava per contrararghi il fire agragado, qual era di terliere di mezzo l'oniosi controversia di combittenza fila le cue l'assemblee conod net Nessano meglio di lui poteva vantarsi di most de vero il motto di Terenzio che dafficile e dui parole all un veccaro (1): ne certo a desognava punto che altri lo esortissero a star sull'avviso. Tra questi il cardicil dal Monte, a cui pareva che quella massa di prolati fosse ritenute in Trento per fla solenne fiziene in enso di sede vicante (2). Tenno in itali enso scrivevi. egh, il cardinal di Trento, il rescoro di Fano e il venerabile Solo confessore, unit insience, oltra a spegmaali valibiosi e gli italium non contenti. E però, non accadendo ornea or pensare a dar sentenza jubblica nella causa della traslazione del concilio, quando non abbiamo più corpo, ne sparto, re forze, ne repulusi me, terminava con proporre e le la s'intimasse a meno in segreto a lui solo e al Cervini, e ne dettava la forma (3). Ma tenendola invece sospesa come una

<sup>()</sup> Il vecyt diarement que l'empereur ne chercheit que à l'amuser et tromper, ma, qu'il feront en cost endroct venfier ce mot de Terence qui, part ut a'ung y ellart, use de ces mots; « qui ver a dare dalle le est. » Condont du Billog an honig Bronnele Roma, 28 marz 1549. Droffel, op. cit., n. 283, p. 211.

<sup>(2)</sup> le non vogho ingenerares, che quelli proleti si tenglimo in Trento cosa ostina amente per mandarli a Roma, ac tocché col mezzo della reformatione possiamo megato acconodar le coso mostre. Il card. del U-nte al card. I creton, Bologna Signigno 1541. Carto cerrimone, filta 21, nuova mitterazi asse.

<sup>(3)</sup> Imden.

numaceri (1); dando alle parcle avute il valore di una promessa assoluta, appoggrandosi all'assenso dei re di Francia, di Polonia, e dei romani di mandari, loro prelati ove vi concorressero quelli di Trento od alcuni di essi (2), che per tali via nen avvenasse di stinzare l'imperatore all'atto? Questo il fentativo del portefice. Allorebre dunque l'imperatore dichi riò finali ente al Bertina e sall'Orsino l'appasta configure i il sonso che vi era implicito, non dover vice la informazione de costituirsi in Roma ripugna e alle ordinanze del l'Interior, nei prelati di Trenta che vi and assero esser considerati come rappresentanti delloro co iquigni (5), se il pontefice se ne mostita trascolato, fi sol per

<sup>(1)</sup> Ne extrago an qui che il parero sia comendato et tenuto per buono, ma chi, bisogni aspettare ancora un poce più oltre a metterlo in executione, per non si poter far la cosa tanto secreta, che non la sappino da tre persone in su, et per conseguente che non venga a notatia di molti, et vanuta faccia confisione alle cose, qua i già un anno si sono ordite. Il cord. Corent al card. del Moste. Roma, io gingno 1540. Ibid. in 201, inse.

<sup>(2)</sup> S'intende per lettere del muzilo di Francia et del muzilo appresso il re de romani, et eti m di Polonia al ese l'imperatore permetterà che si faccia la reformatione a Roma, con l'Intervents del prelati di Trento, o di parte d'essa ne verrà ancora di tutte quelle provancie. Detto at detto, bonia, 4 magnito 1540. Ibul, n. 230, mse

<sup>(3)</sup> Si tanta gana su santo at tenta de reformar, que su magestad em maria obispos particulares de otras partes, y juntamente vrian algunos de Trento como particulares, pero no en numbre de los de aqui sa para otro efecto alguno, smo para la reformación que el papa dize, y sin que se pudiese tocar cosa alguna en perjuzzo de las del internua, y con protestación de que la yda de quelesquier prelacos paracellares de una parte y otra que así fuesen a Roma fuese sin perjuizio del concilio de Trento W. Mentrenbrechen, op. cit., p. 131".

poter querelarsi di fede mancata (1), e far nuova pressione in pro de' nepoti con fingersi risoluto di processe all'accennata sentenza (2).

Cost tornava a piegarsi verso il re di Francia. In gia durante i narrati maneggi di concordia fra se e l'imperatore s'era sempre studiato d' dargli ad intendere che egli entrava in essi sol per non mostrarsi alieno da ricupeta e con pace il suo, ma scuza alcuni speranza di buon effetto, informandolo successivamente del processo, e mettendogli davanti tuttocio che poteva accrescere il sospetto de' disegni imperiali (3). E dal

- (1) Que aquello (cosa d'eard. Farnese) era retirarse V. M.ºº de lo que se havia platicado en el caso de la reformacion, y hazer al concilio superior del papa, y que su S.ºº estava determinado, pues las cosas de estado le salian tan al reves, atender a le spiritual y continuar el assionto de las eclesiasticas. Dicoo Manucco un konser hard, Rom, 27 pali .549, Direffel, n. 332 p. 250.
- (2) Qu'elle estirant ( os) d'sse al cardinal du fiel ay e all amb. Francesa or pri ai di lugho 154°) que n'avant voun tenter l'innipour vouloir essayer les remetes humaius jusques a un qu'esle y fut conduite par total desespoir, des voyes qui par luy nous ent est conseignées et n'oneure s, elle avoit seurs esperance qu' d'ins lity defautroit en cette q'erelle qui estoit la su part deliberce d'y faillir. Poir à quey conaminant, et pour faire son exorde par les causes livines, comme il convient à personne tensuit le heu qu'elle tient en terre, elle estoit resolue de fiair et deci er le concile, commenciat par le juzement d'icelay, et faisant de la en avant de que Dieu luy conseilerent pour le mieux. Le cardinal du la llag et en d'ar l'ap en roy. R'ine, 12 juillet 1549. Relier, t. II, p. 228.
- (3) Le cardinal Firmeselli me distiqu'il ne falloit point que N. S. L. esperast, non pins de l'embereur qu'il pouroit faire de ce un qui s'esteit promis, taut un temporel, qu'un spirituel, la monarch e de la chresticatet et que de cet appetit il se trouveit pius cela rey par l'ovesque de bano que par autre qui et si encore l'it de semb a des voyages. Il conduct à nous puer , que nous

capto suo il re, dopo messolo alla piova con la missione dell'Aubespine, gli aveva reso il contraccambio di tante menzogne e insimulazioni (1), facendo rappresentare al Granvelle che l'udugio della sua legacol papa dipendeva dall'essergh state proposte condizioni che il rispetto all'imperatore impediva di accettare (2); e ció per prevenire il papa stesso che cercava trar profitto da quella missione (3) Che anzi, deliberato di non provocar guerra per aver tempo a compiere l'impresa della Scozia e l'altra già d'segnata della ricuperazione di Boulogne, mentre trovavasi in Pinerolo al ritorno da Tormo, non solamente aveva respinto la proposta, onde venne apportatore Leone Strozzi, di congrungere navi cristiare alle turchescle del famoso pirata Dragut pet assaltare il principe Filippo nel suo tragitto di Spagna in Italia (4), si ancora offerto al-

vous exhortessions à ne mettro les affaires d'Itane en tel compte, pa'un met les choses d'acquit et comy ou loss, pour ce que. I impatrousation que en feroit I empereur la cû il ay sera pourven, luy seroit une cohe le pour dommer le reste de la chrestient Le condinuit du Beiley au rug. Rouse, 10 aul, 1545 liele, p. 14.

- (1) Le pape aver ses maistres vous out jusques-icy use de toutes dissimulations, lesqualles ils out lequis quelque temps voulu couvrir de pur mensonge, pour en former une vrave meschancete, paisqu'il fant que la l'appelle ai lei let pour les bien extonnet doresnavant, d'est le leu user de toutes le paroles generales, artificielles et dissimulatives dont l'on se pourra adviser, comme ils none out fest jusques-ser. Le con textolor une roy. Peguerol I sept. 1548, Ibala, p. 155 e 156.
- (2) Connetable Montanoral y an Marikac Embrun, 7 sept. 1548. Deaffel, n. 200, p. 154
- (3) Su cio concortano le relazioni 27 agosto del cardi du Bellay al re l'urico. Hadl, n. 20€, p. 144 e del Mendoza all'imper Dell'imper Benrage, p. 157
- (4) Il re non ha voince consentire che si faccia alcuna novità Montenerlo del Montemerti al rescoco di Pole, Pinerolo, b sett.

l'imperatore la sua alleanza e il matemonio della sorella Margherita col detto principe l'Alippo (1). Il che però non toble che continuosse a suscitargli imbarazzi da per tutto : teneva accesi gli animi del tedeschi (2); dava ampia facolta al cardinale da Bellav di traviare con ulcum gospicui cittadi in di Genova, fra quali e nominato Nicolò Doria che imploravano la sua protezione contro i soprusi dei ministri imperiali (3), e ciò proprio nel tempo che quegli animiziavagli una muova congiuna ordita da Barnaba Adurno, di cui era agente

Los8, Lettere de l'actolomica Guentermii, no. 2 Seelto de carborte l'uzencia incitat e cara dal secola XIII al XVII, Bologna, 1809, Prefazione, pagina XXXVII.

- Diego Je Men oza a S. M. Rome, 7 set, 1548, Delimity. Bertrage, p. 190 - Marri ac an cornetable Montinoren v. Brusse . 13 oct. 1548. Druff a. n. 228, pag. 176. — Le card, du Bellay au roy. Rome, 23 mai 1549. Proces. t. II, v. 210. Naturalmente quosto pratiche non sobero ascun efletto. Il teranvelle accenno alla necessita della gostifuzione del Pierronte e nella Savoia, e disse che le due sorelle dell pi peratore, la regina Maria e la regula Elecnora (la quale indignata dei itali trattamenti patiti debe la morte del marito covera fra breve venire a Brusselles per fissarvi la sua residenza) potreb ero negoziaro cel matrimonio, cosa questa che il re volle impedire, e forse percio fu internosto il suca di Ferrara afflactic ne facesse direttamente la proposta all'imperatore. B' Urfr au Roy Rome, 18 oct. 1548, Ruter, t. H. p. 168, Magia il contestabile Montmoreacy aveva scritto a 24 ott all'amb. Murillac, a je ne l'ay mose en avant que sour gaigner temps. > et, s'il est possible, quant bien il u'en reuseira aultre chose, \* essaver par ce moyen que pour l'année proclame l'empereur » nous laisse parachever co que nous avous à desmoler avec les Anglors pour Ecosse, sans s'en entromertre aucu rement, et » pour le moins le renvover en Allemangne y poursuivre ce que » da toute ladite a mos f espere b en an il n aura pas acheve, • q n est le but ou nous tendons, \* Doutfet, n. 231, p. 172. Vedi anche a. 247, p. 182 o 183.
- (2) Dispacer dell amp, franc, Marrillac, 13 ott. 1548, 23 feeb.
   22 mag, 1549, Ibid., p. 228, 275 a 207 p. 170, 204 a 223.
  - (3) Pouvoir au card, au Bellay, 55 form 1549, Rebier, t. H. p. 192.

rincipale un frate suo confessore (l., asuava corrore, bone se non in são nome e senza fiducia di ocon successo, le pratiche di amicizia è parentaco che il duca di Firmze aveva introdotte con l'ambasciatore di lui in Roma, men forse per farsene uno schermo contro le pretensioni dinastiche di Caternia de' Medici the per algreanteggial meglio con l'imperatore il necezzo della sua fedelta e de' suon servigi (2). Ne modero panto l'opposizione ui materia ecelestastica. I suoi oratori all'assoni dea di Bolograt, massi no Michele de l'Hopital, appena conosciuta la pubblicazione del-1 Interma, avevano consigliato come unico rimedio che si dichiarasse la traslazione per buona e in uno si sospendesse il conculto (3), e il vessuvo di Eirbiani al sol udire dal cardinale del Monte che s'attendeva ancora ad istruarre la cansa, s' cea espresso in mariera con carcho il cristia tesmio era perduto (4). Adesso

<sup>(1)</sup> Le card, du Belloy an roy Rome, 21 janv. 1549. *Hod.*, t. II, p. 189-191. Lo stesso cardinale scriveva al re- ai 28 marzo 1549 di aver ricevato per mezzo di quel frate anovo motane da Genova pieno di speciaza. *Dei ffet*, n. 283 p. 211.

<sup>(2)</sup> G. Connectoni, Lagazione di Averardo Serristori Rema, 12 die. 1547, p. 185-187. – Cardinal du Beday an könig Henrick. Roma, 25 jan. 1549. Druffel, a. 269. p. 202. – Le roy an card du Beliay et M.s. d. l. rk., 16 fevr. 1549. Ribier, t. H. p. 104. – Di queste pratiche era informato l'imperatore, adu l'ordu e al suo ambase in Francia d'invigilaeri: Institution a Somon Romand Francelles, janvier 1549, Papiers d'état du card, de l'étancette, t. H., p. 342.

<sup>(3)</sup> Bisognando trovar un nogo il cual satisfaccia a tutti, poiche l'imperatore non si contenta d. Bologna, et noi non contentamo de Trento. Il caed del Vente al cued. Cerriai Bologna, 24 maggio 1548. Ca te correntame, filea 21, n. 20, nsc

<sup>(4)</sup> Se cavo es perretta con tutte due le main, et fere una reverentia profonda, dicendo. Actura est de Christian smo, et turb via come un saettone, non aspettan o chi lo potessi responderghi una parola. Detre al deste, l'ologna 9 lugho 1548. Ibel. n. 193, msc.

che l'imperatore acconsentiva alla sospensione per sei mesi, il re vi si negava, dolendosi arzi che in grazia di lui si tenesse ozioso il concilio; sicche i vescovi francesi starchi del soggiorno di Bologna, dove non restavano più che que' pochi preliti i quali avevano la sovverzione papale, minacciavano di an'ilarsene anche senza sua licenza (1), è in fatto il vescovo di Embenn se ne parti (2). Del pari di fronte al papa stava fermo il re nel ricusare ai cardinali aventi vesi ovadi in Francia il permesso di risegnari verso pensione o riserva de' frutti, come avevano chiesto in obbedienza alla bolia de' 18 febbraio 1547 che gli olongava a noi tener più d'ura chiesa (3); offriva bensi di mandar prelati

- (1) Esceta quella por a prolata che han la suventione, tutti sgon brarone, et... la brancest sa partiranno attam sine la entra realis, et malati dalla consolentia, et per non poter tolerar prola suspensione reputando el e sia minesta, et ha una se novesse haver lovato al reacimo de la sura possessione. Detto al detta Longua, 9 lugha 1548. Ibid. n. 163, aise.
- Of Questa matters so not an lateral et na ha dette mons? Armacano che si ferrorei un Verezia accun pe la geome, los lovella si e, concato sia rostini io iu la sea possessimo et che altrimento sa no anchera in Francia. Non vorrei percio so corto, che dara mala reputati me al cencile i in quelle parti; se ben tera, o per formo oto latobi scritto, el milli questa altr. prelan francesi ai cora, et che scrivorarno. Il etc al detta, li degua, 24 laglio 1548, 1656, n. 145, use.
- (3) Les earch nox en urps au roy. Rober, i more 549 Ribier, i, II, p. 156. igne vous en oplete et rement sa sa ne ciele (ros) fit licha ata ol papa in exposta negativa del remet sa sa ne des provisions en passo, et se comenter que son Decret ensi soulement hat pour l'adveur, pour i les aites e uses viencronent à vi pier. Au reste qu'il y avoit difference tant des pais ou sa sametet avoit pleme pressures, que ne ceux pi elle, ou ses predecesseurs papas, avoient privilègie, et de ceux ou vous avoir nomination par le Concordat, Pout de Sitier, Roma 14 mai 1548.

in Roma per la divisata riformazione, ma a patto che sotto l'ombra di essa non si toccassero i suoi privilegi ne quelli della chiesa gallicana (1): e ai pretesi diritti di giurisdizione ecclesiastica neila Provenza e nella Bretagna contrapponeva le rimostranze de' suoi vescovi co igregati a tal uopo (2), soggiungendo che, ove il papa non gli mandasse i chiesti indulti per la nominazione ai benefici nelle accennate provincie, avrebbe il modo di farla da se (3). Chè anzi, essendosi il cardinal du Bellay astenuto dal parlare in questo senso al papa per rignardo alla sua infermita (1), se ne risent gravemente; e bisogna, ammoniva, far conoscere a Roma che un re di Francia non è un piecolo pi incipe d'Italia, a cui manchi la possa di rendicarsi di un torto che gli faccia il papa (5)

Tutto ciò fino a tanto che il papa era tenuto a bada dall'imperatore. Non fu si tosto nota la risposta

Ibid., p. 213-215. — I cardina i che tenevano più di una Ciliesa in Italia si erano già ridotti ad una sola. Ma il cardinale du Bellay osservava che, essendosi riservati quasi tutti i frutti e avendo avuto in compenso altri benefici, autorias y oni gaigne et nut d'eselo y a perda, 8 giugno 1548. Deaff 4, p. 114. p. 115.

(1) Lesquela. me doivent estre non sentement conservez, mais plustost augmentez. Le voy ou card du Bettin et a mi d'Urfe, 16 fevr. 1549. Riber, t. II, p. 193.

(2) 29 sept. 1548, Le Plat Monura, t. IV, p. 139-146, Questa parte, nella quois i vescovi fecero valore i duritti della cliesa gadicana e di cui di loise tanto il Cervini (Druff 4, n. 200), p. 194), manca nel Respecti (§ 73-78), il quale non riporto che la prima parte del loro parcre, quella casè relativa alla mussione de prelati a Roma.

(3) Le rev an cord di Bellav et a m / d' Urb. 13 mars 1549.
Ribler, t. II, p. 200.

Card, du Hellay an konig Heinrich, Joma, 28 marz, 1849.
 Deneffel, n. 283, p. 211

5 Du Thier secretaire il estat a min le chanceller 15 aux 1549 Rabur, L. H. pag. 207

definit va sopra Pracenza (1), ch' egli muto di stile. Allora, ai 24 giugno del 1549, decise secondo il volere di lui la mentovata controversia di giurisdizione ecclesiastica nella Provenza e nella Bretagna (2). Allora, ai 4 del successiva luglio, ando in processione a Parigi dalla chiesa di s. Prolo a quella di Netre-Dame, e assistette ad supplizio sul rogo di quattro infelici convint di lateranismo (3). Pos come ebbe data al papa quosta prova solerne del suo zelo ortodosso, onde avesso a spiccar maggromiente il contrappasto delle nistanze majeriali ne majeria di religione (a), mando a lui al cardinal Ippolito d'Este fratello del duca di Ferrara per mannodare le pratiche della lega. Così il da Bellay. de'eni serv graon era soddisfatto, e forse non ne ignorava le ignomenose invelazioni fatte al Mendoza per entrare nelle grazie dell'impera ore (5), veine messo ин ик екызо (бо

- Marie as an roy Brevellos 20 jun 1510, Bull. p. 2B v s eg.
- (2) Pastemon, Lasts des rois de France, Nos. IV.
- G) Corneta de Mo tmorency ar carendal du Bellay and Urfo Par 8, 8 juli 1549, Draffel, n. 314, p. 242
- (4) Que pour le present il ne squiett prendre metteur revembe audit empereur et le bien copes der, que de ne levaceur et une set le chose de ce deut il fait un naure recuerir et chercher pour le fact ce la Germanie, quant'à ce que despend de la religion. Koniq Hamich un card du Belloy and Urfé, Paris, 8 pd. 1949. Und., n. 313, p. 241.
- (5) Il Mendoza, reference il collecture avuto con lui interno alle proposte di alcenza tra il re di Francia e l'impera cre, soigninse, lei qui nto paneto fue talo de su particular,. Correta al sugo proncia le respondi que V. M. le satisfario largament sit su ha un voluntad y les obses recomes que se mostrose tan su servalor. 7 sett. 1548. D'Hayper Leurage, p. 1760
- (\*) Paires que and de l'Autost me m'a fint entradre de vostre ; et. subsuit sa actice sa crear e, n'av commudeux choses: I mae est que vous estes mocontent le m y pour a sye, amsi que n'ay

Il cardinale Ippolito, girato a Roma a 13 di luglio. trovo il papa nella intenzione di ricongiungere Parma dia Chiesa e di dar in cambio Castro al nipote Ottavio, Camerino ad Ocazio (1). Questa intenzione, di cui poc' anzi il cardinal Farnese s'eta valso nello negoziazioni con l'imperatore per rimnovere il sospetto della legacon la Francia (2), parve ora al cardinal lapolito mezzo efficace a troncario del tutto, senza impegnare il reoltre ai limiti di una lega dafensiva (3). Ed era invece partito preso dal papa per assicurar meglio Parma e per trattare con maggior decoro la rivendicazione di Piacenza. Il qual pa tito probabilimente avvalorate da ciò e le il Solo, confessore di Cesare, aveva ditto al nunzio Bertani che, se anelle due citta non eraridell'impero, dovevano essere della sedia apostolica e non di casa Farnese la quale non aveva in esse ragion. di sorta alcuna (a), non gli impediva di dar ora a

leu, sontenn envers nostre Saint Père ce qui appartient au brea de vos all'ares....., I autre, qui n'est pas si expressemant dite mais en substance assez declarce en ses instruit cas est que vous estes en donte ce ma fideine. Le cord. du Belloy du coy Roma. 23 aoust 1.49. Riber, t. A. p. 243.

- Le cardinal de Ferrare au roy Rome Iti pull 1549. Incl. pag. 227
- 2) Tornome a dear (il card. Farnese) que darian Camerino al dique Octavio, y harran la cosmon de Parma a la vg esia, y no a Franceses como nostros publicavamos, Fernando Menteso un Diego Mendoca, Rom. 19 jul. 1548, Druffel, n 172, p. 126. Le pape sa fait ouyr (nel tempo che rimoni ava l'Orsmo a Brasseles) de rouloir restauer Parma à l'eglise et partager ses nepvetz des ductes de Castres et de Camerino Unió an homo Herrich, Rom. 25 apr. 1549 Had. n 2002 p. 210.
- 3) Le card le Ferrare da roy, Rome, A noust Lot , Rober , t. II, p. 202
- (4) Essezolo andato a'giorni passati il vescovo di Farso con persuasion di Granvela a parlare al confessor boto delle cose di

credere che più facile sarebbe il mettere poi Parma. un mano di Orazio genero del re, ch'e come dire in mano de' francesi, ove la lega avesse a diventar offensiva In fatto ne' capitoli da lui proposti, mentre facevasi obbligo al re di contribuire per metà alla spesa della guarnigione ordinaria nello Stato ecclesiastico, cioè di 4000 fanti e 600 cavalleggieri, mettendo quanto prima in deposito a Roma i danari occorrenti per sei mesi, e per un terzo a quella delle nuove armi che abbisognassero se mai il papa fosse assalito, era pur preveduto il caso che Parma venisse consegnata al duca Orazio. In questo caso il re doveva esser tenuto a formirlo delle forze necessarie, non solamente alla difesa della citta, si ancora alla menperazione di tutto ciò che non era occupato dalla Chiesa, ed, ove Parma andasse perduta, a dargli uno stato equivalente in Francia. Volevansi altresi compresi nella lega i cantoni degli svizzeri e dei grigioni e il duca di Ferrara; e in ricambio, se mai il re fosse assalito ne'suoi domini, non si obbligava. I papa che a portarghi ainto col soldo di 7000 fanti (1). Misero ricambio a si grandi servigi! noto ne'regi consigli il cardonal di Guisa, memore degli anteriori accordi da lu, negoziat, non senza peraltro rilevare il rantaggio dell'aver il papa assegnato al retutte le conquiste che si facessero in Lombardia eccetto Placenza, la quale doveva trasmettersi al duca Orazio, e quel tratto del regno delle due Sicilia che va dal

Piacenza, gli rispose con parole brusche che casa Fazaese non vi haveva che fare, et se par s' havesse da restriu re, che s' harevos da restriure al a Chiosa. Il card, del Monte al card Cercon. sclopua. B gia, io 1549. Poscritta, Carac recrimente, 11za 2. a 179 mse.

<sup>(4)</sup> Robert t II p 2 4

Garighano in giù (1). E pare invero, se si ha da credero a cio cho il cardinal du Bellay, chimantosi offeso del re, del contestabile, del papa, del cu dinal Farnese e del continul Ippolito d'Este, riferiva al Mendoza, che anche questa volta sari trattato in Roma di un assalto improvviso nel Napolitano e contro Genova (2). Perché tuffie, e bou se no andi de il cancellere francese Olivier, a null'artro mirava il papa con queste prat che che a crescere d'importanza per giovaisene nelle sue negoziazioni con l'imperatore (3). Se non avess mo altreprove, basterebbe questa dell'essersi il cardinal Farnese aperto col Mendoza intorno ai disegni della lega, esagerandone la portata. Ma anche il Mendoza non erauemo da lasciarsi ingaimare (4). Altrettanto certo e che il re di Francia, riprendendo quelle pratiche, aveva soltarto in animo, come per lo addietro, d. muovere il papa a negare ogni aiuto all'imperatore nelle cose di religione in Germania (5) E più adesso che per i nuovi travagli d'Inghilterra, messa sossopra dalla guerra



<sup>(1)</sup> Ibid., p. 235.

<sup>(2)</sup> Diego Mendeza an kaiser Karl. Rom., 3 aug. 1549. Denffel, a. 325, p. 274.

<sup>(3)</sup> Car outre la reputation que ce luy est, d'estre recherche de nouvelle niliance et ligue defensive par un roy de France, il fait son compte que l'empereur craignant que cela soit effectue, il le tractera plus favorablement es affaires de sa ma son, et enfin le contentera. Ribier, t. II, p. 236.

<sup>(4)</sup> En lo que toca a la liga, my opinion es que el papa ne fa de Francessa ny ellos del, que su S.<sup>ad</sup> que continuar el negocio con V. M. y que todo lo que haze son humadas. Disputeto precitato del Mendoca de 3 agasto.

<sup>(5)</sup> Je n'obliay de lui persuader que le plus grant destourbier qu'il pouroit faire pour ceste heure à l'empereur, sans faire grande demonstration, seroit d'entieremet lui nyer toute l'ayde et faveur qu'il prétend de sa S. v pour le fait de Germanie. Ur fi an hônig Heinrich. Rom, 5 aug. 1549. Druffel, n. 326, p. 276.

civile tra i campaganoli e i grandi proprietari, s'era valto alle offeso contro oi essa, entrando con grosso esercito nel territorio di Boulogne, poco dopo che Leone Strozzi, scielte le vele agli 11 di luglio dal porto di Havre con dodici galce, aveva sconfitto il di 1º agosto una squadra nemica nelle vicinanze di Guernesey. Ond' e che, nell'accompagnare a' suoi ministri in Roma il mandato steso dal cardinal di Lorena Giovanni di Gu sa per la resegna in favore del cardinal Farnese del pingue. arcivescovado di Narbona, gli ammoniva ad usarne secondo che vedessero più o meno corrispondere i fatti alle parole, non essendo questo si piecolo regalo da noversi gettare all'uvia monthocate. E voi sapete, soggungeva, quel che il cardinal Farnese ni ha promesso, e parmi essere omar tempo ch'egli e gli attri ministri del papa pensino alle cose che son più neressarie per essi, fra le quali ra innanci a lutte il giudizio sulta traslazione del concilio (1).

VIL Altro che pensare a questo! Certo il papa che quando bene l'avesse prorunciato, esse non sarebhe eseguito, volle soltanto provare, e cio fin dal principio delle rinnovate negoziazioni con la Francia, se verso l'assemblea di Trento valesse la sua autorita, si da poter conseguire il fine di sciogheria, o per lo meno averne argomento a vincer l'animo dell' imperatore nella controversia personale. A' 18 di luglio, pochi giorni avanti di rispondere alla scrittura portatagli da Martino Alonso da Rios, inviò un breve a quattro di que' prelati, il cardinal Pacheco, vescovo di Giaca, Pietro Tagliavia arcivescovo di Palermo, Francesco Navarro vescovo di Balaioz e Giambernardo Diaz vescovo di Calaorra, col

 <sup>1</sup> a roy an cardmat de Ferrare et a m.º d'Trie 26 october 1540, Ribur, t. II, p. 244.

quale li chiamaya fra quaranta giorni a Roma, ma senza comminatoria di pene in caso di contumacia, e non espressamente per la riformazione, si per richiedeth di consiglio nelle presenti necessita della Chiesa; parole queste generali ed ambigue, onde traluce l'intento d. scansare la difficolta opposta dall'imperatore, pur lasciardo a se libero di fur poi quello che s era prefisso (1). E accioche meglio apparisse che li chiamava come prelati particolari un egual breve n vio a quattro di quei che stavano a Bologna, Olao Magno, arc.vescovo di Upsala, Bastiano Lecavela arcivescovo di Nasso. Giovanni d'Hangest vescovo de Noyon, Riccardo Pato vescovo di Worcester. Nel tempo stesso il nunz o Bertani e altri in nome di Margherita, la moglie di Ottavio, mettevano innanz, come da sè il partito che Parma e Piacerza fossero date in mano al a stessa Margherita. e le loro fortezze all'imperatore per il tempo che gli paresse opportuno, e che il duca Ottavio andasse a vivere alla corte di lui (2).

Ma anche queste arti tornarono vane. Due di quei prelati di Trento, i vescovi di Badaioz e di Calaorra, recavansi da principio a coscienza di non esser pronti

<sup>(1)</sup> Y como el tatento no es este sino pasar mas acelante y deshazer to de aqui... no los llama en estos breves... para hazer reformacion, generalmente para las cosas de la repubblica e instiana, donde entra advocar el concilto a Roma y hazer quanto quisiere, y como agora llama a quatro, poer a otro dia llamar a 14, que soa los que estan aqui, y para el ju zio que el papa pretende haver tomado en la deferença trane gran le perjuizio este llamamiento, y incluye muchas ausas facitan ente. Relaciona de lo del concilto 1548 y 1549. W. Maurenbrecher, opecia, pagna 133.

<sup>(2)</sup> Kaiser Karl an Diego Mendoza, Avenues In rug, 1549. — Brechof Arras an Diego Mendoza, Bunch, 19 aug. 1549. Druffel, numera 328 e 329, p. 277 e 279.

all'ossequio. Ebbene, per evitare ogni disserso l'imperatore mando la modula della risposta da darsi al breve del papa (1); e fu che, essendo venuti cola per ordinazione sua a fine di provvedere al bene della repubblica cristiana, stavano aspetiando li continuare l'opera i icommetata. Indarno il Bertari il gegnivasi di persuadece i ministri imperiali che quella clausola non recava danno al concilio. Voler egli, diceva, parlar liberamente, non come nunzio, ma come servitor toro e rescoro di Fano te parlava invece anch'egl. con l'an mo tutto rivolto al negozio temporale di Piacenza) (2), rolerapriest meglio che non aresse fedto per lo innanzi, giacche nei principali fundamenti era assin più d'accordo con essi che altri possa pensare, è anche più di quello che come a nunzio gli si addicera. E venendo ai particolari, che leneva n'ecessario il concilio, e talconcilio qual si conviene ad inutazione de passati; che non si poleva fare la riformazione a Roma se non per essere rivedula ed approvata dal concilio, ne concilio legittimo nelle terre della Chiesa, non essendo liberi i voli dei vescori per paura del papa; che chaudere il concilio indetto e aperto, con una o due sessioni, senza prima prorvedere al rimedio delle cose della religione e in tutti i punti per i quali fu



if pueden bien confiarnos y reposar sus consciencias.
 ibid, pagina 277

<sup>(2)</sup> Il vescovo di Fano mi diese che più sicura via a far ricuperare Piacenza alla chiesa sui dal ornestio libera et ordanirso
che megacianime alcuna amicabile con l'imperatore, il quale rote
non solo poter rubare il suo all uno et all'altro, ma dice che
lo fa di ragione; perchè il concilio gli torrebbe la nomina de benefici, la imposta della crociata, le decime in Ispagna. Marina
Cavalla ai Capi del Consi dei Dieci. Bruxelles. 29 giugno 1549.
Archivio gen. di Venesia, Dispacei originali di amb. ven. in Germania, fasc. 1, msc

ema scalo, sarebbe grandissima ribal leria, che così bisognerebbe chiamarta; che, pusto ciò, era parer suo dovessero in ogin casa andar quei pochi prelati a Roma, sta nerché ne rimanerano abbastanza in Trento per sustenere le loro pretension, su perché quelli, se mai redessero che iri si entrava in cose non dioccoli, potrebbero oppossi con maggaor efficacia Aggrangeva che, ove il pepa chaudesse il concilio, come i manistra imperiali dubitarano, egli manderebbe · suos gride al ciclo, gimbrandola funestissima cosa. Di rimando il vescovo d'Arras, il figliando del cance « here Granvelle, facevazh considerare il tempo e le circostanzo nel o quali avveniva la chamata; come da dieci mesi non se ne fosse trattato mu, dopo cice la risposta data dall'imperatore, sopra la quale il munzio non aveva trovato che ridire: aversi davanti agli occhi l'esempio della traslazione del concilio per opera del cardinal Cervini: se ora il papa, come ognuto pensa, chrudesse il concilio, i gridi al cielo del nuozio g overebbero poco. E l'imperatore: che nessuno mi del napagli avera sturbato il pieno rimedio ai mali della Germama: ch'era omat esansta la sca pazienza; che ne indugi në simulazioni lo ratterabbero pai oltre, che forse si poleva venire a quella specie di riformazione the temevast in Roma, perioche i reformatori savehbero alquanto severi e in buon numero, Quandi prilinava al Mendoza di significare al papa ch'er sarcbbe infine costretto di appellarsa al concilio indetta, e di mettergh maanzi i danni che lo scisma suol cagionare, anche alle persone dei pontefici (1). Tutto ciò per indurlo a menar buone le scuse de quattro prelati:

Dispaccio precitate dell'imperatore a Diego di Mendoza.
 agosto 1540, p. 277 e 278.

altrimer ti, soggiu igeva il vescovo d'Arras al Merdoza, voi supete quel che accte un faire (1).

In tal condizione di cose il cardinal del Monte propose viri partiti più o meno amnost. Il primo, di voltarsi alla miserreordia di Dio, fulminando censure. Ma, gracche la debalezza de tempi non aramettera tanta severita, veniva al secondo, qual era che si stimolosse il Mendozu, accorrenda, a fare la sua protesta. e che poi il papa, assegnatogh il giorno per la rispos a. presenti tutti i preliti di corte e gii imbasciatori. messosi vi sedia con la stola, il piriale e la mitra. gliela desse spegando la sentenza sulla validita della traslazione del concilio. Quindi accioche no i fosse detto quel che a Paolo II da un carimale ir concilio, quardo egh si profuncio contro i Boemi, cae questa sentenza namehera di escentine, e accioché le mitte menti acsuderose di seisma non polissero ralersi di un pi meipe tanto potente, alleso uneora che um si avera nè m potrebbe arere in alcun modo corpo di cencilio, perché r preluti num verrebbero, passava al terzo partito di concilaire l'intento del papa con quello dell'imperatore, d chi trando bensi valida la traslazione del coredio, ma proibendo di proseguirlo a Bologna e statuendo che si avesse a tenerlo in altro luogo ca scegliersi di comune accordo. Un altro part to era questo, di procedere contro il cardinal Pacheco e gli altri tre prelati di Trento, ammo iendoli a mettersi fra dieci giorni m cammino alla volta di Roma sotto pena di sospensione digli uffici divini se non obbedissero fra altri dieci gio, in, e così y a fin della perdita in perpetue del diritto di voce e di voto in concilio. L'ultimo, men forte di tuta, che, non ostante la contamacia de quattro vescovi

<sup>(</sup>i) Dispaccio precitato del 19 agosto 1549, p. 279.

di Trento, si tenesse la divisata adunanza in Roma per eseguire quanto era stato scritto ne'brevi inviati ad essi (1).

All' ancontro dalle necessita che lo incalzavano si lasció il papa consigliare al partito di sospendere l'assemblea di Bologna. e ai 13 di settembro tece scrivere al cardinal del Monte che Leerz asse i Padri; il che fu da lui eseguito il giorno diciassettesimo di quel mesc. Ben poc'a izi aveva mandato un nuove monitorio ai quattro prelati d. Trento; na ai 13 di ottobre torro il Mendoza da Siera a Roma e nel di seguento. I dottor Velasco incaricato di rogare l'atto di protesta, ov' egli non tranquiliasse la coscienza dei due vescovi di Badaioz e di Cidaoria, i quali adesso reputavano necessario di obbolico alla sua chiamata (2). E allora. con tutto che destreggiosse per n'in rispondere appieno alle instanze inipera li, pur diede una di lianazione del monitorio onde appariva ch'esso non pregindicava per nulla al concilio di Trento (3)

VIII. Fra l'agataz one di queste cure ghene sopravvennero altre o più amare, causato dal disegno di render Parma alla Chiesa. Quanto cara al nipote Orazio la speranza di averla bertosto per s' come vassallo di Francia, altrettanto grave doveva ternare ad Ottavio a minaccia di esserne spogliato. E con lui consentiva il cardinal Alessandro, egualmente sollecito di non

Estratto da una copia di lettera del vard. del Monte al cardinal Cervini, Bologna, 11 settembre 1549. Carta Certamane. 61za 21, n. 186. msc.

<sup>(2)</sup> Bischof von Arras an Diege Mendeza. 18 sept. 1549. Druffel, n. 337, p. 289.

<sup>(3)</sup> Diego Lasso an konig Ferdinand. Rom, 20 e 27 oct. 1549. Ibid., n. 342 e 343, p. 293.

rombere l'ultimo filo che ancor legava, i Farnesi all'interatore. Tentarono lianque amendue di opporvisi. da pemenjo per via in bretta; or con mot vi astrologici adopte indost che fosse fatta al 'avo paura del giorno nefes o, di sin Rocco, in cui avesu a cio indetto il concistoro; or con le ragioni stesse finanziarie di cui s era altra volta servito per l'effetto contrario (t. IV. ing 21) facendog i rappresentare che la permuta di Parma con Carre tho, ch'er voleva restituire al Ottavio. sarebbe, li mol o damo ada Claesa (1). Poi, come parve a minente il pericolo, esset la gia per va. d. vitorio dalla Francia, portatore delle asoluzioni del regionali Francesco da Villa che il cud nd UFste vi aveca miudato con i proposti capitoli sieda legal, la notte del 20 ottobre Ottavio si parti di nascosto da Romi. deliberato di correre a Parma e di recarsi in mano le redni della sosa pubbli a, provabilmente anche pri istigazione dell'anabasciatore imperiale Mendoza (2) Non appear n'ebbe notizia il papa, sol la deniu i a tre rig di notte, fat o venne davanti a se il cardinal Alessandro, e gerdando al tradimento del spol si da essere sent to belle vicine stanze del Vatienno, scrisse di sucpugno a Camillo Orsini, il quale era alla guardia di Parma, che la tenesse in name e devozone della santa sede (1). E pare che a toghe e il facale sessetto d'un

Relazione di Roma la Matteo Landolo, Alberta, Relaziono tegli amb, vent, serie U, vol. III, p. 34.

<sup>(2)</sup> Croden (cost cisse por il propa nil amb. veneto se ben la nol verebbe caluminare, che esso don brego non' fosso venuto pri tonto per quest, protesti, cuanto che per imbarchare questo pevero suo ni ote duca Ottavio. Desparcio dell' amb. Matteo Dando Roma et attebre 1541 Archivio non di Veneto Registro delle rettere di Matteo Dandoro, insc

<sup>(3)</sup> Diego Tasso an Konag Ferdinand, Rom. 27 oct. 1549; D affit, n. 343, p. 294. — Le cara nai de Ferrare au roy 23 oct.

sto tacito consenso nell'accaduto, per il quale diceva al cardinal d'Este nessuna cosa averlo mai tanto addolarato in una sua, non la perdita di Piacenza neanro la morte di Piacelugi, screbbesi lascuto andare a più gagharda prova, se lo stesso cardinal d'Este, a scanso di maggiori guai, non l'avesse persuaso di richiamar Ottavio con le huone, al qual effetto gli mando dietro Bartolongo Cavalcanti, e poi anche il cardinal del Monte legato di Bologna (1).

Amendue lo trovarono a Torchiara, castello del conte Sforza di Santa Fiora, suo engrio è principal fautore, love s'era ridotto dicchè nei gli accorti provved menti dell'Ossini fallucoglici tentativi et entraro nella futezza di Parria. Ma nei pregliiere i e rigiuazioni valsero a rimnoverlo (2): che arza di la mentre attendeva a fur arim (3), appoggandosi alle trattative

1549. Rober t. II. p. 247. — Con ogni den estratione de soa Sita che cui si contra il suo vorcio, havendoghi subito esperati il troto al sig. Camillo del non glie la debbia per alemni moco consegnare. Et lo illa ser cura llocatro dimostra una grandesanta rocera di questa ai lata cel sea daca Ottivio, parendo, li che Lubbia ad apportar scorno ul a maesti corristianissima con la quale si era processo tanto inanti nelli meordo che si aspetta de hora in tiora che de li ha di a portar il Villa si che si addita il quaiche rottira tra questi proprij francili. Dispurent da Matter De adulo. Roma, 21 ott. 1549. L. c., msc.

- Riber, t. II p. 248 e 250.
- (2) Anche al suo ritorno da Terchara il carena del Monte, sostando a Regrio, rinnovo le sue affetti ose amarinizioni an Ottavio con lettera della novembre: ma incarno. Questa Lettera e la risposta di Ottavio si trovano nella Prefazione alle lettere di Bartolomeo Cavalcanti, nella Scolia di carroscia letterimine dite o rime ecc. Bologna, 1869, pagina XV-XX.
- (3) Le duc Octavio, quoy qu'il ne sort dans Parme, poursuit tousionre son intention, et est avec deux mil hommes qu'il a assemblez le mieux qu'il a più, prenant decans le Parmesau tout

gia, introdotte sin dal principio dell'anno col mezzo del cardinal Madrazzi, si rivolse per arato a Ferrante Gorzaga, il mortal nerneo di sua casa "I), a lui che pochi mesi prima aveva pur tentato di fargli ammazzare in Roma il fratello Orazio (2). Che colpo questo il cuore ael vecchio papa! E che avessero a vibrarghead que' medesimi ch' egh aveva levati a grande fortuna, per arrore de quali s'era fatto sordo alla riprovazione del mondo! N'ebbe il primo amuneio dall'ambasciatore di Ferrara la sera del 5 novembre : in cui fu pur avvisato per lettera dal legato di Bologna lel nessan esito della sua missione. Due giorni innanzi egli aveva celebrato, benche men allegio del solito l'anniversario della sua incoronazione, il di seguente a quel fatale anauncio, innanzi al levar del solo, nor ostanto l'aria fre da , se ne und'i alla villa del Quirmale come in serva di quiete. Ivi il cardina. Alessandro gli lesse la lettera del fratello Ottavio che

ce qu'il pent prendre, d' \$\mathref{U} \gamma \text{voy}\$, Rome 5 nos, 1549, \$\mathre{R}\text{ibler}\$, t. 11, p. 2σ1.

(1) Dispacer de Conraga all majors de 3 a 25 any 1549 Accerta de Secucios, 1 g. 1196; W. Moure abrecher, op. cit. p. 214. Veli anche Gaselleni, Vita di Ferrante bonzaga, p. 85

(2) He trevate tre hade an qualitat persuade cert same non mit possine maneure... Non in resta her altre fact the maneure une home in Roma elle sava fra tre di e spiare luve restore possine habetare... na mi farà spet ale gratia se un avisasse cai delli tre e il Cardina.e, o Ottavio, o Oratio li tersarebe in pri piarere che si amazasse. Riconti da Cinazzo a Ferrante Gonzego, Caiazzo 19 giugno 1549 (mir spesta a sua lettera del 51 maggio). — Dai quale (none) ho ettere che io mandi tre huomini dabene, che tiene per certo di amazare Oratio... Fra tre di gli spedisco con tatto quello sarà necessario. Detto al detto 18 inglio 1549. R. Archicio da Parma, msc. (Copie delle carto Gonzaga ivi esistenti, gentilmente commicatemi nel 1884 da quel benemerito ed ora compianto Soprinteadente Amasio Renchim.).

confermiva le sue intelligenze col Gonzaga, onde monto in tanta collera che, strappata di maro al cardinale la berretta e gettatala a terra, cadde in deliquio; quin li fu assalito da febbre catarrale che in capo a quattro giorni lo tolso di vita, a' 10 di quel mese, nella molta eta di 83 anni circa (1).

(I) Domenica (3 nov.) the sua S.ta fece is conclusted for l'unnual della sua incoronatione, assat meno che non suola in essi se dimostro allegra... et marti (à nov.) siete ritirate pur in 8. Pietro con ordine che nessano havesse a rum, margai audicatia, tale che lo impassator di Ferrara all'ora del vespero a grou penu la puote havere, con fargli intendere che gli havea da par are di cosa de importantia per Parma, et gli fe intentere che el stosuca suo da Mantova gli avisava il duca Ottavio haver man lato a dimandar agruto al s." don Ferrante. Et venutegal poi lettere del r ma legato di Bologna, che stato col detto 8.ºº non l'havea potuto indurra ad alcuna cosa salvo che di parele ben molto riverente, ma che noa gl. poten esser i honor suo se non baseva Parma... col che andata mercore (6 nov.) matina con grandrono freco inanti il levar del sole da S. Letro in Monte Cavallo, dopo ch'abbe distrato di baonissima voglia, il r. 100 Farnese gli lesse una lattera scritta a lui dal p.º s or duca di molta ascusation verso la santità sua, ma che lui non potea manchare al suo honore, per il quale non havea da partirse di ove che era se non bayeva Parma, per la quale rengratiava Dio che non gli mancherabbono amica, et che già dal reso ai Trento (cara, Madrovvi) bayes havuto 10000 sends, et che ancho non gli mancherebbe il s." don Ferrante, che fatolo ricercare gli promettes agiuto, et che le trevava un home da bene. Alle qual parole son S.ta andò is tasta collera et contra il duca et contra il card che lamentatosi molto di sun R.ª S.ª gli vene un accidente che bisogno portaria sol letto, et sopragioniale la febre poi et per vomitum et per secessim ne obbe grande evacuatione. Dispeccio di Matteo Dandolo, Roma, 9 nov. 1549, L. c. ms. - Con questo dispaccio, il quale concorda nell'essenziale con quelli del Lasso al re Feroiuando de' 7 nov. (Druffel, m. 3-4, p. 294) e del D'Urfé al re di Francia (Ribier, t. 11 p. 252), integro e rettifico, quanto alle date, la relazione dello stesso Matteo Dando o, pubblicata dal.' Albert L. c., p. 342,

La notte avanu, essendo agh estremi, segno un breve all'Orsini che gli ordinava di mester Parma nelle mani di Ottavio. Lo segnò vinto da tenerazza, o privo della coscienza di se? Questo solo sappiamo che il cardinal l'arrese mise in opera ogni mazzo per ottenerlo (1), o che quel a mattina per ircanco di lui, Bartolomeo Cavalcanti, stato al letto del nombon lo, gliene fece virissima instanza (2). Sappiano pure che anche il cuid nal lel Monte con fettera da Bologna de 7 novembre vi aggiunse l'auto na del suo consiglio (3). Il breve fu resuto a Parma da Marcantomo Elio vescovo di Pols, segretario del papa. Ma l'Orsini, gia preventivamente avversito, massime per cuita del carda a. d'Este, che quel breve sarebbe estorto o su rettizio (1), ricus i di obbedire.

- (1) Du on qu'il fait son pouvoir pour faire entrer le duc Octavio axas Parme, ce que le ne vous baill, pas pour verite, combien qu'il y en aut de grandes conjectures. D' firfe au roy. Roma. 7 nov. 1549. Roma. 4, 11, p. 252
- 12 La matima che precodette la notte nella qui le s'espedi il Breve, in di commissione della rev. Entrese. Crescentio, Sonscirato et Madeo ne parlai l'angamente com la feli memi di N.S., et fui ascoltato da lei tau o vocentieri, che se bene non la risolve di commetterlo allora, un casse i ure queste parole e la domanda è bonesta, ma basta per ura haverne detto qui delle cosa » Bastolomeo Cavalenati al diaca Ottavio. Roma, 19 nov. 1943. Lettero di Bart. Cavalenati, 1, c., p. 13.
- (3) Quel che posso dir o, è che 'l sig, cuca di Ferrara, col quale fui in lango ragionamento, et ogni l'ucmo di qua paccolo et grande, desicera estregamente questa reconcliatione, et, quando pon seguisso, dubitano che tutti i Stati d'Italia ne potessino putire. Ibidom p. XXXIX.
- (4. Auparavent il avoit este adverty que ledit brief seroit desrobe et subreptice, et le ma part j'ay bien fait tout ce que j'av peu pour le lui faire entendre. Il cond. Impolite d'Este et re Enrico, Roma, 9 (10) not, 1549. In off t, n. 340, p. 290.

Tale la fine di un ponsificato che pur redemmo incominciare con qualche luto auspicio. Non impari ai Medici in magnificenza ed amoro alle belle arti, forse pru destro di essi ne' maneggi politici. Paolo III come principe lasció di se guan desiderio in Roma, con infinita compassione, soggiunge l'ambasciator veneto Matteo Dandolo, che fosse murto per mano di quelli del suo sangue, ai quali avera futto tanto bene Ma questa compassione, dovita all'uomo cui fu affrettato dalla ribellione de nepoti l'effetto naturale dell'eta decrepita, cede il posto a tutt'altra sentimento quando il bene fatto ad essi si giudica in relazione del danno che ne venne alla sua dignita di supremo gerarca. Anch' egli antepose sempre gli interessi della sua casa a quelli della Chiesa; non promosse secondo il suo debito, anzi impedi per rispetti mondani, l'opera del concilio; più ancora, con la congregazione del sant'officio e col chiedere alla forza delle armi la restaurazione delle antiche dottrine, preparò l'epoca della più fiera reazione che abbia mai contaminata la storia della Chiesa cattolica.

Google

## CAPITOLO SECONDO

Concerns, parti in cui era diviso il socro o bego: anteriore intrigio per acquistic vet, al Salviati, collegamen della parte formesiones con la imper ale per cagina di Parona; candidatura del Polo; apposizione dei finraffa e dei francesi, portamenti dell' an bascia ore Mengeza, ambigione del cardinal d listo, perenda farnes anno accordassero a ultimo con a francesa, eleze ne del escennal del Monte — Proce azioni di papa 65 dio 111, pramesia de rimettere l'economie : Trente e upol quat ner chat era gra estecche opposit de Jenn-co, miss de a la nepo de l'ign ny ail imperat de e di Automo Trivulzio al re di Francia. - Proposta del concilo nella dietadi Augusta, mchiamulion, dechi ambascatori di Mairizio di Sassonia e dell'elettore di Prandeburgo, trattatia e tra I in peratore e il l'agiuno, di dicolta interno al printo essenziale degli anteriori decreta, risposta equivoca. dell'imperatore accortezza del papa nello stembere la bolla di riconvoengione, protesta segreta dell'imperatore, chitto della dieta. - hestatizione di Parma ad Ottavio Farnese, parenti e a pot, del papa, prima. perpera data al mipote adottivo lunocenzo; trattate con Congré suporte a Parion, sospetti de Farnesi e soro pratiche den Francia, rivio all'imperatore del bertant e partico consdatorie a voca, ipubli tentativi per contenere in taheio I Farnesi, incherati dalla perpiesata del papa; nossione del Dandino e sue negleziazioni ad Augusta, atrettezzo finanziario del papa; risposta dell'imperatore al Dandino, ande erescono l'estanze, avove proposte di accomadamento ad Ottavio e missione la Ascanio della Carona in Francia i similazioni de releditatavio principia della guerra di Parma - Condizioni Idla Secondia, trattative per la aucceasione all impero o conventione di fainty ia, disponsare in periole; assedio di Magdeburgo, lega di ensiva de principi, Mase sio di Sassiona. - Elementa di oppi a zione ne de granda potenze, caduta di Sommerset, a. lash terra e respenza di Warutek, pase di Inchiterra con la Prancia; pratiche del re Enrico in Germania e con turcio

L Non ma, forse più che allora, fra tanti viluppi della quistione conciliare è degni interessi politici d'Italia, stette Europa ansiosa a vedere chi ne sarebbe il successore. La lunga vita di Paolo III aveva reso possibile a ciascuna delle due parti, la imperiale spagnuola e la francese, in cui secondo il solito era diviso il sacro collegio, di preparazvisi da gran tempo.

Di gia nel lugi o del 1547 l'ambasciatore Diego li Mendoza, dopo po iderata la forza rispettiva di quelle dae parti e il valore di ogni singola persona, era venuto nella conclusione che per creare un pontefice amico bisognava congiunizersi con i cardinali incipendenti dall'una e dall'altra. Tali erano non solo i beneficati dal papa, ministri e intrinseci di casa Farnese, sia pur che alcuni di essi inclinassero piuttosto alla Francia che all'impero, si ancora que cardinale più ragguardevoli che in varia guisa avevano ridesta l'antica e severa pietà religiosa nella chiesa italiana. il Sadoleto, il Cortese, i. Polo, il Morono, il Badia il Cervini, il Caraffa Trovò ancora che la parte imperiale mancava d'un uomo su cui potessero accordarsi i voti, e che invece di gran speranza era il Salviati quantunque padre di due bastardi, concorrendo in lui la maggior parte de francesi molti degli indipendenti e alcuni degli imperiali (1).

Fin d'allora appar dunque ben avviato l'intrigo di acquistar voti anche tra gli imperiali a quel nipote di due pontefici, Leone X e Clemente VII, zio della regina di Francia, cui i tentativi fatti contro lo stato del duca Cosimo de' Medici avevano risolutamente costituito nella parte francese. Ne fu strumento principale il cardinale di Mantova Ercole Gonzaga, il





<sup>(1)</sup> Diego Hurtado de Mendoza a S. M. 14 jul. 1547. Dôllinger, Beitrage, p. 92-94. Quanto al Cerrini e al Caraffa, anche i cardinali Carlo di Guisa e Ippolito d' Este serissero poi al re di Francia (Ribier, t. II. p. 261) sont vos serviteurs, mais ils ne monstrent affection qu' à leur conscience.

quale col mezzo di Ferrante suo fratello indusse il Memloza a favorire l'impresa (l). Fra gli argomenti a ciò adoperati c'è riferita la inimicizia del Salviata con la casa Farnese commeiata infino dalla creazione di papa Paolo III; per cui ben era da impromettersi che restituisse Parma al ducato di Milano e volesse tener parte imperiale. E di tali altre cose non men grate a Cesare facile è oredere ch'egli pur desse parola (2). Quanto por alle sue passate azioni in daimo er Cosimo de' Medici potevansi allegare non pochi segni successiv. di mutato proposito (3) Laonde, rappresentandosi che il Salviati avrebe tanti voti da rinscirpapa forse senza l'auto dell'imperatore, abbiam bacno m mano per credere che anche il cancelliere Granvelle si fosse persuaso di farsche onore col patrocinare la sua elezione (4)

- (1) Salvinți è più al propos to di tutui, ha li francesi amiri et molti italiani et anco de Farnesisti che si sommeranno. E ci età grave et di consiglio matero, amato et reputato assai fra cardinali; è sio et amico del duca di Firenze, nomico degli Strozzi et servidore dell'imperatore, come si pruova, che dopo il comerto ch'io feci qui con monsignor di Granvela giù alcuni amii ha servito in Roma honestamente a sua maestà, facendomi avvisare negli andamenti de Francesi. Ercole civil, di Mantora al fratello Ferrante Gonzaga, Marmirvolo, 14 luguo 1548. R. Archivia di Parma, mai
- (2 Distancio di Averano Serristori del 13 apr. 1549, G. Canastrini, Legamoni, p. 189. Vedi anche Gosellini, Vita di Ferrante Gonzaga, p. 91.
  - (3 G. Mohni, Docum. di st. ital. t. II, p. 429-430
- (4) Il card, di Mantova, respondendo al fratello Ferrante bonzaga ai 19 agosto 1548, rallegravani che i animo del Granvello fosse gundagnato per il Salviati R. Arca. di Porme, mec. La qual cosa (l'accordo di far papa il Salviati) essendo stata scritta a monsignor di Granvelle dal detto Don Ferrando...., gli fu da sua S.º., che fino all'hora stava in Borgogna, risposto che

Queste pratiche andavano naturalmente coperte, ma non si che nel tentare or l'uno or l'altro di que'cardinali che non crano aderenti de' Farnesi non ne venisse qualche odore al papa. Tanto almeno ci è dato congetturare al veder sorto in lui fin dall'ottobre del 1547 il disegno di mettere del tutto in arbitrio del nipote Alessandro la elezione del suo successoro, mediante una nomina in massa di venti cardinali (1): disegno questo che, ricadutogli in mente nel dicembre del 1548, mancò di effetto non solamente per la opposizione dei francesi, i quali, non contenti del cappello ottenuto al principio di quell'anno per Carlo di Borbone, ne volevano altri tro per essi (2), si ancora per l'orrore che ne sentirono quasi tutti i porporati (3). Sia quel che

gradicava il medesamo. L'ambascartore veneto da Brusie les. 23 gennaie 1550. Arch. gen. di Venezia, Annali vecchi Squaria Fogli, 1545-1572, msc. Di già il Mendoza nel precitato dispaccio del 14 luglio 1547 aveva consighato che, per non lusciare in mano de francesi la elezione, sua maesta procurase de luccer el memo malo y mas conveniente para si... y en caso que siga el coscimunto de la luga de don Fernando de lionisaga con Fabricio Colona, el cardinal de Mantina con este brazo y el calor de V. M. y su prodencia y diligencia puede mucho, porque en lo verdad tiene muchos amigos en este colosio para aquilar.

- Diego Flurtado de Mendoza a S. M. Roma, 5 oct. 1547
   Indiager, Beiträge, p. 130.
- (2) François de Gie (Ronan) au roy. Rome, 22 dec. 1548 Patrice, 4, II, p. 179-181
- (3) L'opinion que court, que V. M. ayt esta not ladit creation au ventre de sa more, a donne grante réquiation a votre nom, non realement par la ville de Rome universellement toute, fors envers le petris golfands interesses, mais aixi parmi le collège des cardinauls, lesquels avoient quasi tous l'attente de ladité creation en si grance horreur, que c'estait pite que de les en onyr parler às lieux où surement île le povoient faire Cardinal che Betery in kinny Weitech, Rein, 22 dec. 1548, Deaff 4, n. 249, p. 183.

vuolsi di cio, fatto è che il papa ebbe bentosto in mano le prove della trama, merce l'assulua vigilanza dell'ambasciatore florentino Averardo Serristori che d'ordine del padron suo attendeva impaziente il momento opportuno di romperne le fila. Indarno gli agenti del Salviati sforzavansi far credere a Cosimo che il cardinale se gli obbligherebbe quando fosse papa di non lo molestare nello stato. Inda no mettevangli anche innanzi il pericolo che in luogo di lui pervenisse alla tiara il cardinal Nicolò Ridolfi, che pur brigava per sè ed era in parentela cogli Strozzi per averne il fratello Francesco sposata la sorella maggiore. Cosimo in generale non voleva papa nessun fiorentino, ma molto meno il Salviati, del quale non stimava sincera la riconciliazione. E glielo rendevano maggiormente sospetto i favori del Mendoza e del Gonzaga. Perchè egli aveva in conto di nemico il Mendoza che custodiva gelosamente Piombino e metteva Siena in condizione da non aver bisogno de soccorsi di lui. Altrettanto il Gonzaga per i consigli. che dava a Cesare d'accordo con lo stesso Mendoza. ond'erano attraversati i suoi disegni volti a compaere la conquista della Toscana. Chè anzi fin d'allora è manifesto l'intento di far rimuovere il Mendoza dalla direzione della politica spagnuola nell'Italia media e sostituirgli Francesco di Toledo suo parente (1).

Aon fa si tosto il Serristori informato per lettera del cardinal di Ravenna Benedetto degli Accolti aretino di un memoriale spedito al Granvelle in pro del Salviati dal cardinal Gonzaga, che corse ad avvisarne il papa (2). Questi mostro sulle prime di prendere

<sup>(1)</sup> Dispacei di Averando Serristore de 1 ed 1. maggio 1549. Canestrini, 1. c., p. 190, 197 e 200

<sup>(2) 13</sup> apr. 1549. Ibid., p. 188 e seg. Pero supplicandolo a volere tener tutto in si, senso communento con attra persona.

freddamente l'annunzio, anzi di non credeivi, forse per cag on della persona che chelo dava; enpur, chiamato subito a se il cardinal di Trani Giandomenico de Capis decaro del sacro collegio, per significarghi che emiindotto da molte considerazioni, fra cui quella di da eappoggio alla casa sua, a pubblicar quattro cardinali. proruppe in parole di fuoco contro que' fiorentini, i quali non pensarano di e notte in altro se non come potessero venire al pontificato; come se quei due che erano stati la Leone e Clemente fossero stati bene governati e non apparisse che la sede apostolica si trorasse in bordello. (1) Pubblico infatti ai primi di aprile del 1549 i quattro italiam Giana igelo de Medici unhanese, Girolamo Verallo, Falaberto Ferrerio vercellese, e Bernardino Maffet, riservandosene altri due in petto. Figura, si poi la collera sua quando per lettere intercette del Salviati e del suo segretario Ulivo, che stava in Roma, poté conoscere l'ampiezza della trama (2) Esser campato al primo di maggio che per ubbie astrologiche temeva letale, o voder che si trattava del

. no astrimenti se tornavse alle orecchie di Cosi no potrebbe essere ta ricina surt. E ciò evidentemente perchi Cosino, per non urtare di fronte i unistri imperiali, aveva mandata una commentatizia pel Salviati, nia estensifile, ad in segreto ammonito l'ambasciatore a contraviario.

<sup>(1)</sup> Chè use questo vecabolo per causa lore. 10 e 13 apr. 1549.  $Bid_{\rm e}$  p. 187 a 188.

<sup>(2) 17</sup> spr. 1543. Ibid., p. 192. Che queste lettere fossero intercette copo la promozione de cardinali appare dalle seguenti parole del Seristoria per quento intendo, per le dettere di Ulico ei anestra la pauto a del papate, accertendo S. S. Rev. (il Silvint) che il concerto fra lei o Mantova (il card. Gonzaga) pen sava che in prote fosse percentato a notizia di una bentitudine; il che penso obbia sapato per la scapatura ch'ella fere nella promozione de cardinali.

pontibeato come s'egli fosse già con la condela in mano! (1) Della casa Gonzaga d'sse vitaper! (2), si lascio fin intendere, e affermavanto i cardinali Alessandro Farnese e Rodolfo Pio la Carpi, che per escludero il Salviati avrebbe creato cinquanta cardinali incirca (3)

In tanta agitamone, e con tutto che il cardinal de Cupis si adoperasse fervicamiente ad assicurare che il Salviati era uno dei più grandi nemici che avesse l'imperatoro in quel coltegio stette ferno il Mendoza nel suo accordo con Ferrante Gonzaga (4) Lasciato anche da un canto ogni altro rispetto, e quello non ultimo in siffatti negozi di non immicarsi chi aveva la maggior probabilità di riuscita, troppo aspre erano allora le relazioni del papa con l'imperatore e troppo aperte le sue intelligenze con Francia perche gli potesse importare di metter su cio in pace l'animo de' Farnesi.

Se non che vedemino gia come, proprio nei giorni estremi della vita li Paolo III, Ottavio harnese e con lui il cardinal Alessandro suo fiatello fossero ricorsi alla protezione degli imperiali Cadde così nel momerto più decisivo la ragione determinante dell'acconnato accordo; in quanto che il cardinal Alessandro, gettandosi co' diciassette voti de' quali ormai poteva disporre

Diego Lasso an könig Ferdinand Rom, 16 mai 1540, Druffel, n. 206, p. 222

<sup>(2)</sup> Disant que la hte maison crammant qu'il lay succedast ung pape qui no feust pour approuver les infames actions d'icelle faictes contre ce saint siège. Cardinal du Bellay an honiq Heinrich. Rom, 24 mai 1540. Boll., n. 208, p. 223.

<sup>(3)</sup> Los otros cardinales dizen che seria a destrucion de la Iglesia. Diego Mendozo on konser Kart. Rom 27 jun 1549. Ibid., n. 322, p. 270.

<sup>(4)</sup> Dispaccio di Averardo Serristori de' 27 apr. e 1 maggio. Canestrini, p. 194.

dalla parte imperiale, aveva forza da farla prevalere alla francese. E poiché il bisogno stesso che lo spinso a chiederne l'aiuto dava sicurta ch'ei sarebbesi mantenuto con quella parte, non era più nennco dell'interesse di Cesare il seconda e l'impazienza del Gonzaga di aver Parma in sue mani, quando con la sola e tanto opportuna promessa di soccorrere Ottavio a ricuperarla hastavag, i per ora impediro cho i francesi se ne impadronissero in sembianza di patroni della Chiesa (1). Da cio le accresciute speranze del duca d'Alba e de' suoi di soppiantare il Gonzaga e di far anche papa il cardinale di Burgos loro 210. Giovanni di Toledo domenicano (2) In fatti l'istruzione che l'imperatore, appena sentita la morte di Paolo III, mando a. Mendoza ingiungeva si proponesse come cand dato imperiale il detto cardanale ed ove questi non potesse riuscire si eleggesse o il da Carpi o il Polo o il Morone o lo Sfondrato i quali tre ultimi erano di quelli che il Farnese aveva designati fin dal 15±7; ma senz'a.tro si escludessero tutti i francesi e gli italiani parteggianti per essi, nominatamente il Salviati, il Cervin , il R.dolfi, il Capodiferro, il Verallo (3).

(1) Revinandosi la parte faruesana, si toglieva modo alla parte in periale di potere faro un Papa conforme al servizio di S. M. Dispaccio del Servisiori de' 30 nov. 1543. Conestrini, p. 214.

(3) 20 novembre 1549. Archivia de Sammeas, leg. 875. W. Manachbrecher, op. cit., p. 220



<sup>(2)</sup> I seendess me nel fatto trovato tanti ainti dal cardinal Farnese a favor delle cose di Cesare quanti si vide, e aggiuntovi la tarda venuta de cardinali francesi a Roma si intro in certa speranza di poter far pontelice burgos, overo quello d'Inghilterra... et così a persuamone del Duca d'Alba et per util proprio si intro in quel maneggio. L'ambaix "veneto da Brusselles, 23 gen, 550. Arch, que de Venezia. Annali vecchi, mec.

Ben cerco il cardinal Alessandro ancora una volta di terminare da se la causa di Parma mediante una lettera sottoscritta da tutti i suoi colleghi, due eccettuati, il de Cupis e il Caraffa, che raffermava a Camillo Orsini l'ordino dato in nome del papa moribondo (1) Ma la nuova e sdegnosa ripulsa dell'Orsini (2) aggiunse fermezza all'alleanza della parte farnesiana con la imperiale.

In tal condizione di cose non restava ai francesi che veder modo di firar dalla loro qualcano di quella parte, e, non essendo allor presenti in Roma che tre de'loro cararati, il Mendon, l'Armagnac e il Lenoncourt, di dar tempo agli altri da veni e in gran fretta. L'uno e l'altro intento vedremo ben tosto conseguito intanto per intercessione del cardinal d'Este (3) ottennero che l'escquie del morto papa fossero ritardate fino al 21 novembre Cosi, fatto secondo l'ant co rito l'esequie novendiali che costarono oltro ce itomila ducati, non potè chiudersi il conclavo che a' 29.

I quarantua cardinali che vi entrarono convenuero fin da principio fra loro in alcum capitoli che ciascuno, come al solito, giurò di osservare se fosse eletto pontefice. Nei tro primi obbligavansi di proseguire e conducre a compimento il concilio, di approvare la riformazione



Bartelomeo Cavalcanti al duca Ottavio. Roma, 13 e 22 nov. 1549. Lettere di B. Cavalcanti, 1, c., p. 14 e 17.

<sup>(2)</sup> Ha respondido a la carta del colegio que estava oprimido de Fernes, que esto y el dessao de ser papas les hizo firmar la carta, que el recisio a Parma de un papa vivo y le Octavio y la daria a otro papa vivo y a Octavio queriendo su sanctidad Diego Mendosa em houser Karl. Rom. 15 dec. 1540. Deseff 4. n. 355, p. 315.

<sup>(3)</sup> Cardinal Hippolit von Ferrara au ±5nig Heinrich. Rom. 2 (16) nov. 1549. f\u00e9rd., n. 340, p. 290.

universale della Chiesa che strebbe da esso decretata. e di curare intrattanto quella della curia romana alogri richiesta de cardinali medesimi o de lor deputati a cro issofatto nominati: nell'undecimo, di non alienare ne dare in fendo vermi bene della sede apostolica. quant'anche futti i caranali vi consentissero, e nendimeno, nel decimonono, di restituir Parma al duca Ottavio (1). Si vede chiano esser stata la parte fionesama congranta cun la imperane che li propose, e se la par e opposta li accettò non credo andar cirato ritener do che fu solo per non lasciarle il vantaggio di rendere dipendente da que' rispetti l'elezione; persuasa del resto che le parole date non contano. Appunto percio l'am asciatore. Men loza avrel·lie volute qualcosa di piu: not, favorare croe la candidatura di chi non si fosse prima obligato per iscritto a prosegame il concilio m Trento (2). Ma l'impera ore nella sua coscienza di cattolico giudică un contra to di tal fatta centrario alla I bertà della elezione, e sajerfino per giunta: secondo

<sup>(1)</sup> Conventio inter cardinales inita, de ils ad quae tenerciue pontifex eligend is. Le Plat. Monum, t. IV, p. 18-189. Chi altri capitoli di questa convenzione, cho il Royanta (Ann. eccl. ad al. 1550, S.3) chiama imqui perche fatti soltanto a comodo de'cardinali, furono annullati dall'eletto pontefice Giulio III sull'esempio d'innocenzo VI, la un esemplare manoscritto della stessa convenzione, functi re quo Intine Popo III ci cotta est, si trova arginato l'oboligo di dare in donc a ciascun dei concinvisti cion dei compagni de'esrdinali in cinclave, 6006 scudi d'oro da sagarsi fra un mese dalla elezione, ed altri bonete per i conclavisti. Bibi, Chogli in Rome. Tomo II, 39, p. 51, mse

<sup>(2)</sup> De umpun papa se puede tener seguridad en palabras si artes de la elección no se le haze seriver polica, con la qual desprtes de hecho papa le puedan de oner sino la cumple, como hizieron a rapadaho, y el cardinal Colona hizo a papa Clemente. W. Mour abres her, op. cit., p. 224.

lui si grave era la condizione della cristianità e in particolare della Germania che chiunque fosse papa non potrebbe più oltre indugiare quel rimedio (I).

Mentre stendevansi gl. accennati capitoli pareva certa la elezione del Polo E tanto che il Caraffa, come lu preso ai 2 dicembre di dar pubblici i voti, nun pose tempo in mezzo ad avventaigh in ficc a l'accusa di eresta per le opinioni espresse in concilio into no al dogma della giustricazione. Quale adora l'animo del Polo abbiamo da lui stesso, là deve natra esser stato in quell'istante fatto simile ad un giumento, insensibile e all'onore e all'offesa (2). Altri inferiscono che placidamente rispose or con allegazioni della sacra scrittura, or con maiavigliaro che proprio allora si comportisse da censore chi in un'intima conversazione di molti anni nun aveva mai frovato di farghi ura correzione

<sup>1)</sup> Quanto a lo que apamais de la condation que se podia pecir al que se pensasse que ha da salir elegito de que se prosiguiesse el concido en Trento, nos paresen que porque la election se haga libremente sera mejor que esto se aexe para despues de aquella hecha, pues es de creer que qualquiera verna en ello y un el remelio de las rosas de la German a. Hud

<sup>(2)</sup> Nilmo corte paus ego sensi, qu'un modo dixi, id est quan et jumentum ejus genera factum esseni, quod autura onun sensu honoris penitus privavit; at que hujus rei magis etiam iliud argumento est, quod gravissimis, atque acerbiss mis calumnis, quib s' codem tempore peterar, ut scribis te audivisse, quibus ego moil omnino commovebar; quod tu quidem, amori erga me tuo plane indulgens, qui nullum mei laucandi locum praetermittis, animi magnitudini tribuis. Vera autem hujus rei cansa endem fait quae, ut demonstravi, honoris sensum mihi ais ulerat, i lem enim, qui tune in me erat jumenti sonsus plane effecti ut neque ulla nomis rupiditate naque ullo contumeliae metu commoverer. Req. cond. Polisi episcopo Pacensi. Balner regi. XV cal. Quantil s 1550. Quò ini, Epist. Reg. Poli, t. IV. p. 58.

fraterna (1); e che in particolare ricoi do come, avendo deliberato il concilio di procedere contro i luterani sonza aspettarli ne ud rli, egli, d'accordo co'suoi collegh., s'abbia preso l'assunto di disputare per essi, attinche non si avesse a dire che si condamavano senza sentiro le loro ragioni, e addusse in prova l'esserstato dagli stessi suoi col eghi richiesto di stembere il decreto salla giustificazione, il che dal Cervini e dal del Monte fu confermato (2). Onde crebbe per modo la sua reputazione che il cardinal Alessaudro E ruese. calcolato il numero de' voti fermi su lui, e sperando che altri nell'ardor lel movimento vi concorressero, la notte del 3 dicembre (3) tentò di farlo andare in cappella con promessa che vi sarebbe adorato (4). Ma 1. pio e dotto nomo, che noleva entrare per la porta, non per la finestra (5), rimandò i due primi cardinali venuti a levarlo di cella con preginera che si aspettasso la mattina, e quando sopraggiu isero altri due a rappresentargli che quello era pur legittimo proced mento, non vi diede at tosto l'assenso che, pentitosene, spedi dietro loro un messo per rumovare la sua preghtera. Ce lo dice egl. stesso, soggiungendo che poi s'era visto aver anche i cardinali dal canto loro deleberato di aspettar la mattina (6).



il conclavista di messore Felice Gualterio, Parigi, Font.
 ital 153, cit. au Druffet, p. 310

<sup>(2)</sup> Diego Mendoza an kaiser Karl, Roma, 5 dec 1549, Druff t p 352, p. 306 a 308.

<sup>(3)</sup> C. Firm on, Diaria, n. 29, Arch. sepr. vat., msc.

<sup>(4)</sup> Druffel, p. 306 a Dispuccio dei Serrestori del 3 die 1549. Constrant, p. 2.6.

<sup>(5)</sup> Relazion di Marteo Dancolo e di Bernardo Navagero. Alberi, Reli degli amb, ven serie II, vol. II, p. 346 e 373.

<sup>(6)</sup> Quos ille qui a me missus fuerat, iden consilium sua spente cep see repent. Lettera precitata, p. 59

Per il gran gridare che fecero i suoi avversari congiurati col Caraffa e col de Cupis si volle la prova dello scrutimo (1). Nondimeno anche di questa prevedevasi favorevole a lui il successo. Tanto e vero che l'ambasciatore francese, avvertitore dai cardinali di sua nazione ch'eran dentre, la mattina del 4 di buon'ora undò in fur a alla porta del conclave, e, con dare ad nitendere che aveva avuto avviso esser gli altri cardinali francesi trattenuti in Corsica dal mal tempo, richiese che se li aspettassero almeno fino al termine della settimana, protestando in caso contrario che il padron suo avrel be per aulla la e ezione che si facesse (2). Più calmo ed assegnato il Mendoza vi comparve pure qualche ora dopo per esortare a voce e in iscritto all'osservanza delle leggi vigenti (3).

Nello scrutumo le'4 dicembre, che fu il primo ebbe il Polo 26 voti (4), fra cui quello del Pacheco che, appena giunto a Roma, era entrato in conclave a tempo per darglielo. Non mancando dunque che due voti a compiere i due terzi, ben si vuol credere, secondo che ifferma Felice Gualterio, che il Farnese gia sicuro di

<sup>(1)</sup> Il R. di Tram et a.tri contrarj si pose a gridare che gn'uno sarebbe poi bostante a provocare un scisma se non fusse almen scrutanato una flata. Dispaccio di Matteo Dandolo de' 5 die. 1549. Archivio gen. di Veneria, msc.

<sup>(2)</sup> D'Urlé au roy, 6 die. 1549. Ribier, t. II, p. 254. Dispaceis sel Serriston 5 die. 1549. Conestrani, p. 218, e Dispaceio precitato del Mendoza 5 die. Druffel, p. 308.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 309.

<sup>(4)</sup> Non gli mancavano che due voti. C. Firmani Diaria, L. c., ed anche Despaccio di Matteo Dendolo de 7 d.c. L. c., msc. Accetto questo numero di voti, perche lo trivo risponiente ad altra notizia, che soggiungo appresso. Secondo il Serratori. L. c., p. 219 non sarebbero stati che 24. Secondo il Mendoza 23. Deaffei, p. 308.

que'voti siasi adoperato a procurargli l'accesso del cardinal del Monte e sull esempio di lai anche quello del Cervini, con condizione da parte di quest ultimo che il del Monte fosse primo a dullo (1). Fatto e che la sera del 4 e la mattina seguente, per i molti avvische vennero dal conclave, ognuno teneva per papa il Folo; talche le scommesse sulla evertuali a di lui nella strada aetta de Banchi andareno fino a 95 per cento (2). Ma il Cibo, benche di parte imperiale, si astenne dal concorrervi, per asperanza di diventar papa egli stesso, alimertatagli ad arte dal cardinal Tipolito d'Este (3). Ne venne che il del Monte non si levo per accedere, e in conseguenza anche il Cervini sterte a sedere (4).

Nel secondo scrutanto ebbe il Polo 25 voti (5), nel terzo 22 e due accessi, nel quarto 22 e tre accessi, nel quarto 22 e tre accessi, nel quinto e nel sesto si mantiche su' 23 e poi cala a' 21, essendo riuscito al cardinal d'Este di tirare a sè con promesse o di promozione o di benefici atcum de' farresiam, il Capodiferro, il Crespo, il Simonetta.

II conclavista, op. cit. Druffel, 1, 311. is C. Fremont, I mea n. 29, Arch. styr. ratio, ma

<sup>(2)</sup> Et ando a 95 perche si é par che catar che mercant, ne sono bemissimo avisati et che banno con pagnia con a ro nelle scom nesse i conclavati et se sono girate in viscola milità desent de migliara de scudi. Disputero de Votteo Disciolo de 5 die. 1549. L. c. msc.

<sup>(3)</sup> Dispaccio precitato del Mendoza de 5 dic. Denfiel, p. 369.
Vedi anche il dispaccio del D'Urfe, Reblev, t. Il, p. 259.

<sup>(4)</sup> Così mi spego il fatto, senza recorrere alla ragione addotta dal Guatterio, quantuaque resa veros ratle dalla varia natura di quegli nomini, qual è il risentimento del card del Monte per non essensi Luigi Pri. li, il degno com lavista del Polo, recato la sera inuanzi da lui neanco a visitario.

<sup>(5)</sup> Semisteri, L,  $\epsilon$ , p. 210 e d'Urfé (Ribier, 4, II, p. 255). Secon o il Mendoza sarel bero stati soli 24. Nel Diama del Firmiani sono 23 e 2 accessi

d Verallo, il Filonardo, il del Monte (1). Crescono invece i voti per il cardinal di Burgos Giovanni di Toledo sino a 20, che a vederli contare, scrive l'ambasciator veneto Matteo Dandolo, molti si pentirono (2); crescono, perche l'ambasciatore Mendoza, vista l'ostinazione de' sedici elettori congiurati contro il Polo, fece voltare su lui le voci di parecchi degli imperiali (3). Ben lungi il Polo dall'averselo a male, rese grazie nella congregazione de' 9 dicembre a quelli che lo volevano papa, e maggiori ancora a quelli che non lo volevano, e pregò tutti a non differire più oltre per cagion sua la elezione (4). Qual contrasto tra questi nobili sensi e le arti adoperate dagli avversari per rapirgli con ogni mamera di maligne insinuazioni, fin con le minacci, qualche voto! (5)

Ma le arti prevalsero. E più da che ai 12 dicembre entrarono in conclave cinque degli aspettati cardinali francesi, Carlo di Guisa, du Bellay, Vendome. Chast.llon e Tournon. Di già nello scrutinio del giorno successivo il Polo non potè superare che d'un sol voto (datogli questa volta dal Cibo, forse per non si scoprir troppo) (6) i suoi 22 fermi, e il Toledo scese

- (1) Dispaccio del Serristori del 12 die. Canestroni, p. 222. Diego Menucza an kaiser Karl 6 dec. Druffel, n. 355, p. 314. Secondo un avviso del conclavista del Pacheco, il Veral o sarebbe stato compro con 12000 ducati. Agula un Diego Mindosa, lin Conclave 16 dec. 1549. Druffel, n. 359, p. 325.
  - (2) Dispaccio del 7 die. 1549. L. e. msc.
  - (3) Dispaccio precitato del Mendoza, 8 dec., p. 313.
- (4) Poschè lo conoscenno de l'essera chel se conosce lui, cioè isopto a un tal pesoni che posseno horman esser prà che certi che il Spirito S. non l'habbi eletto lui, Dispuccio di Matteo Dendoto degli 11 dicem. L. c., mec.
  - (5) Lettera precitata dell'Ayata al Mendoza, p. 318.
- (6) Oy la dio Cubo su voto y dize que lo dara mempre, y, sino se creyesse como digo poder ser papa, no nos faltaria. *Ibid.*

a 18. La parte francese, stata fin qui forte abbastanza per impedire la promozione, non che degli altri candidati imperiali, ma dell'uomo su cui anche l'opinion pubblica affissavasi, poteva ormai tentare la fortuna di uno de' suoi. E il cardinal di Guisa, l'abilissimo e sperto diplomatico, era munito di una buona somma di danaro per far valere anche con argomenti di peso le struzioni del re Enrico (1).

Secondo queste istruzioni dovevasi escludere il Polo (2), e patrocinare in primo luogo la candidatura del vecchio cardinale di Lorena Giovanni di Guisa, zio di Carlo, poi nell'ordine seguente quelle del cardinal d'Este, del Ridolfi, del Salviati, del Cervini (3). Ora, essendo l'ultimo appunto, il Cervini, quegli che il cardinal Alessandro Farnese avrebbe preferito a qualunque altro, non era forse a temero che per ragion di lui venisse a mancare tutt'a un tratto agli imperiali quel concorso di voci da cui solo dipendeva ch'essi potessero ancora non aver un papa senza il loro consentimento? Di qui le risorte speranze nel Mendoza in favor

<sup>(1)</sup> le fais builler à mon cousin le card, de Guise, passant à Lyon, asseurance de banque pour prendre à Rome une bonne somme de domers, pour s'en aiger selon l'occurrence de mes affaires, afin qu'à faute de ce il ne se perde pour moy aucune occasion. Le roy a m. d'Urfs. Forme, 18 nov. 1549. Robier, t. II. p. 251.

<sup>(2)</sup> Is no me voudrois pas trop for a l'Anglois, quelque sincerite et integrite qu'il promette faire, pour l'inveterée contrariete qui est entre sa nation et la nostre. Le roy à m.º d'Urfé, 3 de 1549. Ribier, t. II, p. 258.

<sup>(3)</sup> Le roy au card, de Guise 25 jan. 1550. Ibid. p. 252. Nel dispaccio dell'amb. d'Urfé al re, 20 genn. (Ivid. p. 259) son nominati anche il de Cupis e il del Monte, e in quello del card, di Guisa al Montmorenci 81 febbr. 1550 (Druffel, n. 386, p. 350) trovasi agginato il du Bellay.

del Salviati, conforme all'anteriore accordo con Ferrante Gonzaga.

Non gia che per esse abbia egli operato contro gli ordini del padron suo, come ne lo accusa il Serristori. Ancor prima di ricevere le istruzioni del 20 novembre. sia che per avvisi privati conoscesse gia la mente di Cesare, sia che la congetturasse dalle mutate sue relazioni col Farnesi, dobbiam credere che vi si fosse da se conformato (1), m quanto che lo stesso Serristori attesta che, la sera mnanzi alla chiusura del conclave. recatosi a visitare alcuni cardinali aveva lor detto che il Salviati non era della parte imperiale (2). È chi gli facesse carico di non aver detto altro ne allora, ne anco dopo ricevute le accennate istruzioni, mostrerebbe di non saper apprezzare il riserbo imposto ad un ambasciatore in negozi come questo, di cui è anima il maggior possibile segreto delle opposizioni (3). Di più il Serristori confessa e le sollecitudini di lui per farentrare il Pacheco in conclave a tempo da poter prender parte allo scrutinio del 4 dicembre, che pareva dovesse esser decisivo per il Polo, e la risoluzione di far intendere col mezzo suo al carcinal Gonzaga la mente di sua maestà (4), ond'e non solo confermato



<sup>(1)</sup> Yo me havia acostado a ella en quanto podia compreender... o por buen juyzo o por aveso que se tuviesse antes que vintesse la orden. Diego Mendoza an haiser Kart, 13 dic. 1549. Deuffel, n. 358, p. 319.

<sup>(2)</sup> Dispacció de 30 nov. 1560, Cancetrini, L. c., p. 212.

<sup>(3)</sup> Yo, como siempre he sido de opinion que ni iguna contradición en caso de pontificado se podría hazer que no fuesse dañosa, confessando enemistad, y haviendose de descul rir por ser el negocio de natura que no podra tractarse secreto, - solamente tuve respecto a no confessar que por enemistad se havien, y es veríad, Mendoza an hoiser Karl, 19 dec 1549. Druffel, n. 207, p. 334

<sup>(4)</sup> D space o del 3 die 1549, Canestroni, p. 217,

quel che il Mendoza asserisce in proposito, ma si ha ancora ragione a credere quel che soggiunge, che, tardi essendogli pervenute le istruzioni del 20 novembre (cioe a conclave gia chiuso, quando non era si facile stornare intelligenze precorse) vi mise apposta dentro il suo segretario Avala, come conclavista del Pacheco, per farle meglio dichiarare (1). Ci accresce fede l'ordine che troviam datogli poco dopo di comunicare le dette istruzioni ai cardinali Francesco de Mendoza. Genzaga e Pacheco e a quanti altri stimasse opportuno. vale a dire a quelli di cui potesse fidarsi che le tenessero, come ragion voleva, segrete (2). In ultimo, se il Mendoza obbe in mano le voci dei cardinali di parte imperiale per togherle e concederle a chi piacevagli, basta confrontare il numero di quelle che ne' mentovati scrutini dichiararonsi per il Polo e per il Toledo conle scarsissime ottenute dal Salviati (3), e si resta persuasi ch'egli in ciò comportossi da mero strumento della volontà dell'imperatore (4).

Questo solo pertanto è vero che, mettendogli unanzi per alcun tempo il pericolo non foi se il cardinal

Diego Mondoza an kaiser Karl, Roiz, 5 dec. 1519, Denffel, n. 352, p. 307

<sup>(2)</sup> Diego Mendoza an Ayala, Rom, 10 dec. 1549. Bid., n. 356, p. 317.

<sup>(3</sup> Nel secondo scrutimo (del 5 i terribre) Salciati, secondo dico D n Diego ebbe 21, e da altri intenda 17: con inferisce il Servistori. Cancstrim, p. 219. Invece Diego Mendoza serive che in cuello scrutimo il Salviati n'ebbe 8, e nel successivo del 6 dic. (en el escrutimo del viernes) 7. Druffel, p. 313. E questo numero ando poi calanco ad 1 fino al 13 dicembre in cui n ebbe quattro.

<sup>(4</sup> Yo no pondre de mio sino el executar como puro instrumento. La ordea de V. M.<sup>nd</sup> se ha observado puntuamente. Diego Mendoza en keiser Karl, 8 e 13 dic. 1549. Denffet, nº 355 e 558, p. 315 e 315.

Farnese si congiungesse coi francesi per promuovere il Cervini o almanco il Radolti, tentò d'indurbo a levare il veto al Salvitti, como per sceptiere fra due mali il minore (1).

Del resto il pericolo sussisteva, a succibe stato mevitalile ove non fossero concorse a rimnoverlo la smodata ambiziono del cardinal d'Este e l'inopportuta ostinazione de' francesi di voler apparre difensori della Chiesa nella quistione di Parria.

Il cardinal d'Este, secondato da, Guisa, in Juogo di favorre qualcano degli altri proposti dal re, tolgeva tutti gli intriglii a, solo fire di promiovere la propria dezione, introducenco a tal nopo fin pratiche con la corte imperiale (2). Fa per dar tempo a questi intriglii che si mandarono a partito cardinali di nessuna speranza, quali il Caraffa, il Guisa stesso, il da Cupis (3).

<sup>(1)</sup> Yo me temo con estas contradictiones (veti) que no rengo nos a dar en Ridolo, o en otro que nos pesa, o La contradiction que se ha hecho a Salviati podría Lazer papa a Ridolo o Santacena (Cervan).... V. M.ºº se resuciva destes tres qual sera el menos malo, perque no se pier a to o Dispersi sepenceron la del Madozo, p. 307, 315.

<sup>12</sup> Ratice, t. II, p. 208-271

<sup>3)</sup> Que esto de Teatmo (Caralla) es mas por hazer oposito a Polo que por sa aria papa, en que no pensan, algalo en la go Mandoza, lin conciara, lo sec. 1549, Imaffel, n. 200, p. 25. Tacatino no teneria cinco votos, si pensassen que havia de sa ir paga Dieno Mindosa en kaiser Cart. 17 dec. Ball., n. 302, p. 329. – Quant à maistre Pierre (de Cupis), nons l'avons favorise et favorisons; mais jusques ily personne n' en vent, ny aussi du Theatin Le raid, de Gause an roy (con la erronca tata del 28 cic., ma neviessere del 2 genn. 1550). Riber et II, p. 200 – Francesi con dire oppiniones sancton sanctone disedure 22 a Chiefi (Curaffa) — che II R. Expresso et St. Angelo (Raruccio si o fr. 1011) minore) più accessero... he so chuon havesse fatte I uther cuel fece a non lasciar dar Parma al luca Ottavio se ne porceb e

e si acliberò di lasciar per unimi il del Monte e il Certini cuescuno ac'quali, confessa il Guisa, sarebbe stato suluto papa s'egli l'avesse voluto (i). Nel tempo stesso, disponendosi il duca Ottivio a muover le acmi contro Camillo Cestai il ca dival d'Este e il Guisa obbligavansi a soccorrere quest'ultimo di danar. (2), e il Guisa ne dava formale avviso al cardinal Alessandro (3), evicentemente per appoggiar con la minaccia cio che il collega cercava coi seguire con infinte promesse rispetto a Parma (4).

Cost era impedito il passiggio dell'amesiani alla parte fiancese e raffermata invece la loro conjunzione con gli imperiali. Ne fa prova l'admanza de' 19 dicembre convocata dal cardinal Genzaga, in cui (per evitare che si rantovasse il disordine dell'accesso dato dal Farnese di Gaisa nello scrutinio del di 17) ventidue cardinali obbligaronsi a vicenda di non dare ne il voto ne l'accesso che al Polo e agli altri rommati da Cesare.

specare, che pare che pla presto lo voghano huriare che fattolo correr un'altra fa a non solo stati che 18 et cost la fanno andar ci un la che a Guisa ne ha mo dati 20, che progo Dio che l'ormanamente di buria facciano un buon papa, che le difficolta di questa ellettone par quasi che bat no più alla cutta di Parma et a voler rigierre stinali i ente ciascano di gapi le cueste due fattioni gae a la qualità che si ricoriano il papato. Disposcio di Matero Dendoto, 18 dic. Losti L. e., ms

- (a Maistre Carllaume (del Monte) du le Frasier (Cervin.) le sero ent dés dename se nous voultons. Despuéras provetates en tomas, Ribrer, t. II. p. 260.
  - 2 W. dom, p. 264
- Cardinal Farmese an Diego M. adezz, 17 dec. 1549. Desgpt. 4, 363, 1, 330.
- Il vint offrir, pour avoir son aide de bailler Parace au cur tetavio, et à luy l'Archevesque de Perponne, etc. M. et marran had de la Mark en connectent. Roma. 28 mai 1550. Raber., t. 11, p. 208.

Il Cibo e il Poria dichiararon bensi non poterlo negare, l'uno al Salviati suo primo cugino, l'altro al Racifi cui l'aveva promesso, ma poi cedettero anch' essi, vinti dail' esempio de. Gonzaga, i. quale disse che, quantunque il Salviati fosse il suo maggior amico e il cardinal d'Este suo primo cugino, pur posponeva l'amicizia, la parentela, e avrebbe posposta fin la vita al dover suo verso l'imperatore. Altri tre, il Viseo, il Cervini e quel d'Urbino promisero di stare per il Polo (I). Vastra maestà, scrisse allora Diego di Mendoza, proprio nel giorno in cui il cardinal Farnese denunziava i maneggi de' ministri imperiali per far levare il veto al Salviati (2). vostra maesta potera si mutar en qualche modo di proposito finche non si averano tanti voti e così concordi, ma ora che ne abbiamo 23, credo che quando bene volesse mutarsi, potrebbe arvenire ch' essi restussero ferna, perché quelli che ri s'impegnarono son euvalieri; solo il Cesis, qual villano in maneo (3)

E fermo stette l'imperatore in voler o il Polo o il Toledo. Com'el be avv so el e proponevansi il de Cujis e il del Monte, mando al Mendoza l'esclusione anche per essi; ma con ordine di tenerla per sè e di usarne nel modo che gli paresse migliore a non farli passare per suoi nemici (1). Poi, alla domanda mossagii dal Mendoza qual sarebbe da prefernsi tra il Salviati, il

<sup>(1)</sup> Ayala an Diego Mendoza, 19 dec. Di offer, in 300, p. 332

<sup>(2)</sup> Cardinal Farnese an kaiser Karl, 19 dec. Ibid., a. 305, 1, 331.

<sup>3)</sup> Mendoza en kniser Karl. 19 dec. Ibid., n. 367, p. 636. E cost è dimostrato vero quel ch'egli disse al Serristori a' 22 la ., e questi metteva in burla. Comestrora. c. 224.

<sup>(4)</sup> Que este sea para vos solo, gurandol i por la meyor manera que os parescera, por no dar causa que jublicandoles se den por unestros enemigos. W. Mouroubschor, p. 222, nota 0.

Ratolfi, il Cervini, ripote con maggior forza il primo suo voto, massime contro quest'ultimo (1); finalmente, in risposta all'accennata denunzia contro i suoi ministri portagli da Francesco di Toledo, compiacque il cardinal Farnese, raffermando la opposizione al Salviati per averne in ricambio ch'egli desistesse dalla mistanza tattagli con altra sua lettera in favore del Corvini (2), e tra gli esclusi comprese il Caraffa.

Astrettanto compatti di fronte ai candidati imperiali stavano i cavanali di parte francese, sol divisi fra loro rispetto ai propri per le mene di cui toccammo poc'anzi, sicché, bilanciate essen le le due fazioni, ed il Farnose incuodato alla imperiale per cagion di Parma, triavasi in lungo il conclave con l'unico intento di stancheggiarsi a vicenda. Mantenne il Polo per alcun tempo i suoi 23 voti, anzi al 21 dicembre pi chie 25 (3); ma poi, manca igli a commenare dal 10 di gennaio quelli dei de Silva e del Cibo (1), calo a 21, quanti ne concor-

<sup>(1)</sup> La teis (al card. Farnese) claramente a entender que, si por su respecto y de los votos de su parte sale papa analquier de los en co que de aca se señ daron paramiosos, señadad maente Santo fino (Cervina)... jamas poure nos satisfazernos del Acaser Kart on Vendeza, Brussel, 10 dec. .549, Dinff-1, p. 368, p. 336.

<sup>(2)</sup> Le assegurous (il card. Famese) en muestro nombre que, canque de parte del Salciati se nos han propuesto algunos partedos, nam a vernemes en el que sea pontifice, y pues les asseguramos tau resolutamente se Salvin is, que tanto mas paede conoscer la rozon que sy para no tractar ny bomear mas lo que el atre dia nos seciel i tocante a Sancacraz. Detto el detto, licússel, 30 de, 1542, Ibid., n. 371, p. 338.

<sup>(3)</sup> E la Siondrata 15. Disper ces de Mattes Dandolo, 21 decem re 1549, L. c., msc.

<sup>(4)</sup> Da berr in qua sono manchati dui voti ad inghilterra Polo), cioc Visco et Cibo, Lattagliati lingumente da Francesi et Deria sta per terzo a far loro compagnia, Ind., 1, g.n. 1550, msc.

revano nel Caraffa, e in sua vece il Morone a'15 di gennaio sali fino a 24 con due accessi (1). Non era msomma possibile che alcuno arrivasse ai due terzi prescritti Ce ne volevano in gennato 32; perché, se uscirono dal conclave a' 16 dicembre il Filonardo, morto poi tre giorni dopo, p'22 il Cervini afflitto dalla quartana, e al primo di gennaio il cardinal di Boulogni per il mal di pietra, vi erano entrati i cardinali d'Amboise e di Boulogne a' 29 bicembre, quel di Lorena a'31 e il cardinal di Borbone a' 14 di gennaio (2). Voi non ci volete dare, disse un giorno il Farnese all'arcivescovo Cornaro che lo esortava a decidersi di fare il papa (lo disse da una firestra sopra la corte ove spesso lasciavansi vedere i cardinali) roi non ci roleto decre che pane ed acqua (3), e er dovreste dare anche aelle suade é de nuanals, che altro modo non redo cot quale ci possiamo risolvera (4) C'era un altro molo non mon spatentevole, the poteva cadere in mente. quello croé che le due parti contendenti la facessero finta con eleggere ciascuna un papa. In tal caso la parte imperiule col suo Polo, il quale voleva la riforma stretta della Chiesa e della corte remanu, avrebbe avuto per sè contro il papa rivale la forza che viene dalla dottrina e dalla virtu, il braccio di Cesare e l'ajuto del concillo ancor sussistente in Trento. E chi sa, che gettando almeno un motto di tal fatta in mezzo

<sup>(1)</sup> Et oggi Morone ne ha havati 24 et due accessi, si girdica da beffe più che da seno, Ibul., 15 genn. 1556, msc.

<sup>2</sup> Ibid, 23 atc. 1549, 1 e 15 genn, 1 se, insc

<sup>(3)</sup> Et per sollecitare in quanto si puole soe it in \$15 a risolversi non gli lasc ano entrare da mangiare, salvo che di una
cosa sola o arosta o alessa, come ghera portane i loro scalchi.

Ibid., I genu, 1.50, msc.

<sup>4)</sup> Ibid., 2 i die 1549 mete.

ai carduali, nou valesse a concordarh il tamor dello scisma! Ma se il tentativo che passò per la fantasia del Mendoza parve anche a lui pericoloso, figurarsi all'imperatore! Egli non soffri ucanco che se ne parlasse (1)

Messo invece da move accuse del daca Cosmo de'Medan e del vicerè di Napoli contro i suoi ministri (2) mando nuovo ordine al Mendoza d'insistere per il Polo o per il Tolodo, e di levarsi ad ogni modo il pensiero del Salviati (3). Ma la candidatura del Tolodo era ormat per il successo de passati scrutinti dimostrata insostembile, e teniam fermo che il cardinal di Mantova, non ostanto qualunque sua dichiarazione in contrario (4). l'abota di grin cuore avversata. Tornava dunque megho accemunare col Polo la Sfordrato. Così fece il Merdoza, ammo iendo il cardinali di parte imperiale che.

<sup>(1)</sup> Diego Menduza an kaiser Karl, 13 dec. - Ivaiser Karl an Diego M ndeza 24 dec. 1549, Draffel, n.: 378 e 369, p. 321 e 336.

<sup>(2)</sup> Malti mi hanna detto avere mieso di aton luogo the questi segnori di Toleco stanno malissimo col signor Den Diego per havere, come dicono, guastata la negotiatione del Papato et aquella, la promozione di burgos. Notale Musi a Percente Ginzago. Bruxellas, 11 gena, 1550. R. Archa so di Parano, mise. Anche il vesevvo d'Arras pariava resentito delle intella, sage fra il carlinale di Mantova, suo fratello Ferrante e Diega di Mendoza per fur papa il Salviati. Di no al di tto, 14 gena, 1550.

<sup>(3) 13</sup> genn. 1556. W. Maurenbercher, op. cit., p. 223, nota 10.2

<sup>(4)</sup> lo non son mancato d'aintar Burgos (cos scriveva a suo frate lo Ferrante, di Conclave ai 20 penn. 1.100, evidentemente perché de questa sia dichiarazione se ne giovasse appresso l'imperatore) ove ho potuto, per servizio di 8, M, et per le istanza che me ne ha fatto sempre il siq. Den Diego, ne manchero, tanto per homa che V. Ecc. ne mostre desiderio, benché il caso suo e 111 disperato che di cual'altro si viglia, et questo viene, dall'essere s'agnoso et grande di sancua et di parentado Arche di Porme, tase.

ove non si volesse në l'uno në l'altro, e non si potesse far a meno di ventre in uno de' cardinali nominati dal re di Francia, cioe nel cardinal del Monte, in tal caso disperato procurassoro almeno che se ne attendosse il consenso dell'imperatore, sempre che l'infugio non profittasse al Salviati e agli altri esclusi, perche allo i sarebbe men pregudicevole il de Cupis e meno aucora il Cibo (1). Quindi richtese che il cardinal Alessand o Farnese desse parola d'onore di cardinali di parte imperiale di non ventre in del Monte senza lor saputa e consenso, ratenato che, ove non potesse restar d'accordo con c'ascuna de le parti, sarell e abero di andare dove più gli piacesse e gli dettasse la coscienza: eccettuati pe o sempre gli esclusi dall'imperatore, e che que li all'incontro promettessero di stan sempre u uti con lui ne Stondrato e Polo e nelli altri nominali da sua muestà (2) Indarno Ferrante Gonzaga, dopo aver fatto un tentativo m pro 35 suo fratello, il cardinal di Martova (3), tornava

<sup>(1)</sup> Quando non si possa levar di venir in Mort, si procuri che prima si consulti un'altra volta Sua Maesta se ruo e el e si comorra in Monti, promettendogli di fur haono afficio, et danci gii speranza che sua Maesta si rimovera da alcuna sinistra impressione che forse ha di lui, non vorria che andasse molto in volta il capitolo della lettera di Mons i d'Arras per non già acquistar immerita, hassi da considerar se per caso questa cilato ie del ronsultar sopra di Monte fosse per profittar più a Salviati et alli altri esclusi e riducergli in miglior termine di quello che bora si ritrovano, perche allora saria manco pregiu heial Trani. Non velo in caso venissero in consideratione Trani e Monte, percheno si faccia più conto di Ciba ch'e più virtuoso et meglio si concerterà con Farnese. Don Diego da Mondose alla Salviati d'altri timp, 20 genn. Loit. Archieni finote upi in Mantovo, mec.

<sup>(2) 29</sup> genn 1550. Ibid. msc.

<sup>(3)</sup> Con lettera di Milano, 29 genn. 1550, esortava il frate.k a non ributtar coloro che pensavano farlo papa, non per cumizione, ma solo non contrapponendosi e tassando foi prima o

a raccomandare il Salviati (1). Accompagnando ai detti cardinali in conclavo le lettere di lui, si nego recisamente il Mendoza di rirnovarne gli uffici appresso Cesare (2), ond'è che questi infine gli diche incarico di ringuaziare il cardinal di Mantova per l'opposizione fetta al Salviati, soggiungento quanto alle accemiate accuso ch'erar tali da nen doverse e cre lero, ne curarsi di verificarle (3). Certo è però che l'opposizione al Salviati del cardinili di Mantova fu men efficace di quella che gui foco per conto suo il cardinale d'Este (1).

Dia + per at mercitore de S. M. quello che la Spirite Sonce all misparrent Did., 1480

- (1) V. S. crea que esta naterio de Salviati esta tan enconada con a Corte que no se pueda por el lavor offeno, y por esto sera ueno, sino se ve si queden saur los que desea S. M. que se procure el menos mal di los que no contra hac. Den Drope de Me ofaz e et a rd. de Mantero, Roma, 14 genn. Loca, Pode, msc.
- (2) fo no ment faltar en qualquier casa quanto a o de Salvati para el servizio del emperator. Todo es bacas lo qu' el S.º I da Fernanda live pero teniendo ye comossion fan expressa de bazer controlicion a Salvati, cino che anguna cosa de lo proface en penetrio le su election annque sea con el emperador tengo por buena si prima no tengo commission de juzyar del a si sera buena o no. Den De qu' di M nd a r ol cord, di Mentico. 2 febor. 1756, e l'altra lettera senza data. Ibid., msc.
- (3) De la jue por last di has pelitos parece haverse levantado en el conclave contra Don Fernando, el cardi de Mantina y vos pues es cosa de tal cambad que no se usa creer ny nazer can al della no ay para cue trattar de sempante materia ny curar de hazer averignaciones, Coppo de atquiros copatulos de pareción de se May de 25 genn. 1550. Pall, msc.
- (4) Quanto il curo. Ramacco Farmese mustrava di voler statectorsi calla parte imperiale, è il camerlenco fino escano Sforza con conti di Santa Fora lava segmo di seguirio. Il Manteza, arconeuturio che cio non fosse per actro fine che per il Santati o per il carcinal di sio (c) Forara) ben si appose serivendo mo I recre ti ca melo tro ai Solemiti di egli al se non non seco pape. I fo o l'hod, mise

chiuso, e sarebbesi potuto dire piuttosto aperto: tanto liberi vi entravano e ne uscivano i dispacci (1): una voita l'ambasciatore francese fu oso persino scalare il muro per parlar di sopra del tetto col Guisa (2). Di già, per il tedio, lo stretto vivere e l'aria infetta dai carboni accesi nei bracieri, si ammalavano non pur quelli che abbiamo di sopra nominati, si altri ancora 3), e il Ridolfi trasportato a casa sua se ne moriva la notte del 30 gennio (4), quando il nodo che pareva inestricabile fu riciso da Cesaro con sua lettera de'25 di quel mese che rigettava assolutamente la candidatura del cardinal d'Este (5). Per favorn lui, il Guisa aveva si a lungo contrastati i voti al Salviati e agli altri

<sup>(1)</sup> Vi sono 48 card nali se ben si puo mancho dire serati che aberta che vi vanno et vengono i plicla per i dispacci ordetarij che si finna, come se crascuno di luco fosse in Roma filero et non in conclave sorata Dispaccio da Matteo Bondolo 15 genn 1550. L. e., 1680

<sup>(2)</sup> Lither, t. II, 8, 259.

<sup>(3)</sup> Et il fetore vi e a grande, che essentovi entrato il Norso primo mettro di questa terra gli ha protestato di mor a per questo e di mal caduco per i fuoglii di carbi ni che tengono per le celle, et gia i primopri ce i lor mali son vertigia. Dispuero di Matten Dondom. 22 gens. 1550. L. c., mst.

<sup>(4)</sup> Et per il vennte che e de si du'itava che fasse venenato. Pad., use Secondo l'amb francese (Riber 1. II, p. 263) l'autopara avre de certificato l'arvelenan ente: el anche il Dandolo ai 5 febbraro scriveva: Questa motina, unestro Realio (Colombo) che base a Padon te aperse, mi ha affermata haverala terrato il core, ferato, budelo et stomacco con quanta et machinti, che se lui qui havesse data il rimenti di proprio mono non ne succidia pur certo, use. — Mos ri<sup>201</sup> da Rodalpais maximum attulit terrorem Ri<sup>202</sup> cum ab oran aus dicoretti base mors veneni causa oranne, C. Fi muni, Diana u. 20, Arch. seg. est., use.

Citata da W. M acconbracher, p. 223, nota 11.<sup>no</sup>

nominate dal re di Francia, del che delevausi i cardinali di sua nazione (1). Se ne delse anche il re, ma solo all'ultima ora, fuor di tempo (2). Non restò più dunqua al Guisa che di decidersi per il del Monte, che pur innanzi aveva respinto con dirio leggero, viziosa, ridegno del papato (3). È il Farnese, a cui il Mendoza, giusta le istruzioni avute (pag. 83), non ne aveva comunicata la esclusione (4), vistosi fallire anche il tentativo fatto col mezzo del duca Cesimo in pro del maestro suo, il Cervini (5), vi acconsenti verso promessa, a quanto pare, che il del Monte disponesse por le cose

- Ribbert, L. H., p. 270. Cardinal Constition au connetable Montimirency. Roma, 31 jan. 1550. Denfel, p. 383, p. 34a.
- (2) Le ray au card, de Gusse, 6 fevr. 1550. Reher, t. II., pr. 265. L'esastezza della data di ques a lettera è provata dal fatro che vi si parla nella merte del Ridola. Deviesser danque a Lata posteriore quella del Gussa che il Direffel, (n. 386, p. 350 e seg.) pone sotto l'8 di febbraio è che all'accumata lettera si riferisce.
  - (3) Robier, t. 1, p. 268.
- (4) Il che fui per ampramente apprevate dall'imperatore con lettera 18 marzo 1550, criata da W Monrentzecher, p. 225, nota 26.5
- di gennaco. Et non s'inganni quella in pensare di potersi richopeire e il dira di non voire da lai tal cosa, che ella pigliora una grun fillacia et rovinera se et la sua casa. Il direa Cosimo al cord. Farnese, 7 genn. 1500. Gli è venuta la risposta di sua maesta sopra Santa Croce, et riuscita con e mi imagniavo... I ora a me sol resta a dira a V.\* 8.3 R. quattro parole... Se blia si lascerà svolgere altrimenti, non sora prima uscita del conclave, che la commeccia a scorgere la sua rovina. Il direa Cosimo al card. Farnese, 8 genn. 1531 Non bisogna che si pensi hissimo di mestrar una et fare un astra, che vi giuro che sua maestà lo sapra usino si pascia in cotesto conclave, ecc. Il direa Cosimo al don Pedro, da Teledo, (conclavista del card, di Bergos, Toledo) 8 genn. 1550. Archivio Medicon, altra o 2, msc.

n modo da aver a suo successore il Cervini (1). Il dei Monte era della parte farnesiana, ma reputato d'animo francese, in quanto che co' saoi modi aspri e impetuosi in concilio s'era tirato addesso l'odio degla imperadi, e ancor da ultimo aveva insistito che si procedesse risolutamente contro di loro. D'altro canto. alieno per natura dagli occessi di zelo, quanto facile a consigharli altrui, e convinto per esperienza della maggior possanza li Cesare, aveva pur dato prove, fin ne'grount delle pair fiere lotte conciliuri, di saper acconcoarsi in cuor suo alla necessita delle cose. Tanto e vero che in fine tutto il carico della traslazione del concilio ricadde sopra il Cervini. Onde non gli era lufficule du faisi rappresentare all'imperatore cor e fece, in forma da poter tornargh ai grazia; non esser egli franceso, né mai stato, në volerlo essere, ma si sene imperiale; quanto alla traslazione aver fatto quello che deve fare un ferele e Luon ministro, non aver agione, se fosse papa, di faggire il concilio; sarebbo egli anzi il primo a promuoverlo (2). Di più gia da qua che tempo, pensando alle occasioni le quali potevano venire, come toscano e sudarto dello stato fioentino, si aveva acquistata con opportuni atti di ossequio la benevolenza del duca Cosimo (3), sicché questdiede a divedere che, ove non potesse riuscire il Toledo, che più gli stava a cuore fra i candidati imperia... siccome fratello del vicere di Napoli, di cui aveva in moglie la figliuola Eleonora, sarebbesi contentato d ui meglio che d'agni altro. E ne scrisse in confornuti

<sup>(1)</sup> W. Managath water, 4, 225 n pts 10.

<sup>(2)</sup> Dispacci di Averardo Serris ori de' 30 nov. e 12 dic 1549. Canescrini, p. 215 e 222.

<sup>(3)</sup> Dispassio sel 18 die, 1549, Ibid., pas. 223.

all'imperatore (1). Ma questo ufficio, se può forse spiegarci il rispetto usatogli di cui abbiam segno re l'ordine mandato al Mendoza circa la sua esclusione non valse certo a farla rivocare (2). Perche quando la sera de' 7 febbraio 1550 la più parte de' cardinali concorsero ad eleggerio, e tutti insteme segnituidolo in cappella, primi tra loro il Farnese e il Guisa, lo adorarono pontefice, soli quattro se ne astennero il Madruzzi, il Pacheco, il Guizaga, il de la Cuevar qualli appunto a cui il Mendoza, siccome suo fidati, aveva dato contezza del veto imperia e. Ma poi al ritorno del pontefice nella sua cella, avutane licenza dello stesso Mendoza in risposta ad un loro avviso, vi andarono anch' essi a baca gli il piede e a chiedergli perdono [3].

II. Papa Giulio III (che cos. volle chiamatsi il del Monte in memoria di Giulio II, di cui era stato per primo grado cameriero) I escluso dall'imperatore, li accolse per forma da far comprendere el e li avrebbe 11 grazia, come fu infatti, più di ciascui altro. E la mattina seguente di buon'oca, mentre stava apparandosi

Quanto al cardarale li Monie, he mieso con pricere l'opera che V. F. ha fatto alla Corte. Dispaccio dei 25 dic. Bul., p. 226.

<sup>(2)</sup> Anche il Serristori trovava necessario che 31 lascuaste dibattere la casa tauto che do per laro (i francesi), cosione con Farness, si risidvessero a far correre Mante, dare colli accessi delle imperiali recrebbe fatto papa, Dispaccio del 20 dic. Ibid., pag. 227.

<sup>(3)</sup> E rosi ta ti insieme ruluti in la capella principiun o ambe sue R nº S.º (Faraese e Guisa) lo andarono ad adorar. ... eccetu pero i R.º Trento, Paceco, Mantova et Cueva, che dapoi ritornata la S.º a sua alla sua cella, che fa forse da poi la risposia de la polizza ch' e die Don Diego avisata per le mie di questa notte alla Cela.º vostra, gli aniarono in essa cella a far lo istesso. Disparcia da Mattva Dandolo, 8 febbr. 1550 L. c. msc. Vedi anche la sua Relazione in Alberi, ser. Il, vol II., p. 347.

in cappella, visto enfrarvi ancor attorito il Mendoza, Signor don Durgo, gli disse, non tenta paura (1), soggarage ido parole ord'era cost maintesto il desiderio di conformarsi ai voleri dell'imperatore che quegli ne restó pienamente soddisfatto (2). Quindi a sola instarza di lui reintegro subito ne'loro averi e diritti Ascanio Colonna e Radolfo Baglioni; poi lascio a disposizione lel cardinal Gonzaga il vescovado di Pavia (3), concelen logh che lo ricuperasse Girolamo de' Rossi; assegno a Ferrante Gonzaga quattromila sculi dello spoglio del cardinal Accolti di Ravenna, diede al cardinal Madruzzi becin da scudi a t tolo d'inconnità delle spese sosienute in occasione del concillo celebrato nella sua terra, ed altrettanti in dono (4), esonerò il cardinal Sfordiato da una pensione di 1500 scudi imposta sul vescovado di Cremona, fece entrare nel suo consiglio, alloggi indolim palazzo, i ca umali Toledo e da Carpi (5) e peda Segnatara il cordinal Pacheco (6), ed inviando Protro di Toledo, stato conclavista del cardinale di anesto nome. a dar officiale notizia all'imperatore della sua creazione, st cichiaro pronto a proseguize il concilio, toglicorlosi ria alcune difficulta che con to ando di sua maestr si potranno toghere facilme te (7). Parve cosa affatto

<sup>(1)</sup> Dispaccio di Motteo Dan oio, 8 febbr. 1650, L. e., insc.

<sup>(2)</sup> Fuorum Lucnos, asi los terminos con que despues respontistes a su s.<sup>3</sup>, quan ó os ha lo en la voltudad que tiene de conformarse con la nuestra. L'imper, el Mendoze, 18 marzo 1550. W. Marco abrecher, op. cit., p. 227 m² 20.

<sup>(3)</sup> Che se ne faccia i gai suo piacere. Dispatcio di Matten Dandelo, 1º fel li 1550. L. c., mse

<sup>(4)</sup> Had, aispriccio del 15 fe b. nisc.

<sup>(5)</sup> Ribier, t. II, p. 204.

<sup>(6)</sup> Druffet, n. 402, p. 387.

<sup>(7)</sup> Instruction for Pearo ce Toleno, 18 fects, That, m. 380, ang. 365

iraspettata, e in questo senso continuano a parlare gli storici. Io la trovo un ece conforme alla data promessa. auzi all'obligo assunto nei capitoli giurati in conclave. natural conseguenza de' fatti anteriori che nessun meghodi lui poteva apprezzare. Quante volte ci avvenne gia di vederlo, dopo un subito prorompimento d'ira, r comporsi a consigli di rispetto verso la potenza dell' imporatore! Fu per essi che l'assemblea di Rologna, rimasta lungamento inoperosa, s'era infine dovato sospendere. senza che fosse decisa la causa introdotta innanzi al suo predecessore intorno al valor della traslazione. Or s'egh, che come manstro e rarte interessata la sostenne sempre, avesse fatto quello che il predecessore non fu oso di fare, chi non ne avrethe rigettato il giacicio? Al contrario rimettendo il concilio donde lo si era levato, sarebbe apparso che ve lo costituisse di nuovo, il che non solo non pregnubcava in mila l'autorità sua, ma davagli anche modo di far cessare l'outa del-P Interim A tutto c.o aggingasi l'indole sua allena dalle controversie per non si amareggiare la vita, che amaya passar allegra e sfaccendata (1). Di più si consideri ehe aveva in animo sin da principio di voler il corculio ris retto alle materio della religione, non revocal ili in esame i decreti anteriori, riservata a se l'operadella riformazione (2); e non potra certo recar merav glia la sua spontanea offerta

<sup>()</sup> Lo que se puede ji z<sub>b</sub> ar de lo que asta agora se vo de se S.<sup>nd</sup> es que... numa se desavendra con mugim principe por no desasos gar la vica, porqu'en pussar esta a su plazer le paresce la mayor i aprotincia, Diego Lasso en homo Fordomed Rom, 24 mai 1550, Dengel, n. 421, p. 398.

<sup>(2)</sup> Ma che (così i sse all'amb. venoto) non se gl. parli che della religione, pen to della rifornia la torca a lei che ne sarà

Però di tali condizioni non fece per allora alcun motto all'imperatore col mezzo di Pietro di Toledo, avendo rimessa ogni deliberazione in proposito al ritorno ia Germania del nunzio Pighino, i chiamato a Romi per dar notizia dello stato presente. Solo il Toledo. come da se, gli disse che il papa darebbe il concilio, non pur in Trento, ma anche più dentro in Germania se quel luogo paresse incomodo, sempre che fosse assicurato che nelle cose spettanti alla riformazione ed alla sua autorita non si metterebbero troppo avanti le mani (1). Ne fu lieto l'imperatore, ma non senza qualche sospetto sulla fermezza del papa; ond'è che per pi cuderlo in parala e in certo modo abbligarlo a non mancarvi, intimò subito pel 25 del prossimo giugno una mioya dieta asi Augusta in cui doveya annunciarsi Li continuazione del concaho (2). Nel tempo stesso, per

ben sufficiente, si che non bisogna che altri se ne nepacci — Perché vuol pertar sempre la banciera n' gabia, volendo mantener haverlo levato da Trento con buone ragioni, et esser per darlo, ove si possa credere che ognan gli possa ancare liberamente el sicuramente. Et che non si vogha pensare che le cose già decise si hal bino n'ritratture, perche a questo modo non solo si compirebbe mai, ma si trarebbono anchor sotto sopra tutti pli altri concili, decisi, Dispucci di Matten Donidalo, 12 febb. e 17 marzo 1550 L. c., msc.

- (1) Con tanto que le aseguiracemes que las cosas tocantes a la reformación y authoridad de su sil no pasassen por el rigor de quien quistesse meter mas ade ante la none en ellas. L'une pecutore a Diego Mendora, 18 marzo 1550. W Mangenhacche, . p. 258, m² b.
- (2) It makem de le mieula attacher sake au mut et for er lespoir du renade de la religion par les lettres le la convocation sur lesperance quil donne au communement pour aucumement obliger sake et donner quel ne son espoir a la Germanye. De Anser au hönig Ferdinand, bruxelles, 16 marzo 1559. Kei & Leng Correspondenz des kaiser Karl V, henvig, 1846, & III, p. 1.

far mostro di piena fiducia, rimiovo la dominda de' larghi sussidii sopra i beni ecclesiastici di Spagna, che nel 1047 aveva lasciato cadere cedendo all'opposizione di quelle genti, e ancor prima che il Toledo giungosse a Brus selles invio a Roma ambasciatore di congratulazioni l'intimo suo Luigi d'Avila, commendatore della croce verde di Alcantara, il noio storiografo della guerra smalcaldica.

Lo accolse il papa ai 25 di marzo con singulare offusione di cuore, professandosi risoluto a procedere nel negozio del concilio e in ogia attro per guisa che l'imperatore, sol che volesse corrispondergh, darebbe la sentenza in favor suo contro tulti i pontefici, dei quali poteva essersi dotuto (1), E trascorso appena un mese, dopo sentita la congregazione del cardinali a ciòdeputati (2), annuncio al Mendoza chiera deliberato di tenere il concilio in Trento: runan lerel be il Pighmo per soghere di mezzo le difficoltà che vi erano, con istruzione che il Mendoza stesso avvebbe prima veduto, oltre la mule non dovera esserri verun'attra segreta : non roler egli fure come avera fatto papa Paolo; raccomandandogli per altro di darne bensi avviso all'imperatore ma di non divulgarlo, sia perché doveva ancora portar la cosa in concistoro, sia perche importava non offire occasione ai francesi di attraversaria, squantun que senza effetto alcuno (3)

I francesi infatti opposero ogni so ta di ostacoli, o il modo che tenne il papa nel ribatterli è tale da

I tego Mendoza un kaiser Kurl Rom, I apr. 1550. Di affet, n. 402. p. 384.

<sup>(2)</sup> Pagnethus, Ann. eccl. ad an. 1550, § 1X.

 <sup>(4)</sup> In each Mendezs and known Kuri, Rom, 25 apr. 1550. Desified 1 n. 41 5, p. 396.

mettere nella vera luce le sue promesse. Disse al cardinale di Tournan non poter giudicare infondate le ragioni che avrebbe addotte il re Enrico per non mandar suoi ambasciatori e prelati a Treuto; ma che se gli piacesse mandarli, l'avrebbe assai caro, e in tal caso lo pregava d'inguinger loro che stessero uniti co' legati e vescovi della sua parte: ne sarebbe cosi indebolita la parte degli avversar, e libero a lui e al re, quando gli altri volessero trasmolare, di poter adogni ora dissolvere il concilio (1). Ed allorche il caramal d'Este s, dolse dell'accennata comunicazione fatti: al Mendoza, come di cosa contratta alla parola data al card nal di Guisa di non prendere alcuta risoluzione. senza il consenso del ce, non restò al papa che affermare dinon aver ancor nulla dekiberator non spedirebbe bolla, ne la proporrebbe in concistore se non aveva princa risposta dad no: esseru pero d'avviso no i potesse spiacere al re che si trattasse della dottrina in Trento, ed anco della raformazione: perche quanto aldecidere le controve sie intorno ai diretti e all'autorità de' princali, sol che il re dicesso di aver sospetto il luogo di Trento, non dubitava cae si avrebbe in conto di questa e ragionevole la sua opposizione, ove poi si trattasso in concilio soltanto della lottimia, essere gra di questa così progredita la debitizione da potersela terminare ben presto, limitaralone anzi il tempo a due mosi (2). A questi argomenti aggiunso nu altro, esposto a voce dal munzio Michele Torriani vescovo di Ceneda.

<sup>(2)</sup> Le card, de Ferrare du roy, Rome, 27 avr. 1550 (Ud. pag. 277)



<sup>(1)</sup> Qui est l'occasion pour la que le sa sainctete desireroit tien l'assistence du roy, Le cord, de Touchen au connectable. Rome, 26 avr. 1550, haber, t. II, p. 276

onde faceva balenare al re la speranza che infine il concilio non avvel be luogo, perche concesso sotto una condiziono ritenuta impossibile ad effettuarsi, qual si era che prima di tutto tosse statuito dover tanto i protestanti quanto i cattolici accettare i decreti delle passate sessioni (1).

Com' ebbe per tal guisa preparato il re a ricevere un apposito messaggio, instando vivamente l'imperatore per una soliccita decisione innanzi. l'aprimento dell' dieta di gia intimata, anzi convenendo nel partitò discansir la lite interro alla validità della traslazione col riprendere semplicamente le discussioni in Trento, senza parlar del ritorno del concilio (2) tronco il papa gl'indugi, e a' 2 di luglio gli mandò munzio il Pignino promosso all'arcivescovado di Manfredoma, in sostituzione del Lippomano e del Bertani che fu uno richiamati. Tre giorni dopo invio parimenti nunzio per questo affare al re di Francia Antonio Trivulzio vescovo di Tolone.

Suo intento nella missione di questi nunzi fu dall'una parte indurre l'impiratore ad un accordo sul niodo con cui doveva tenersi il concilio, affinchò ne fosse salva l'autorità porteficia e soddisfatto il re di l'ancia, nè si riproducessero le inquietudimi e le lunghezze sperimentate in addietro; dall'altra vincere l'assenso del re di Francia alla convocazione del concilio in Trento, mettencogli imagnati le ragioni e le

<sup>(1)</sup> Estimant bien sa Sin que jamais le dit empereur ne les criènera à ceste raison... et s'y pense descouvrir par là si le dit en pereur sera pour faire la guerre aaxdits protestans en cas pu'ilz refusent venir au dit concile. Kon y Hannich au Mareller Isle-Alam, 5 jul. 1550. Diuffet, n. 440, p. 431.

<sup>(2)</sup> Y desta manera se verna a lo que conviene, sin offender a minguna le los partes en su protensioa. Kaixer Karl en Diego Mendoca, Kein, 12 juni 1550. Ibid. n. 430, p. 4-5.

riserve ond cra ridotta al suo ginsto valore la concessione fatta all'imperatore.

Al Pighi to dunque fu ingiunto di esporre all'imperatore che il pontefice osservava quanto aveva promesso con Pietro di Toledo, cioè di procedere sempre paramente, aperlamente, senz'alcun artifizio, con ogni confedenza, e che perciò, sapondo come il bene e il male dipenda in gran parte dall'opera de' ministri, voleva che sua maestà tenesse per nulla tutto quello che le fosse o detto o scritto intorno alla mente di lui da qualunque altro. Di poi che facesse capace sua maestà non aver egli mai pensato di patteggiare per proseguire il concilio, secondo che alcuni, non conoscendo nº che sia il concilio, nè quale la potestà pontificia, avevano erroneamente arguito cai privat. ragionamenti corsi in proposito, al invece detto che occorrevano considerazioni, le quali a suo tempo avrebbe fatto intendere. E queste, ormai proposte nella congregazione de' cardinali a ciò deputati, esser quattro. La prima ch' era necessaria l'assistenza del re di Françia e la intervenzione de prelati del suo regnosenza le quali, in cambio di ricuperare le perdite fatte, si andrebbe a rischio di farne di auove, e il concilio generale non recherebbe ne maggiore ne minor effetto di un nazionale; oltre di che avrebbe poca riputazione. Doversi pero confessare che como il luogo d. Trento e troppo confidente di sua Maesta, così e troppo diffidente del ro di Francia, essor quindi mestieri d. assicurarlo che non vi si tratterà di cose appartenenti agl. Stati e dominii, ne a' privilegi concessi al suo regno. La seconda considerazione era per la poverta della sede apostolica, esatista e carrea di debiti, e medesimamente de' pretati valuini, i quati abborriscono il luogo di Trento e non possono

sostentare la spesa; per il che convenya calcolar bene il tempo così del commetare come del procedere mmanzi che non si spenda un'ora invano: altrimenti la sede apostolica non potrebbe supplire al dispendio, ne ovviare che i prelati italiani non dessero subito di volta, come l'esperienza del passato addimostravalo. Esser aunque necessario che, avanti di venire all'atto, sua maesta si assicuri bune dell'intenzione ed obbedienza così de cattolici come dei protestanti e la stabilisca di nuovo nella dieta con i loro mandata intentici, ol bliga idosi ancora sua maesta e la dieta insieme all'esecuzione de' lecreti del conciko, acciocche la fatica. la spesa e l'opera non riescano vane e derise e s'a tolta per questa rie ognisperanza a quelli che per avventura pensassero dare disturbo. Questo capo della sommissione de' germani al concatio essere il principal fondamento, per cui i cardinali a cio deputati si mossero a consentire che il concilio « proseguisca in Trento : dov'essi pertanto ricusassero, non esservi più bisogno di concilio come era stato l'altra volta per chiacire la tora continuara ed anestare la escenzione delle aena: essendo gia contuntaci non ruranere a sua maesta che di *agginter*. la via della forza e que runedú che le pareranno. La terra considerazione era carca i decreta in materia. ce' dogmi fatt, in Trento e negli altri concilu passati, e circa il modo in cui i protestanti, comparendo, dovessero essero uditi. Qui il pipa limitavasi a porre la miestione, senza risolverla ; ma della ferma sua mente su questo punto abbanno già irrefragab le prova nell'accennata comunicazione fatta dal muzio Torriani al re di Francia. Perche dunque non dichiararla anche all'imperatore? Perche la era munifesta la se, e certo, ficenco assegnamento sulla impossibilità d'indurre i

protestanti all'accettazione dei decreti delle passate sessioni, sperava egli di veder subito decisa l'altra questione: quella cioe se l'imperatore fosse disposto alla via della forza messagli poc' anzi davanti. La quarta ed ultima considerazione riguardava l'autorita sua e della sede apostolica. Confidare e tener per certo, diceva il papa, che com'egli condiscendeva a favorir le cose di sua maesta e del suo imperio con mettere il concilio tanto a suo propusito, così ella non vorrà che da questo suo procedere sincero e leale abbia a venirgli danno: che se qualcuno per pocozelo o per poco lume o per ammo scismatico tentasse altrimenti, o con cavillazioni o con calunnie cercasse di tenerlo sospeso, dovrebbe sua maestà ricevere in bene ch'egli con le manière opportune vi provvedesse (1)

Al Trivulzio invece diede commissione di far persuaso il re di Francia che non aveva mai dato, ne pensato di dare alcuna sorte di promissa all'imperatore, ne ad alcuno de' suoi ministri, senza se itir

 Istruzione per Sebastiano Pighino, Roma, 20 giugno 1550. Ibid., n. 437, p. 423-427. E ivi più esatta e corretta che nonma pei Pomers d'état du card, de Granoette, t. III, p. 423-427. Alcune delle sopraccennate condizioni sotto le quali pron ettevasi all'imperatore il concilio, troviamo esposte aucor più chiaramente dal papa all'ambanciatore veneto Matteo Dandolo, Che non se habbia a poner mano ne parola nelle cose già determinate.... Li che ai se ha a venire a Trento vengano rissolutamente et presto ques che de Alemagna qui hanno a ventre.... Et perche el re de Francia gli habbia da haver la debita confidentia, sia fatto servero che delle cose pertinenti e lui li non si habbit a partar, che non sarebbe limesto che in Trento, che si puo pur dire essere dello susperatore, in habbio it tratter cose di Francia, the non vi ka në a far në a dire in esso, suggiongendon i sarchbe betla che la si hacesse a parture della Sacora. Dispaccio del 14 grugno 1550, L. c., mac.



prima il suo volere, rammentandogli i discorsi tenuti in questa materia col cardinal di Guisa, poi col cardinal d'Este e con l'ambasciatore d'Urfe, e ciò che gli aveva fatto significare dal nunzio ordinario. Esponendo quindi le ragioni da noi avanti narrate che lo movevano alla continuazione del concilio in Trento. tra le quali diceva principale il carico che gliene rerrebbe se negasse di mandarvelo dopo che i cattolici e i protestanti nell'ultima dieta di Augusta eransi sottomessi allo suo determinazioni, a questa ragione secondo Dio aggiungeva un'altra umana, il maggior conto cioe che metteva di non negarlo, potendosi altrimenti dar occasione all'imperatore di accordarsi con i protestanti e di gettarne la colpa sopra il pontefice Questa ragione, che il Pallavicino chiama sottale, è da lui svolta con argomenti, onde appare che il Trivulzio doveva dimostrare che all'imperatore torrava bene st il chiedere, ma non l'attenere il concilio: perche il concilio gli sarebbe sorgente di gravissimi viluppi, sia che i protestanti di mal cuore vi si sottoponessero, sia che con la loro contumacia lo forzassero all'uso delle armi (Lab. XI, capo IX, 2) I quali argomenti, anziché adoperati dal Pallavicino ad amplificare il testo della istruzione al Trivulzio, dobbiam credere tolti da una memoria secreta, in cui si conteneva ciò che nella detta istruziono è sottiuteso con la frase come vi è stato dichiarato a bocca diffusionente. Prima condizione, proseguiva il pana, essere l'assistenza del re e l'intervento de suoi prelati, il che sperava non potesse mancargli, essendo sua maesta protettore della fede, nè dovendosi in concilio trattare o intorno ad affari di Stato o intorno a' privilegi della Chiesa gallicana, Onde si vede com'egh, dimentico del giuramento fatto in conclave e rinnovato dopo la sua elezione

(Le Plat, t. IV, p. 156 e 159), restrugesse in ciù la giurisdizione del concilio, anzi lasciasse cadere il primitivo disegno manifestato al cardinal d'Este di far dipendere la esclusione di quegli affari dalla opposizione del ro o de'suoi prelati, per non cedere al concilio il diritto, che la Caria voleva a se riservato, di decidere sulla scelta dello cose da trattarsi. In ultimo annoveravansi al re le altre condizioni che il papa richiedeva da Cesare, e nella forma di sopra significata, (1).

III. Il Trivuizio fu mandato a' enque di luglio con la posta, acciocche potesse dar presto avviso deda mente del re. All'incontro il Piglino, partito da Roma a' 2 di quel mese (2), indigiò tanto per via, certamente per compiere le pratiche commessegli di cui il nunzio Torriani fece cento al re di Francia, (3) che solo a' 3 di agosto giunse ad Augusta, quando era gia ivi ircominciata la dieta.

<sup>(1)</sup> istruzione per Antonio Trivulzio. Roma, 20 giugno 1550. *Ibid.*, n. 441, p. 434-438. Vedi anche note  $3^{11}$  e  $6^{12}$  a p. 430 e note  $3^{21}$  a p. 433.

<sup>(2)</sup> Hawra trea dias que partio el Peguino. Despo Lasso an honeg Ferdinand. Rom. 29 jun. 1550. Ibid., n. 436, p. 423. Al contrario Angelo Massarelli nel suo Diario De Pontipentu Julii III, pubblicato da J. v. Dillinger, Ungedruckte berichte und tagebucher zur geschichte des concils von Trient. Nördlingen 1876, registra la sua partenza da Roma a' 2 di luglio.

<sup>(</sup>i) Maintenant qu'il (il papa) voit evidemment que tout rery ne tend que à accomoder les affaires dudit empereur en la Germanie il deliberort le faire partir (il Pighino) a passer par les pais où il a plusieurs intelligences, dont il sgaura bien faire som profit et rompre beaucoup de choses que l'on y a commente à trainer, luy faisant à ceste fin bailler quelques lettres en blanc pour s'en ayuer en passant. Konig Hemrich an Merillar, 5 juli 1550. Druffet, n. 440, p. 432.

L'apri l'imperatore a' 26 di lugho con una proposta nella quale, annunziando che finalmente aveva ottenuta dal naovo papa la promessa di continuare il concilio in Trento, invitava gli. Stati a deliberare sui provvedimenti da prendersi contro quelli che o non eseguirono l'Interna o non osservarono il modello di riformazione ecclesiast ca da lui emanato, e contro le citta ribelli che ancor tenevansi in armi (1). L'apriquasi all'improvy so, dopo averla differita di più giorni, e senza attendere l'arrivo del Pighmo, per ragione ch'e facile vedere informato delle condizioni poste dal papa, volle preventre col fatto compiuto della notificazione ufficiale gli ostacoli che quegli avrebbe potuto opporvi (2) Non gia ch' egli nel punto essenziale dissentisse dal papa. Fervente cattelico, non poteva certo volcre che fossero rivocati in dubbio gli antemori decreti. Ma d'altro canto come pretendere che i protestanti li riconoscessero senz'avervi avuto parte alcuna nella discussione, e aderissoro ad un'assemblea che aveva gia rigettati i fondamenti delle loro convinzoni i Un sol motto di tal fatta sarobbe pastato a spendere il frutto di tante sue sollecitudini per il ristabilimento del concil.o All'incontro, tenendo occulta qualunque condizione, dopo quanto era occorso due anni addietro (t. IV. p. 384) veniva da se che tutti gli Stati dell'impero vi si dovessero sottomettere Era questo infine per essi l'unico mezzo di scampo da le violenze dell' Interim, egualmente odioso ad ambedue le parti religiose. Ben gli ambasciatori del duca Maurizio, miovo elettore di Sassonia, in conformiti ad una

Proposition auf dem Augsburger Reichstage. Ibid., n. 454,
 454-450.

<sup>(2)</sup> Marollan un Konig Heinrich, 23 Jul. 1550, Rod. n. 458, p. 458.

sua dichiarazione, richiesero un conculio dove, posposto oran affetto, si risolvessa ogni cosa secondo la Scrittura divina e apostolica, si risaminassero gli articoli mà definiti, fossero white quei della confessione augustana, ne il papa, come parte, aresse la presidenza (1); nella qual dichiarazione convennero anche gli ambasciatori dell'elettore Gioachino II di Brandeburgo, benche questi avesse in prima loro commesso d'instare che un concilio nazionale precedesse all'universale (2). Ma la dichiarazione fu respinta, e gli altri Stati, dopo mutata più volte la minuta cella loro msposta, (3) convennero in quella per cui, accoghendo con grato animo la proposizione imperiale, limitavansi ad esprimene fiducia nelle sue cure ulteriori, affinche il concilio libero cristiano e regolare abbia il suo f uttuoso progresso e compimento giusta la disposizione della precedente dieta di Augusta (4). Forse questa prova di assoluto consentimento valse a far accette le ragioni che saran state addotte al Pighino per giustificare la incoi dizionata offerta del concilio. Tanto più

<sup>(1)</sup> Ibid., n.º 401 a 471, p. 407 a 477.

<sup>(2)</sup> Leopoid Runke. Deutsche geschichte etc., Berlin, 1852, v. V. p. 92. — A laquelle (leclaration) Velecteur de Brandebourg, depuis s'est joingt. Marillac an hönig Hem. wh. Augslung, 26 aug. 1559, Ibid., n. 478, p. 404.

<sup>(</sup>d) Fra dieci giorni risponderanno, et a questa hora hanno mutato disci volte la risporta, che è certo che quella che daranno non soddisfarà a sun maestà, et bisognerà mutaria altre dieci volte, cosa vera è, che li Stati atanno hoggini su la riputatione molto più di quello che fecero nella dieta passata. Il nunzio Pighino (arciv. di Siponto) al vescoro d'Imota Girotomo Dandino. Augusta, 10 agosto 1556. Bibitotere di Trento. Coll. Mazzetti, p. 4251, 116, msc.

<sup>(4)</sup> Antwort der Stande auf die kaiserliche proposition 20 aug. 1550. Drieffel, n. 473, p. 485.

che gia sulle altre considerazioni fattegli dal pana non aveva trovato l'imperatore che ridire. D'ordine suo il capcelhere Granvelle appena alzatosi di letto, oppresso dal male che poco stante lo tolse di vita, piendendo ad esammarle col Pighino alle ore quattro pomerrdiane del di 9 agosto, intorno alla prima riguardante il re di Francia approvò che sua santita avesse quistificate le sue azunt, ma non che Cesaro vi impiegasse gli ufficii suoi, perchè a lui non ispettava di far il concilio, si d'interporsi a farlo osservare, e perche ogmi officio che in ciò faccise sarebbe mu per nuocere che per giotare. Quanto alla presta specizione, conchiuse averne mestieri assai più Cesare che il papit, per non essere costretto ad una diuturna dimora in Germania con grandissimo incomodo e danno della persona sua e de suoi regni, conoscendo molto bene che com' egli reltasse le spalle alla Germania, il concilio non farebbe frutto alcuno. Anzi a tal uopo, per non perder tompo, conformandosi al disegno del papa, consigliava che questi stendesse una bolla di riformazione conveniente alla qualità de tempi segnatamente per rispetto ai tedeschi, la quale non mancherebbe di voci bastevoli in concilio facendo Cesare che tutti i prelati de' suoi regni siano concordi con quelli che dipenderanno da sua santità (1). Per ciò che apparteneva all'autorità papale, disse il Granvelle che chi si pensa che sua maestà volesse vederla abusata si gabba all'ingrosso, perche molto ben conosce che perde j'iù di quello che potesse mai

<sup>(1)</sup> La qual via a me certo soddisfa assai, et per quello io potei conoscere dal discorso del parlar loro hanno forse più paura della reformatione, che noi di Roma, Dispaccio precitato del Piphino al Isandino. Augusta, 10 ag 1550. Indicateca di Trento, msc.

gnadagnare (1). E quanto ai provvedimenti messigli innanzi dal Pighino, evidentemente secondo le sue istruzioni segrete, non come condizioni, ma come consigli a
ben disporre e preparare il concilio, quali il divieto
ai teologi luterani di predicare, la confisca de' loro
libri e la restituzione de' beni ecclesiastici, se non pote
ne volte anticipatamente obbligarvisi, certo è che ne
mostrò l'animo pronto (2). Laonde essendos, convenuto
su tutti i particolari, fu pur stabilito in settembre di
ricominciare il conc lio nella prossima primavera (3).
Tale l'esito delle negoziazioni che condusse a termine
col Pighino il vescovo d'Arras, sicceduto nell'ufficio
a suo padre il cancellere Granvelle, morto la notic
de' 27 agosto.

Però non era possibile che passasse sotto silenzio l'accennato punto essenziale. In una successiva scrittura lella dieta si legge: « Alcuni legli elettori assenti



<sup>(1)</sup> Et quando di questo si havesse mai potuto dubitare sorto questo pontificate, qual sua maesta pensa esaltare quanto s'estenderanno le forze sue. Ibid

<sup>(2)</sup> Quanto alli predicatori sua eccelienza mi disse che sua minestà penserà in ogni modo di dar tal castigo a tutti quelli che potrebbe haver nelle mani, che forse farebbe paura alli altri, similmente disse che si farebbe provisione alli libri et figure che vendevano ogni giorno, et delle altre, et non si pensava in altro che in nel modo che fosse u anco tumulto de' populi. Quanto alla restituzione del i beni della Chiesa, sua maestà conoscava che quello ch'io gli avevo detto era verissimo, et che in agni modo in questa cieta vedrebbe di fargli provisione. Ibid., msc. — Intorno alle istruzioni sogrete relative a cotesti provvedimenti si aperse il Pighino con l'ambasciatore francese Marillac, come appare dalla lettera di quest'ultimo al re Enrico de' 19 ag. 1550. Druffel, n. 472, p. 478.

<sup>(3)</sup> L'imp. a Diego di Mendoza, 10 sett. 1550. W. Maurenbrecher, op. cit., p. 230.

» e alcani consiglieri ed aml isciatori de' principi pre-» gano sua maesta di provvedere che quelli, i quali conforme alla deliberazione della precedente dieta d'Augusta saranno obbligat, d'intervenire al concilio, » siano sentiti a iche sopra gli articoli gia decisi, per » evitare le dispute e le dissensioni a cui può dar luogo. » la parola continuazione del concilio » (1). Qui, e vero, gli Stati presenti riferirono semplicemente la loro domanda; ma se essi non l'hanno approvata, non l'hanno neanco respinta. Le stesso trovo pure opportuno di fine l'in peratore, adeperando nella sua risposta la consueta arte delle ambagi, per guisa che i protestarti credessero di poter essere sentiti un qualunque acticolo. E intarto commetteva al suo ambasciatore in Roma di significare al papa ch'era pur voler suo non fossero rivocati in dub no i fatti decreti: ma che, stando a cuore di ambidue il recar rimed o ai mali della German a, bisognava lasciars, intendere così : altrimenti si darc'ibe laro ragione di ricusare il consihe mentre invece, dopo averli uliti, nulla impediva che si mantenessero malterate le primitive deliberazioni o le si ripetessero semplicemente (2).

Lasciar sussistere l'equivoco sol per tiruli al concilio! Ma quanto par aspra, lunga, romorosa sarel be

Antwort cor Stande auf die karserliche replick, 8 oct. 1550, Deuglid, n. 490, p. 512.

<sup>(2)</sup> Pero que pues la (voluntat y intencion) de ambos es de dar remedio en las cosas de la rengión converna que todavia los de aca entiendan que han de ser oydos en qualquer cosa que quieras proponera, porque no pueden recusar el contino con color que no seran oydos pues el oydos na muda la determinación y facilmente se podra qualquiere cosa degián nobra lo determinado siendo primero oydos. Carl qui don Brequide Mendina, 30 oct. 1550, W. Mancembrecher, op. ett., p. 152.

allora la contesa! Come n'obbe contezza il Pignino, riconoscendo pericoloso l'aprirlo e pur impossibile ormai il negarlo, non vide altro scampo che nell'accortezza di chi deveva stendere la bolla relativa (1). A questo consiglio si attenne il papa. Egli sapeva gia che gli sarebbe mancata anche l'assistenza del re di Francia. avendo questi dichiarato al Trivulzio che la nazion sua non abbisognava di concilio nelle cose della religione: che se fosse necessaria una riformazione de' costumi, aveva tal numero di prelati p.i da poterla fare senza tanti incomodi: che quanto all'asserta sicurezza del luogo di Trento si appellava al testimonio del papa stesso cho vi fu legato (2). Ond'è che prima ancora di conoscere la risposta dell'imperatore alla domanda degli elettori laici assenti, proprio in quello che chiamava a Roma i cardirali Cervint, Polo e Morone per consutarsi con essi intorno alla bolla, s'era espresso che non se ne farebbe niente (3). Në in ciò s'a niva soltanto con quelli ai quali potremmo credere che volesse dar Justre, come con i francesi (1) o con l'ambasciatore

<sup>(1)</sup> Causer in bulle du concile en sorte qu'on le poult revocquer ou transferer chacune fois que les Allemans vou troient persister en leur conditions. Manutlee un hang Hennrich, 19 oct. 1550. Draffel, n. 508, p. 519.

<sup>(2)</sup> Le roy à monsieur d'Urfe, 5 noust 1550, Riber, t. II, p. 279.

<sup>(3)</sup> Et in questo fine cost destramente aux Santità un disse creder che non se ne farà mente... Et un gran cardinale ben pero francese mi ha detto anche sua Santità attrovarsene pentita et intrigata che non ne vorrel be esser tanto inanti, et che la non sa che farne. Disparcia dell'amb, ven, Matten Dandom, Roma, 27 sett, 1550. L. qui mec.

<sup>(4)</sup> il nous a dit (.1 papa) beaucoup de choses... priant sa M. to de lay voloir laisser jouer son personnage, où il ne fera chose qui doibve desplaire au roy, qui de son couste fera ce qu'il

dei veneziam che temevano dei pari la congiunzione di lui con l'imperatore. Anche il segretario del Mendoza, venutogli davanti a sollecitare la spedizione della bolla, lo trovo tutto corrucciato. Tu vuoi puo. gli disse, la bolla di questo benedetto conculio or vottene con Dio, chè l'avrai : la non posso nè debba far altro: bisogna cavar questo cocomero di corpo a questa povera religión cristiana, la quale sa ebbe troppo gran avue che così continuasse. Queste beshe di tedeschi si convengono chiarire, o di restare in perpetua comuniacia con questa sinta chicsa, o di reconoscersi e riconciliarsi, chi questo anco non eredo che faccino. Ma 10 non debbo lasciar continuare neanche in questo Interna nel qual si trorano, fatto Dio sa come e da chi, con tanto pregnidizio di questa senta sede e della fede cattolica... Ma risolulmiente. soggianse, di un ora che sua maesta si partirà di Germania, l'altra 10 farò levare il concilio, perche nun vogito aspettare che sia fatti lenare a colin di bastone, come certo gli intraprerrebbe col partirsi di essa (1). In fatto, per non insistere inutilmente con l'imperatore sul punto essenziale degli anteriori decreti, dopo ricevuta l'accennata comunicazione dell'equivoca sua risposta, e insieme la promessa da sua parte di rimanere in Germania finché fosse i soluta la questione. religiosa (2), detto egli stesso la bolla in cui, intimanto

my plaire quant autit concile, et sa S. et no le trouvers jamais mauvais, et nera plustost prest d'en excuser le roy que de l'en accuser. Cardinal Tournou ou connetable Montinevency. Rom, 6 oct. 1550. Druffel, n. 417, p. 511

<sup>(1)</sup> Dispaccio di Matteo Danuolo de' 4 ott. 1550. L. c., mec.

<sup>(2)</sup> Y quanto a lo que apunto que pensova hazer en caso que solviesemes las espaldas, hien vee sa mantidad que aumque los negocios d $b \sim \sin a$  requiran nuestra persona nos netenemos solo

per il primo di maggio cell'anno prossimo il ricominciamento del concilio in Trento, presuppose come deciso quel punto; ed affermò di fronte alle pretension, de' protestanti il diritto spettante a lui solo di indire e dirigere il concilio, e di presiedervi in persona col mezzo de' suoi legati e con la scorta lello Spirito Santo (1). Quindi pubblicata questa bolla in concistoro a' 14 d. novembre (2), la mando in originale, datata e suggellata, all'imperatore, affinche la promulgasso prima in Germania ch'egli in Roma. Quale l'effetto che s'imprometteva è chiaro da se indarno l'imperatore fece opera che la si riducesse in forma da non esacerbare i protestanti. Diceva al nunzio Pighino e faceva dire dal Mendoza al papa che la bolla era si una eccellente scrittura (3); ma che siccome per prender le fiere al laccio convien tirarle al passo mostrando di codere. cosl bisognava pur procedere co'protestanti II papa replicava doversi espor loro liberamente e apertamente quel che spetta alla salvezza delle anime: aver Cristo insegnato che il pontefice è capo supremo della Chiesa

por este respecto del concilio. Disputatio precitato dell'uniper, al Mindoza de 30 ott. 1550.

- (1) Audimostranlo le parole; in quo (nelle interedenti sessioni) plura tam in consa fidei, quam reformationis primulgata decreta. Nos ad quos... special generalia concilia findicere et dirigere. In eo, in quo mine reperitur statu resumendum et prosequendum. Decrevimus et declaramus... ipsius concili continuationi et prosecutioni... incumbere venet. Legati, per que si per aetatem nostram, valeturinemque et sedia apostolicae necessitates personaliter adesse nequiverimus. Spiritu sancto ince praesidebimus. Raynaldus ad un. 1559. § XXI.
  - (2) Dispaccio di Matteo Dandolo de' lo nov. 1550. L. c. msc.
- (3) La bulla cierto viene bien despachada y es una excel· lente scriptura. L'imper. a Diego de Mendoni, 30 nov. 1550 W. Manrenbrecher, op. cit. p. 231, nota 14 \*

militante: non poter la sede apostolica, maestra di verita, usar artifici e dissimulazion, mettere sotto lo staio la lucerna che deve star sul candelabro (1). In fine a'27 dicembre troncò i molesti discorsi, ordinando che la bolla fosse affissa come al solito in Roma e divulgata con la stampa (2)

Di rimando l'imperatore fece rogare contro di essa una segreta protesta a salvezza de' suoi diritti (3), e alla instanza rinnovata alcuni giori i innanzi dai deputati degli elettori e de' principi protestanti assenti per la risamma dei fatti decreti (4), rispose con quelle ambigue parole, che resero accettabilo l'editto riso, u tivo della Dieta emanato a' 14 febbraio del 1551. Il quale, sebbene il sostanza non approvasse ne rigettasse la detta instanza, pur potevasi interpretare nel senso di un contrapposto ada bolla del papa. Perche, mentre in questa non si parla che di continuazione del concilio, iv. il prirono della Chiesa e il difensore de' concello da facolta a criscano di propor o liberamente quel

Respirit to x ad an 1550, § NIN

<sup>(2)</sup> Le Plat. Moman, t. IV., p. 1 et El vero (cos) diceva il pupa ai 13 dic. Indi all'ambase, veneto Matteo Daniolo mentre conversava con lui in Castel S. Angele) che pare che alcuni di qui ajrano che nab namo ad esser dimandati che ciò che si è conclusa in Trento su revocato, et si com neggi ditutto da novo. Et con qualche collera sua Santi à desse, traressemo più presto il Regno fuor di questa finestra, Arch, qua, da Venesia, msc.

<sup>(3)</sup> Quod protestatur ballam... multa continero quae suae m. suon satistaciant... nequid preju iril bacc bulta ejusque acceptatio et quae dende sequeta aut quaecunque a sua sanctitate facta sunt im acc materia concidi Lentve turi us suae m. in adferat. Protestaturas netus. Aug. 3 jan. 15o1. W. Men. director, op. cit., pag. 1531.

 <sup>(4)</sup> Antwort ver Stande auf die kalserliche erwiderungsschrift.
 7 die, 1550, Bunfill, n. 538, p. 540.

che m sua coscienza trovera buono e mecessacio, in questa il papa afferma il duritto di lirigere il concilio, in quello l'imperatore promette di rimaneve in Germania e possibilmente vicino par promuovere e giorare il concilio, affinche sia condotto a retto fine, e tutto si definisca piamente e cristianamente, deposto qualtoque affetto, secondo la Seruttura i Padri e le tradizioni, e si faccia la riformazione tanto degli ecclesiastici quanto de' laici rimoven lo le ree tradizioni e gli abusi (1).

Vuolsi che il papa abbia detto: l'imperatore nu ha reso la pubblicazione della bella fatta senza di lia. Probabile e che piacevoleggiasse per non potere fur altro. Ne vedremo adesso la rigione nella controversia di Parma, onde fu contesta la fine che doveva legarlo all'imperatore.

IV In sur prime moment, della sua esaltazione egli, non solamente fece restituir. Parma al duca Ottavio Farnese conforme al giuramento prestate in conclave e rinrovato subito dopo la elezione (2), ma pago del suo ventimila sculti a Camillo Orsua per le spese cella custodia durante la vacanza della sede apostolica. E perche Ottavio avesse modo di mantener ie la guardia, gli promise duenna sendi al mese, dandogliche in anticipazione liecimila (3) e gli conse vò il grado di gon-



<sup>(1)</sup> Recessus oranum imperi, in commus augustatus, art 7.8 e 9. Le Plat, Monam, p. 172 e 173. Si noti l'arte di prendere dal-l'acceanata dichiarazione dei duca Maurizio queste perole: plasmente e cristianamente, deposto que lunque offetto, secondo la Scrittuca, i Padri, aggiungeadori peri e e la tradizioni.

<sup>(2)</sup> Di Parma oltre che sus santità anche depo elletto ha giurato i capatoli et sottoscritto come pontence. Disprierzo di Mattee Dendolo, 8 ferb. 1550. L. c., msc.

<sup>(3)</sup> Diego Mendoza an Kaiser Karl, Rom, 27 mai 1550. Di nffel, n. 422, p. 401

falentera della Chesa con altri dodicimila di soldo. Di più confermo l'Orsini nella curica di governatore, cor lo stiperdio di 5000 scudi e li altri 2000 per levar capitani, con coi dizione peraltro che non avesse da obbedire ad Ottavio ne a chi non fosse parente del papa o suo legato, e che trascorsi tre anni potesse accettare, previo avviso, qualatque miglior partito (1) Voglio essere, così diceva ai cardin di Tournon e In Gu.sa, a qualt mettevengh innarg, il danno che ne verrebbe al papalo e all'Italia, roglio essere muttosto poxero papa gentiluomo che ricco papa marcator di fole, në riconoscere altri nepoti che i Farnesi (2). E ne spiego anche al re di Francia lo ragioni col mezzo lell'abate Ressetto inviatogli a dar officiale contezza tella sua creazione: le quali crano, oftre all'accenuato giuramento e alla giustizia, il pericolo che altrimenti si mettesse faoco in Italia, e lui in gravissime spese il non dar protesto all'imperatore di armarsi e far por qualche male: il non appiecar lotte tra due fratelli Ottavio ed Orazio: in ultimo la uniossibilità di guardar tanto quella città che alla fino nin la si possa perdere (3)

La quiete sua, merce la quiete d'Italia, ecco ciò che da questa restituzione auguravasi il papa. Abeno per natura dai negozi di stato, non era neanco d'ammo accessibile alle granti an bizioni del predecessore in pro dei suoi. Tanto più one l'unico fratello Baldovino non aveva che un figho legittimo, Giambattista, e questi senza probe e senza speranza di averne, mentre l'altre

*Rid*, e D ego Lasso au könig Ferdinand, Rom, 24 ma.
 *Itad* A, 421, p. 399.

<sup>(3)</sup> Le connestable a m.º d Urfi, 23 fevr. 1550. Ribier, t. II, p. 26a.

<sup>(3)</sup> Druffel, nota 3.ª al n. 390, p. 363.

Fabiano, altera di emque anni appena, non si ammetteva per suo (1). Venivano poi i figlianti di sue sorelle. Ascamo e Fulvio della Cornia i Vincenzo del Nobili; i cugini Pietro e Cristoforo e i pronapoti Roberto dei Nobili figlio di Vincenzo e Girolamo Simonelli Per tutti questi miceva e mostrò infatti non voler eccedere la mediocrita (2). Il fratello Baldovino, ch'ebbe in dono dal duca Cosimo de' Medici il Monte Sansovino nella terra d'Arezzo suri patria col titolo di marchese, non investi che parecchi mesi appresso del governo di Camerino. Invece nei penni giorni del pontificato fece castel lano di S. Angelo il cugino Pietro del Monte, e hede al nipote Ascanio della Cornia, uomo da guerra, la guardia di Roma; ma diminuita di gran numero di fanti

<sup>(1)</sup> Relamone dell' amb. ven. Matteo Dand do. Albert, ser. II, vol. III, p. 355, Baldovino mariti al 2 ott 1550 ja madre d'Fabrano ia Mattiolo maestro lerle poste di sua Santità, al quale furono dati in dote melle scuil oltre allo sgravio del 300, ca" egli pagava ocon anno sopra la posta. Si fecero le neravigi e di qui sio n'atrimonio co. Matteolo, anzichi con un nol de, massime da cuelli cae sentono che S. Sintità ha in antino di for grande il Fabrano e di casorlo con fofimila di qualche principe. Averado Serristori al duca Cosmo, Roma 2 e 3 ott. 1550 R. Arch, di Sinto in Firenze. 3269, mst. — Difatti Angelo Massarelli, De Pontiferete Indii III., scrive ai 19 di marzo: « Praesentator primum sanctive suas Fabranus, nepos ab thi me d. Bai laino, fratre, puer quinque aunorum. » Recepit cum pontifex incredibili ci m animi gaudio, mira a enim s'in medara diligit cun , cum solus sui, quem heredem domas suas » futuram speret. » Diffinger. L. c., p. 207.

<sup>(2)</sup> Dise (il papa) que... no quiere guerra si exceder la medio cridad en lo que toca a su casa. Disem Mendora en houser Karl Rom, I apr. 1550. — Pur sus parientes muestra descar auter como los demas, manque no peresce tener ton oltas pensantentes como el passado; mas para lo poco que ha que esta en la salla harta es lo que hace. Disem Losso en homa Fredmand. Rom, 24 med 1550. Druffel. nº 402 e 42., p. 386 e 350

e cavali in nome del principio ch' e bello sentir proclamato da lan, non aver la Chiesa bisogno di soldati per mantenersi (I). Nom.nò poi a'5 di marzo vescovo di Perugia l'altro impote Fulvio della Cornia, e più tardi, at 27 giugno, promosse il cugino Cristoforo dal vescovato di Cagli al pingue arcivescovado di Marsigha (2) Però non potè ottenergiiene il possesso che a prezzo di un indulto per la nominazione ai vescovadi della Savoia e del Piemonte, onde fu vinta la resistenza del re di Francia che voleva ristriguere la facoltà attrimita al papa dal concordato con Francesco I e Leone X di rinvestire nei benefizi francesi dei prelati morti mi Roma o nel circuito di due miglia da essa (3) Diede mfine nel meso di lugho ad Ascamo della Cornia un territorio su quel di Perngia, che gli dava da tremila ducata di entrata, a Vi icenzo del Nobili, oltre al governo generale di Ancoia, Civiteba nella Romagna, e a Giambuttista dal Monte il governo di Fermo, utilissimo per la brema e molta fanterra che li la traevasi (4). Di più a questo ultimo concesso lo spogno di monsignor. Beccalia savonese, morto quattro mesi addietro, donde avre deritratti almeno 12000 sculi, ed altrettanti di alcune composizioni con certi usura. In Term contro i quali si

<sup>1)</sup> Con escusarsene con i capitani che non bene convenivano soblati con proti. Et che la s.<sup>to</sup> Chiesa nè il suo capo ne reve haver bisogno, per esser findata di sorta ch'ella si ha da conservare per se stessa. Et che i principi gli sono i soblati, et l'imperatore il capitano. Dipitatio di Matteo Dioideto Roma, 12 febb. Essit. L. c., mase.

<sup>(2)</sup> Durnum A. Massarell, de Pontificatu Juli, III. Dellinger, I. c. p. 206 e 280.

<sup>(3)</sup> Deaglet, nº 481, 482, 497, 506, page 495, 497, 510, 517.

<sup>(4)</sup> Dispassio di Matteo Dandolo 12 lugnio 1550 L. c., mase

procedeva (1). Incomparabilmente maggiore, stranissimo l'affetto da cui si lasciò rapire verso quel fanciullo, chiamato Innocenzo, di nascita oscura, che, per aver visto impavido star abbracciato con una scimia quando egli era legato a Parma, aveva accolto bambino in casa sua, poi fatto adottare dal fratello Baldovino e nom.nato proposto di una sua prepositura. Ancor prima di far emendare il capitolo giurato in conclate per cui certi benefici dovevano conferirsi in concistoro, lo avesti delle abbazie di s. Saba in Roma e di Miramondo a Milano, di più di diecimila scudi di rendita, vacati per la morte del cardinal Cibo (2), e raccomandandolo caldamente all'imperatore col mezzo di don Luigi d'Avila. gli ottenne una pensione di altri mille ducati (3). Nè hastando tutto questo, imbratto le primizie del suo pontificato con la prima porpora che diede a lui di forse diciassette anni non compiti privo d'ogni titolo di dottrina e virtu, anziche al proprio fratello Baldovino come n'era consignate dall'ambasciatore florentine (4). Di già in conclavo aveva detto a mo' di celia ad a cuni

<sup>(1)</sup> Talche coi cetti 24100 scudi potra uscir Jei suoi debiti. Averardo Serristo i al Duca Cosimo, Roma 15 luglio 1550. R. Arch. da Furenze 3209, mac.

<sup>(2)</sup> Con molta amarituoine dei parenti, ma non la osano dimostrare, convenendosi contentare dal volere della santita sua, et hieri gli furono tagliati gli habita da cardina e. Dispuccio di Metteo Dendolo, 16 mar. 1550, L. c. msc.

<sup>(3)</sup> Kaiser Nerl an Diego Mendeza, 12 juni 1550, Druffet, n. 430, p. 416.

<sup>,4)</sup> Cadendo sull'esser necessario far cardinale il sig. Baldumo, da che la trovai morto alien: e la principal causa penso che sia l'essere sua santità risoluta (i promuovere il Proposto; e di fare l'uno e l'altro teme rarico. Dispoccio di Averando Serristori, 8 marco 1550. G. Consideres Lugazioni, p. 244.

cardinali che se fosse papa l'avrebbe fatto subito for collega. Adesso affermava dover la sua esaltazione alla fortuna di lui (1) Indarno alcum, tra'quali certo il Polo, rammentarongli i canoni de concilli e la gravita de' tempi (2) Fattosi dichiarare dal sacro collegio che nel capitolo pur giurato in conclave rispetto alla nomina de' cardinali non s'intendeva compreso il cappello suo (3). questo cappello diede all'indegno giovanetto nel concistoro de 30 di maggio, di venordi, non nell'antecedente di mercoledi, perche ritenuto infausto per ragioni astrologiche (4). E a scusare tal promozione, dopo annunziato il disegno di riformare con una miova legge il conclave, affinche appena morto il papa vi entrassero i cardinali ad eleggere il successore, ne si riniovassero gli indugi e le lentezza del passato in onta al canoni relativi (5), disse che non aveva altri parenti la quel nipote acottivo in fuori a cui lasciare il suo nome. essendo il fratello Baldovino più veccnio di lui, e questi con due figh, uno legitumo senza profe, l'altro hastardo (6).

- Da la fortuna del quale sua santità ha havuto a dire anche riconoscere il papato. Dispuecto de Matter Bonde to, 24 magg. 1550. L. c.; masc.
- (2) Et voler far questa, che il mondo gli perdoni, che nelle altre tutte si vedeva ben che fara bene. Ibid., 18 apr. 1550, msc
  - (3) Ibul. Dispaccio de'24 maggio 1550, msc.
- (4) Disome (il papa) que el viernes que viene dara su capelo al probosten. y que no se la querria car el mercoles, porque es jovia, y maroial y venereo, ne es mercurial, ni puede ver el miercoles mas que al ciable. Diego Mendosa en havier Kart. Rom, 27 mai 1550. Draffer, n. 422, p. 401
- (5) Questo disegno di riformazione del conclave era conforme alle instanze legli imperiali e del duca Cosmo del Medici (Dispaccio del Socristori 28 febb. 1550. L. c., p. 242) e appunto percio avversato dal re di Francia (Ribier, t. il. p. 271).
- (1) Diego Lasso an kontg Ferdmund. Rom, 31 mai 1550. Druffet, n. 425, p. 405. Non avendo (cost disse il paja) suo



Ne venne che nessuno vi si opponesse : anzi se ne fecero grandi allegrezze anche da quelli che buciano la mano che non possono tagliare (1) - Però ne a questa sua delizia ne agli altri cel suo sangue concesse in principio parte alcula nel governo, e contuttoche essi, com'era ben natural cosa, aspirando a un principato, se ne dolessero in cuor loro (2 , patrocino a prù non posso davanti all'imperatore, col mezzo di Pietro di Toledo, di Luigi d'Avila e del nuozio Pighino, la causa de Farnesi. Faccia l'imperatore per i Farnes, così aveva commesso al primo di dire, quel che egnifeco in grazia di lai per Ascamo Colonna (3). E certo non senza l'assenso suo è ciò che soggiunse il cardinale Alessandro Farnese nella struzione a Giuliano Ardinghelli mandato a tal uopo a Cesare: doversi la consegna di Parma fatta al duca Ottavio e le altre liberanta usategli a tribuire principalmente al rispetto del papa el compacere sua

fratello che un figunolo che non fa figlioli et uno che per esser tale non ne è capace.... Da tutte loro (eminenze) fu largamente approbata la promotione. Dispurezo di Mattro Dondoto, 30 magi 1550. L. e., mac.

(1) Se bene ne sono forse di alcuni per basc ar quella mano cie non può tagliare. Ibid. 31 magg. 1550, mac — The bishop of Rome (cos) scriveva I amb. inglese) has made an old mand of his cardinal having neither learning nor any of her virtue or any good quality wherew the the boly college are much offended. Carendary of statemapers of the recent of Edward VI, n. 218

(2) Il sig. Giov. Rattista si trova senza grado e con pora speranza d'averna alcuno che se gli convenza.... e m. du ato che non ci abbia a nascere qualche mala sodisfazione fra casa Farnese e quella di sua sant tà. Dispuesto di Averardo Novastori, 8 marzo 1550. L. c., p. 245.

(3) Et questa è una buona pace et reconciliatione tra casa. Farnese et casa Gonzaga. Anguente ella estrucione di den Pedro de Toledo, 18 fech. 1550. Druffel, n. 389, p. 367

maesta in questo interesse di Margherita e de suoi figliuoli. per il quale aveva superato ogni defficoltà e per conto di Francia e di altri principi - volesse dunque anche Cesare asare della sua benignita con restituire ad Ottavio e ai suoi successori non solo il resto del territoria di Parma, ma Piacenza ancora, massime ora ch'era cessato quell' impedimento del toro aro; si ricordasse del leal servizio che aveva fatto in conclave col non concorrere insino all'ultimo in alcuno de' cardinali esclusi la lui (1). Senonche l'imperatore, lontano tanto dal lasciar cadere la preda di Piacenza che pur su Parma aveva volto l'avido sguardo (ne Ferrante Gonzaga si rimaneva dal tenervelo fisso), in quello che il vescovo d'Atras per guadagnar tempo aegavasi di rispondere all Ardinghelli finche non avesse più esatte istruzioni, ordinava al Mendoza (i parlar al papa come da se in tal argomento e di trarlo abilmente nel suo disegno, ch'era di conseguire l'incontrastato possesso di ambodue. le citta dando un moderato compenso (2). Ond è che il papa, edotto dalle vaghe parole di costui e dall'esperienza del passato che non si poteva sperare la restituzione di Piacenza, non vide altro modo di sfuggire a qualunque accordo che avesse specie di alienamone fuor di una tolleranza scambiovole senza pregiudizio di ambedue e parti, e la propose nell'aggiunta dettata

(2) Katser karl an ihago Mandoza, Koln, 12 jum 1550, Draffel, n. 430, p. 416.

<sup>(1)</sup> Gins. Caquoni. Prose inclute di Annibal Caro. Imela, 1872, p. .34. La istrazione è scaza data ma der'essere certo auteriore a quella de' 12 giugno che le assegna il Druffel nel largo sunto che ne carace (n. 4%, p. 413), perchè la trovizmo già accennata nel segmente disparcio imperiate dello stesso giorno. Il che la fosse per Oraliano, non per Nicolo Ardinghedi, il cuale fa pu cardinale, a ldurostralo la lettera del card. Aless. Fornese de' 18 sett. 1556, per pu dalcara dal prof. Caquoni, op. cit., p. 148.

da lui stesso alle istruzioni per il nunzio Pigh no che Cesare tenesse Piacenza e Ottavio Parma con le sue pertmenze, si toghessero tutte le offese e si assegnasse al duca un'entrata certa bastevole al suo decoroso sostentamento (1) E se poi, come nitese aver il vescovo d'Arras date al Bertani e all'Ardinghelli accune delle sol.te buone parolo, mandò ordine al Pighino di non mettere innanzi l'accennata proposta se pirma quelli non si fossero chiariti di non poter ritrarre più di quello che s'era ritratto per il passato, affinche dove egli pensava adoperarsi per far beneficio al duca Ottavio e agli altri di sua casa, non gli renisse proposta e procurata cosa che fosse manco che la restituzione di Piacenza (2), facile e veilere, che il fece sol per salvare co Farnesi le apparenze (3). Però, quanto alla conservazione di Parma, si caldo se ne mostrava a quei g orni fin da dire ad Annibal Caro, segretario del cardinal-Alessandro Farnese, che non era mai versopportare che la si perda per difetto suo, quando bene ci mellesse la dignilà e la vila stessa (4)

- (.) 1 lugho 1550. Ibid, n. 437, p. 428.
- (2) La quele in conseguentes si tirecebbe dietro tutto quel resto che sapessero domandare da sua maesta et con effetto sarebbe desiderato in primo luogo quando credesse che fosse più riuscini e che non la sperato fiu qui, Marcuntonio da Mula a mons. Padano, per corriere espresso, 30 luglio 1550. Biblioteca di Trento. Codezione Mazzetti, n. 4257-122, mse.
- (3) Pincquele (al papa il decifrate dei capitolo che V. E. fece scriver sopra rose di Piacenza, massime per quel che mons. d'Arros havera dotto di lei sopra tal negozio, nel qual s'e persuase semperche il nuntio Fano et l'Ardinghello si siano d'assai ingannati a derne quelle speranze che così gagliardamente ne hanno date di continuo a Farnese et al Dandino. Averardo Serristori of discribatione. Roma 14 agosto 1550. R. Arch en Firenza, 3269, mse
- (4) Il card. Alessandro ad Ottavio Farnese, 13 agosto 1550. Lettere scritte dal com. A. Caro a nome del cardinal farnese, Padova, 1765. t. i, p. 258

Bentosto anche ca questo virile proposito lo entrassero le prime difficulta del negozio. L'imperatore tornava all'antico sotterfagio che la causa delle due città si conoscesse di ragione (1); il one voleva dire di forza, secondo che notò il papa medesimo, dimostrandegli a l'incontro il vantaggio della mentovata sua proposta d tolleranza, la sola che potesse dar colore di gjusto possesso alta rapina di Piace iza (2). D'altro canto, sebbene anche il Pighino accemasse a qualche speranza, i Farnesi se ne vivevano inquiet ssimi (3). Parma aveva ogni giorno più gravi condizioni. Ferrante Gonzaga, occupati tutti i luogla all'interno, raddoppiava le coisuete sue vessazioni ed insidie (4). Sentivano i La mesi che a luigo andare non avrebbero potuto sostentarvisi da per se stessi, e già commeiavano a conoscere che il papa nel difenderl, si stanche ebbe. Che importa gli protestasse il card unl Alessan leo anche in nome del suoi perpetua gratitudine ec obbedienza (5). Non si fidando

Paceva meglio che si conoscessero le regioni della sece. aposteljen e de l'imporo e le città si dessere a chi aveva ragione, Dispurero del Pighino, de' 4 settembre 1550.

<sup>(2)</sup> Lettera al Pignine del 15 ott. 1550. Pallovicione, St. del Conc. trid., l.b. XI, capo XI, 3.

<sup>(3)</sup> Non si nono ancora avute le lettere che messer Giuliano (Ardaughelli) serisse..., per questo non posso sapere che speranze siano quelle, che ci vogli mo pasturare, chè ve ne direi qualche cosa per informazione di N. S. vedenco che il Piglano non ne specifica cosa alcuna It card. A Formese al rescovo d'Isrola. Girol Danding; Capranica, 18 sett. 1550, Gins, Comont, op. ett.,

<sup>(4)</sup> Vedi lettere del card. Alessandro Farnese al duca Ottavio, 5 e 17 marzo 1551 Letteve scritte da Ann. Caro, ecc., t. II., pag. 37-39 e 53-55.

<sup>(5)</sup> Il card. A. Parnese a pana Giulio III. Caprames, 18 rett. Parma, 8 ett. 1550. (ents. Captions, op. cit., p. 147 e 149.

cella fermezza del papa, i quattro fratelli furono insieme ai primi di ottobre in Parma per consult no sulle angustie loro. Duro era ad Alessandro e ad Ottavio il partito caldeggiato da Orazio di mettersi sotto la protezione del re di Francia. Duro assai per il rispotto medesimo che Cesare stimava pur efficace a mantelerseli in fede, e quindi a forzarli di cedergli Parma ricevendone un componso: il timore cion di perdere i molti beni che avevano nelle terre maperial.. Forse a questa loro esitanza alluceva il cardinal Alessandro quando scrisso al papa non esser stata fuor di proposito la sua venuta in Parma (1). No mimeno, trovatisi di nuovo insieme ai primi di dicembre, (2) commisero ad Orazio che andava in Francia di trattarne col re, il quale pro ito d'ammo al par di lui non tardò molto a promettere che avrebte fatto celebrare il matrimonio di Grazio con Diana sua figliuola naturale, pagati ad Ottavio due mila fanti e duecento cavalleggeri, data ricompensa a questi e ad Alessandro di tutto ciò ci e fosse lor tolto dall'imperatore, e preso a suoi stipen li il priore di Lombardia Carlo Sforza fratello del cardinale Guidascan.o de' conti di Santatiora con le sue quattro galee. Questi capitoli non è improbabile portassero in Parma i due gentiluomini francesi ivi venuti nel gennaio del 1551 ad esaminare lo stato delle cose, giusta l'avviso dato a Ferrante Gonzaga

<sup>(</sup>I) Parma, 8 ott. 1550. Ibid., ; 150

<sup>(2)</sup> Il card. Farnese parte, asvence havata muova che il Duca e Madama stavano in caso di morte, e per via seppe e lo scrisser a Roma ch' erano mignorate assai; però parve al card, di passar oltre, e così hoggi o aomani dovrà essere giunto a Parma. Roma, 10 die 1550. Arch. segr. antic. Cod. 3:3. Registro di Lettere scritte dalla Segret, di Stato di Giuno II., ms.

dall'intimo suo il conte Gianfiancesco Sanseverino (1) (il quale pochi giorni dopo, ritenuto dal duca Ottavio, fu costretto a fargli consegnare il suo castello di Colorno (2)). Uno di essi gentiluomini passo poi a Roma (3), e certo è che a' 27 di quel mese ebbe il papa notizia dei detti capitoli (4).

Fu allora che il desiderio del viver quieto, per cui s'era poc'anzi adoperato in pro de' Farnesi, lo condusso all'estremo opposto, fin di mostrarsi contento che l'imperatore si pigliasse col tempo anche Parma. La istruzione ch'egli diede in iscritto al Bertani mandato nunzio speciale per tal negozio non suona, è vero, cost. Anzi in essa con degne parole riprovava il partito proposto in dicembre da Diego Mendoza, qual era d'investir Cesare di Parma e Piacenza con l'obbligo dello stesso censo di 7000 ducati che pagava Pierluigi e di un compenso al duca Ottavio nel regno di Napoli, suive pero

<sup>(1)</sup> Hanno visto tutta la terra. I castello, l'artiglieria e preso in iscritto ogni cosa. Granfrancesco Sanser, una d'Aragona a Ferrante Gausaga. Colorno, 12 genuno 155... B. Arch. di Parma, pisc.

<sup>(2)</sup> Essendo in casa del duca Ottavio in Parma,... gli fece seriver una lettera a sua moglie e al castellano della rocca, perchè a vis a di essa consegnasse la rocca a Oran Paolo Vitelli, a quale vi andi con 150 fanti e 40 cavalla. Alcaro de Luna a Ferrante le nzoga, 3 febb. 1551. Hiad nese, il papa disse poi all'ambas natore veneto ch'egli ne aveva sconsigliato Ottavio, e che questi temeva che il Sansevermo lo volessa ammazzare. Dispoccio di Mattro Dandolo, Roma, 15 febb. 1551. Arch gen. di Venezia, nisc

<sup>(3)</sup> Connestable Montmorency on Marillac, 11 febb. Look Designed in 578, p. 575

<sup>(4)</sup> De quatro hos aça se ha sabido aqua, come por parte del cardenai Farnesis y sus hermanos se ha tratado con el res de Ferneia, etc. De co Lasso on Ferney Ferdinand Rom, I feld. 1951. Diuffel, n. 573, p. 571.

sempre le rogioni dell'impero (1): « Il feudatirio sa-· rebbe troppo grande, e vedevasi quanto poco i vicere di Napoli e di Sicilia apprezzino il papa in altro che in cerimonie. Non avrebbe mai consentito a ciò il col- legio de' cardinali: Sarobbe cosa disonorevole per sua santità, spiacevole a tutti i principi, massimamente a quelli che avevano interessi negli stati d'Italia, Parma non esser necessaria all imperatore per difendere Mi- lano: imperocché Piacenza veniva a fare un serragho \* e una catena dall'un canto con il Po e Cremona. dall altro con i monti di Genova. Poter bea ella rie-cire opportunissima per offendere, essendo como » un antemurale a Reggio e a Modena, junidi a Bo- logna e a tutto lo stato ecclesiastico; al che hisogna che un papa il quale non s'abbia buttato l'onore e la coscienza dietro le spalle abbia la mira e aperti bene gli occhi, non per il tempo presente, perchè non si dubitava che l'imperatore mancasse di fede \* 6 compesse le convenzioni, ma per il tempo futuro, redendosi quanto le cose degli stati siano variabili ». E in cambio proponeva: o la scambievole tolleranza gia riferita, togliendosi le difficultà che vi si scorgessero: o che Ottavio inconoscesse amendue le città da amendue i principi, dal papa e dall'imperatore, e del pari ad amendue giurasse fedeltà, eccetto il caso che l'uno volesse offendere l'atro, ritenendo però l'imperatore tanto che gli paresse la fortezza e la custodia di Piacenza, e con l'obbligo da parte del duca Ottavio di non andarvi: o che, salvi i dantti come della chiesa cost dell'impero, il luca riconoscesse per sovrano in Piacenza solo l'imperatore e in Parma solo il pontefice con le condizioni d'anzi mentovate, finche Dio aprisse

<sup>(1)</sup> Dispaccio di Matteo Dandolo del 13 Inc. 1550, L. c. mac-

la via da potecció chia ure le pretensione per il messo della ragione, o che sua maestà rimuziasse ad ogni suo diritto in Parma e ricevesse dal papa la n vestitura ci Piacenza, dando un onesto compenso ad Ottavio (1). Ma noi sappramo che il part to di cui sopra ogni altro macevasi, e quello che confico a vece al Bertaia, qual si era che l'imperatore tirasse a sè come vassallo il duca Ottavio, toghendolo a pr. di Francia, per riuscir you date il momento opportuno, also stesso fine d'impadronirsi di Parma. Il qual partito, tenuto occulto anelle al suo segretario di stato Girolamo Dandino finel è non ebbe notizia dell'inferm ta che trattenne di Bertani per via, fu poi in manzo comunicato al nunzio Pighmi (2), troppo tardi perche si potesse trattare con effetto in questo senso. Il Bertani al suo arrivo in Augusta, al principio di apeile (3), trovò ancor più mutate le circostruze.

In questo mezzo s'erano esperiti vam i tentativi del pontefice per contenere in officio i Farnesi. Ben sulle prime il cardinal Alessancio, impairitosi dei subiti sdegni li lin, aveva fatto del suo meglio per

Papst Julius III Instruktion for den bischof von Fano an des kaiserlichen hof, Rom, 27 jan. 1551. Deuffel, n. 569, p. 563-565.

<sup>(2)</sup> Come il re mostrava di contenturo d'haver l'huomo sole, sapendo che in conseguentia veniva a haver la città ancora cesi l'imperatore poteva contentarsi di torre l'anomo al re et pignario per se con la medes ma mira della consequentia della città, et faceva sua santità questa distintione, se l'imperatore ha fantasia in Parma deve aspettare l'opportunità del tempo. Dinidino on Pighino, Roma, 12 marso 1551. Ibid. m. 601, p. 503.

<sup>(3)</sup> Al 7 a rule era gia da qualche giorao arrivato, perche in qual di riferiva l'amb inglese Morysmer e the bis op of Fano, as yet has not spoken with the emperor since his coming. Calendar ecc., p. 85.

sospeniere le pratiche con Francia (1), mandando anche ad Ottav o Marcan omo Elio vescovo d. Pola affinche to esortasse ad eseguir cio che il papa gli comandava col mezzo di Pietro Camaiani suo cameriere segreto (2). Il Camaiani esbe ordine di passar per Siena e di comunicare al Mendoza quivi allor dimorante le sue commissioni, che furoro, procurar la liberazione del conte Gianfrancesco Sanseverino ove la prigionia procedesse da non verificati sospetti mostrar ad Ottavio le ragioni onde al papa non conveniva di permettere ch'egli chiamasse i francosi e si ponesse al soldo loro, proi birgh cià sotto pena di ribellione da incorrere issofatto, ed ottenerne sicurtà per iscritto conforme all'esemplare incluso nelle detto commissioni, alla qual sicurta doviebbeio poi apporre il loro nome anche i cardinali Alessandro e Ranuccio, non soto come fiderussori, nui come principali e obbligati in solido (3).

- Ne dubita sua beatitudine (così soggiunse il cardinal
- Alessandro ad Ottavio) che vi si debba far violeiza,
- · non dandovene voi cagione.... E quando pur vi fosse
- fatta, spera che in tal caso Dio non sia per mancare
- all'innocenza e alla giustizia vostra; e non abban-
- donerà voi, n
   é sua santità, n
   é questa santa sede,
- dalla quale dice che vi avete da promettere ogni
- aiuto e favor possibile, e con la quale concluse sua
- » beatitudme che siete obbligato di correre ogni for-
- » tuna dello stato, della persona, della roba, e dec



Il card. Alessandro al duca Ottavio e al duca Orazio. Itoma,
 Id e lò febb. 1551. Lettere scritte da Ann. Coro a nome del card.
 A. Farnese ed. cit. t. II, p. 13 a 1b.

<sup>(2)</sup> Il card. Alessandro ad Ardinghello 18 fe li. e a Paolo Vitelli, 21 febb. 1551. Inid., p. 21 e 23.

<sup>(3)</sup> Instruktion für Pietro Camajani an herzog Oktavio Farnese. Roma, 16 felb. 1551. Druffel, n. 582, p. 576.

- « figli, non solo come feudatario, ma come gonfalo-« mere e capitano stipendiato da lei di 36000 scudi l'anno, oltre li 4000 rimessi del censo » (1). Ma già da queste parole, accennanti al supremo conforto della speranza in Dio, potevasi arguire ch' ei si sarebbe bentosto voltato ad opposti consigli. Come seppe infatti che Ottavio rispose non poter sottoscrivere la cedola obbligatoria se prima il re non l'avesse proscrolto dalla paro a data (2, e che il papa mandò tre brevi al Camaiani (da consegnarsi l'une al duca, ove gli si vietava sotto pena d'incorsa ribellione e di universale confiscazione l'ammettere milizie straniere nei Parmigiano, l'altro a Paolo Vitelli a cui comandava che disubbidendo il duca se ne partisse immantinente il terzo al cardinale Ranuccio con richiamarlo dalla legizione delle Marche ad esercitare in Roma Pufficio di sommo penitenziere) quantunque continuasse ancora per poco ad meulear somm ssione (3), pur la subordinava al rispetto della sicurezza de suoi e al consentimento del re (4). Quindi lo si sente riconoscere cue
- (.) le mi risolve (concumdeva) che I delato ves re e di tutti nei sua li buttarne in praccio di sua santita. Roma, 15 fe st. 1551, L. tiere scritte da Ami. Caco, ecc. t. II, p. 16.
  - (2) D' I rie au roy, Rome, 26 fevr. .551 Rover, t. II, p. 3.7,
- (3) Il Munterchi viene informatissimo di quanto la ritratto da Nostro Signore, e del parere e del consiglio uno intorno alle cose vostre, che in somma non è altro, se non che non n'anchiata in modo alcuno d'abbedire a sua santita. Il card, Alessandro al duca Ottavio. Roma 3 marzo 1551. Lettere ser tie da Ann. Cara, t. II, p. 28.
- (4) E benche (la pratica) mi para necessaria per sicurezza dello stato nostro, per obbesire a sua santità cerco di i istornarla. Ma du uta che 'l daca sia tant oltre, che non possa più ritirarsi con unor suo. Il rard alessandra ella duchessa maure Girolania Ocsina da Printiano, 3 marzo, A me pare che l'officio e 'l



la voienta del papa, ch'egli era forzato di senuire non è bene intesa non solo per conto loro, ma della santità suo e ticha sede apostolica; suggerire ad Ottavio le provvisioni necessarie alla difesa di Parma da farsi con gli aiuti del re, del duca di Ferrara e del conte della Mirandola (1); dargh notizie delle inadie tramate contro la sua vita da Pietro Paolo Barone, musico famigliare del Gonzaga, e per la consegna proditoria di una porta della città (2): consigharlo la ultimo, finche la pratica non fosse conchiusa, a dav qualche speranza nello servere che le case si accomodecanno a roto di sua savutà, ed ammonte il fratello Ranuccio a trattenersi un poco per la strada perché nostro Signore, cost egli, nun si abbia l'uno e l'altro se per arrentara si rolesse fare un poco di soprammano, come mi si ra accemando, per soddistare agli investigatori (3)

Le pratiche introdotte da Orazio continuò il segretario di Ottavio, Montemerio de Montemerii, giunto

denito mio sia di non uscir de, comundamento di sua santita, i la latto e o fo con effetto e cosidero che sua mat ti dina sia sati-sfatta, quando si possa con onor di voi altri e di consentimento di sua maesta cristianissima, fi card. Aleisendro al duca Ottavio 4 marzo 1551. Ibid., p. 29 e 32

- (1) Ibidem, p. 34
- Ibid., 5 e 17 marzo 1551, j. 37-39 e 53-55.
- (d) 14 parzo 1551. Ibid., p. 51. Ben si appose l'ambasc, fiorentmo Averardo Serristori, scrivendo: « 50...e parole sue (cel
  » card. Alessandro) si puo far puco fondamento, avendo per co» stume dir sempre quel che più gli piace senza altro rispetto;
  » in modo che, considerato la poca conformità delle parole sue
  » e dei duca Ottavio e 11 apdamenti loro, si può dubitare che
  » queste speranze che danno oi voler socisfare a N. S. sien
- queste sperante che danno di voler socistare a N. S. Sien
   per trattenimento, finche veggano stabil te le pratiche che
- hanno col cristianissamo, » Roma 10 marzo 1551. G Conestrasi Legazioni, p. 259

a Bleis nel febració del 1551 (1). Non armearque difticolta all'accordo, tra le quali questa era la maggiore che il re, non potendo mettere in Parma Orazio suo genero faturo in luogo di Ottavio come avrebbe desiderato, voleva almeno per sua sicurti, farvi entrare crique capitani di sua elezione con dugento fanti percusculo, mentre Ottavio chiedeva instanteirente di tenere per se il governo della guerra con soldidi e capitam italiam da lui solo dipenderti. Infine il re se se contentò a patto che Ottavio e i suos capitam si obbligassero di non accettar mai ditro partito, senza il presio suo consentimento (2). E F.liberto de Sipierre. partito da Lione al 12 di marzo, portò i anovi capitoli a Parma, dove gra trovavasi Paolo di Termes, richiamato dalla Senzia e disegnato ambase atere a Roma (3). Non li chbe al tosto Offavio soffoscritti e rimanetati col detto Montemerh per la conferma del re (4) che scrisse al fratello Alessandro; « lo sto della mia con- valescenza nei medesum ternim, e spero in Lio ele ad un tempo medesimo tril farà grazia della intera sanita e che Nostro Signore si degnera contentarsi. \* ch'io pigl questo appoggio, come non meno utile



<sup>(1)</sup> Bernardo Guesti a Cristiano Pagni. Bois, febb. 1553, Abel Depardims e G. Conestrini. Negoc. diplom. de la France avec la Toscano 3, RL a, 252

I mgr Cappent a Cosamo I, marzo 1551 Ibid., p. 253-257.

<sup>(3)</sup> Calendar of statepapers, p. 80. – Per quedo che si è antisto ritrahendo da l'ambasciata sua del Termes fera atosi a Spoleto) e per quello che s'intende col ritorno del vescovo di Pola da Parma, il mercato è conchiuso, havendo il re soddisfatto al duca Ottavio di tutto quello che li ha dimandato, Il Dendero al card. Crescenzio, Roma 25 marzo 1551, Arch. segr. vatic. Registro di lettero della Segret.<sup>4</sup> di Stato. 30, msc.

<sup>(4)</sup> Bernardo Gueti a Cristiano Pagni, 4 apr. 1551. A. Desjording a G. Canestrini, op. cit., p. 200.

- alle cose dello stato coclesiastico e di questa cuta
   o potendo sua santita fare un effetto medesimo scuza
- » una sua tanto notablio spesa, como e questa, crede o
- che al fine si debba risolvere in bene e conoscere
- » che l'anime mie non tende tanto alla mira del mio
- particolare, quanto al servizio della sede apostolica.
- » conforme a quel che devo. Ben certifico V. S. i.l."
- » e 10v. " che mentre iu starò in Parma son risolute
- di non mi fidare de' nuci nonici, e di guardarmi d
- n odo, che non abliro anito ad assassmarmi, come
- · io son certo che da loro non si manchera di pro-
- » carar di continuo, e soggiungo ancora a V. S. i.l av
- e tev. en che to son più che sicuro, che considerando
- » la gran spesa, che bisogna alla guardia di questa
- a gran spesa, end bisogna and guaran un questa
   citta, se il re non è quello che la faccia, come vuo.
- » fare, non è dubbio alcuno che cila andra in mano
- · dell'imperatore; e tengolo tanto per certo, come la
- » sa ch'io son padrone di questo stato, per la con-
- · servazione del quale nissun caso mi ha da spaventar
- » mai, perché insieme con la perdita della città vogho
- » che no vadi la vita, ed Alessandro (suo piccolo fi-
- glinolo) ancora » (1).

Per vero a quest, andamenti de' Farnesi e alla loro speranza che il papa dovesse ir fine acconciarvisi dava pur qualche fondamento la perplessità di lui Falsa e si la voce largamente diffusa che, avendolo Ottavio informato prima delle sue angustic e richiesto di aiuto, egli abbia risposto che se ne procacciasse donde ben gli venisse (2). Pero non credo improbabile

Parma, 24 marzo 1551 G. Cugriori, op. cit., p. 118.

<sup>(2)</sup> A s. s. 4 è stato riferito, che uno de' nostri ha detto a tale tavola con molti gentiluomini haver di bocca di v. s. 4 rev. 11 che 'l duca Ottavio ha convenuto col re di consenso di s. beatitudiae. Coma che non so como se l'habbia potuta cire, non essendo

che, pieno l'animo delle sue strettezze a danari, è proprio com' è di chi, unmicissimo de' negozi, sol per cavarsi d'un impiccio del momento non bada al maggiore che si crea, colpa anche l'abituale sua loquacità, sia trascorso a parole che altri potevano tirare a un larga sentenza. Tanto almeno è certo che, molto tempo uspanzi di scoprure quelle pratiche, ragionando delle gravi spese di Parma coi cardinali del Cupis e di Tournon e con l'ambasciatore d'Urfé, e dicendogli questi che s'ei non potesse sostenerle, la citta cadrebbe in mano dell'imperatore o del re di Francia, aveva dichiarato voler in tal caso che la fosse piuttosto del secondo che del primo (1) Lo stesso affermava anche dopo in nome del principio di equilibrio politico (2). Che bell'appigho per il re a darsi l'aria di fare assai più in favor suo, offrendo i mezz, di conservar Parma alla Chiesa! E non aveva il papa promesso al cardinal Alessandro che, occorrendo, ne lo avrebbe chamito a tal uopo i (3). Il verita egh s'era

ne vera në versimile. Amidial Cora al card Aless Forness. Roma, 25 apr. 1551. Anadia Ronchini, Lettere d'uomini clustri. Parma, 1853, t. I., p. 331.

- D' Urfe au roy, 3 avr. .551. Ribite, € II, p. 328.
- (2) Perché la voglamo per noi et non per lo imperatore, nè per altri.... Et quando io la vessi a dare più o a Francia o a lui, vorrei dar più presto a Francia, se fusse ben anche el atato di Milano, che a lui che ha tanto ch'è tropo, perchè io li vorrei contrapasare se fusse possibile. Dispazzio di Matteo Dendolo dei 20 mario 1551. L. c., sisc.
- (3) Di volere, in caso che il duca sia molestato, non solo a utarlo con tutte le sue forze, ma chiamere allora sua maostà erist, inissima a concorrere alla difesa e conservazione di Parma. Il card. Alesa, Farnese al. duca Orazia, 15 febb, 1551, Lettere di Ann. Cara servite a nome del card. A. Farnese, ed. cit., t. II, p. 19

condotto per modo che, quando venne l'ora di prendere un partito risolutivo, non poteva vedere che pericoli da qualunque banda si volgesse. Quante arti per soddisfare a un tempo il re e l'imperatore, e così miseramente rese vane dalla temerità di un suo vassalio! Se avesse avuto a fare col somo Oltavio, subita sarebbe stata la sua vendetta come la vampa dell'ira sua. Ma a quel ril verme faceva spalla il re di Francia, e questi, ordinando a tutti i vescovi del regio che per sei mesi andassero alle loro chiese e vi notassero i bisogni, lasciavasi intendere di voler combattere anche con le armi spirituali in un concilio nazionale (1). D'altro canto, s'egli si limitava all'opposizione contro Ottavio per via di semplici sentenze e censure disaimate, nessuno avrebbe potuto trar di testa a Cesare. non fosse altro che per le tante carezze gia fatte in Farnesi, che quanto essi operarono non fosse stato di suo consenso (2). Quale allora il danno che ghere potrebbe venire; da lui così potente nelle cose temporali dell'Italia e nelle religiose della Gormania! E pigliando le arms contro il re, in quante brighe incorrerebbe e con quanta rovina delle sue terre. Questo penoso contrasto di sentimenti traspare dalla istruzione che diedo al Dandino, inviato all'imperatore con incarico di nonparlargh se non a solo. Ivi confessa aver detto al Mendoza che, se pure sua marstà aveva desiderio di aver l'arma, si aspettasse la maturità del tempo a parlarne; ma soggiunge che ora per coscienza ed onore, e per fuggire l'otto e la querela degli interessati negli stati d'Italia, non poteva dare arceche



<sup>(1)</sup> Luigi Canponi a Cosimo I. blois, febb. 1551. Begla dins a Consettini. Kegoc, sipe, t. III. p. 250.

<sup>(2)</sup> Dispaccio di Aver Serristori, 18 marzo 1751, G. Cancastrem. Legazioni, 1 201

a tal ragi mamento, e si doleva che la gelosia e solrecitudine sua, causata and desiderro della pace e del ben publikeo, sia stata interpretata che procedesse dall'affezione sua verso casa Farnese, o dalla voglia grande di esmerarsi della spesa della cestodia di Parma Quina, dopo rammentato ero che aveva fatto per distorre i Farnesi dalle ree pratiche, or con le minacce, diprogenda loro l'inferno, or con le blandivie, mostrando loro il paradiso e che ogni cosa sarebbe succhero e miele, rimette al giudizio di lui, che ka piena intettigenza delle cose di stati e di greener, so sia meglio remperla teste per non lasciar tare ai Parmigiani la raccolta, che impazienti aspettavano a ristoro della generale carestia dell'anno passato, o andar dissimulando per non disriare da imprese di maggior importanza, secondo eli era principal intensione dei francesi. E per la prima parte pone si davanti che sarebbe permeroso esempio in perpettur il sepportare lo spregio del re e si Ottavio, grandissima vergogna, non pur sua ma aell unperatore; perché non si persa che i Farnesi siano entrate in questo ballo per altro fine che per disturbare ed ingenetace le cose di sua maestà in Italia. Ma cotesto rispetto o como in ombra di fronte in molti altri che adduce per la seconda parte: Essere in potesta loro il commerare una guerra, non il finirla: Richieder essa fo se una spesa maggiore di quella che si pensa: Non saper come sua maesta possa sostenerla, ne come metta conto di attaccar questo fuoco in Italia, ora che le cose in Germania non sono ancora stabilite: Potersi temere che la guerra dia un tracollo al concilio, e che le armate del re e del turco si congiungano: Essere deboli i suci luogin maritimi, ed esausto l'eramo della sede apostolica. Contuttociò egli stesso

che poem mesi mi anzi vantavasi con l'orator veneto di aver riprovata fin la lega di papa Paolo III con i cattolici da Germania in difesa della fede, quasi per essa andasse perduta quella preminenza pontificia che consiste nel fur da gimbace e superiore, non da compegno di verun principe (1), dichiara adesso e, come se temesse non averto detto abbastanza, ripete due volte, di voler correre la fortuna con l'imperatore (2). E se ne ha la ragione in cio che serisse l'ambasciatore francese, questo gran principe, che tutto il mondo antore, travasi così perplesso ed abbattido dalla patica che non sa che risponderna (3).

Non mai forse come in questa negoziazione conlotta dal Dandano in Augusta alternatonsi tanto e in
si breve tempo i assorsi di guerra e di paco secondo
gli avvis che venivano da Roma sull'ammo del papa (3).
Faceva ogni opera di promesso per accenterlo il Menloza, tornato appositamente da Siena al primo di aprile,
e atrettanta di minacco per ceprimerlo il nuovo anbasciatore francese Paolo di Termes giunto. I di seguente:
quegli anche col mezzo de' parenti, massime del nijote
G ambatusta del Monte, che ve lo spronava (5), vago

Che il preprio ufficio del pontefice è i, comanane ai printipi et fargli fare il debito loro, Dispuesio de Matter Dandola, 31 luglio 1550. L. c., mac.

<sup>(2)</sup> Istruzione per il vescovo d'Imela, Dandino, 31 marzo 1551. Druffel, n. 611, p. 602-607.

<sup>(3)</sup> D'Urfe au roy, Rome, 26 febb. 1551 Ribber, t. H. p. 316.

<sup>.4)</sup> I m'a faille faire plusieurs discours en espagnol de parx et de guerre, solon que tous les jours nous avions courriers sur ce que passoit à Rome, se montrant sa S.\* quelque fois fort ardeate, autre fois plus remis et pesant les inconveniens, ecc Biscoof Arms un die honojon Mone. Augsburg, 21 apr. 1551. Dinfiel, S. 027, p. 624.

<sup>(5)</sup> Vedi sua lettera al Mendoza de 27 febbr. 1551. Letter. da printerpi, t. III, p. 100.

com'era di acquistat nome nelle armi e di rivestusti delle spoglie de Farnesi (1), questi, al pari del suo predecessore, assistito dai cardinali d'Este e di Tournon e lai molti partigiam de Farnesi, ai quali aggiungevano i loro uffici il duca Cosimo de'Med.c. e i veneziant, eguidmente solleciti i ella quiete d'Italia. Ond'e che il papa tirato a vicenda dall'una e dall'altra parte, or mostravasi risoluto di procedere agli estremi, minacciando Ottavio di censure e d'armi in concistoro segreto (2), ed agitando con gli imperiali fin il disegno cella deposizione del re Emico in pena delle lette e mandate in giro a'suoi vescovi, ove trattavasi di concilio nazionale (3); or dichiarava ai francesi di voler soltanto per l'onor suo che Ottavio venisse davanti ii

- (1) Hor e venuto il signor Den Diego, et nieri che fu alli 2 ofterse a sua S. der parte dell' imperatore tutto quello che dalli l'exe. Ve fin qui è stato procurato et che per mezzo suo penso si sua ottenuto, disconfectiata Monte (a Ferrante funzaga) 3 aprile 1551, Ibidem, t. III, p. 110. Vedi anche il dispaccio ca Aver. Serristori, 7 april 1551 G. Conestani. Legaz. p. 202, a quelli di Biego Lasso, o e 19 april 1551. Denffet, n. 613 e 625, p. 669 e 620. Tra i parenti del papa avversa ai Farnesi violat certo screttuare Ascanio della Cornia, già pensionato di Francia, (Broff t. n. 469, p. 204 e Albera Relaz, degli andi, veneta, ser Il, vol. III, p. 356), i quale appunto per cio non volle servire il papa nella guerra di Parma, e non trovando in anco onesto di servire il, re contro il papa, offerse i suoi serrigi alla repubblica veneta. Nondo de Ponte ra Copa del Cons. dei Dicci Roma, 3 giugno 1551, Arch. qua, di Venezia, Lettere originali, Busta n. 23, fisc.
- (2) Il card. Alessau leo Furnese al card Crescenzio. Rome, 7 apr. 1551. Lettere de Ame. Caro scritte a mone del cardonal Fo mose, t. II. p. 58.
- (3) E ga dicemo (al card di Tournon) che se il re togliesse a noi Parma forremna forse a lan a Francia. Et se a noi levasse l'u ed. rua d'essa Francia, levaronmo a lin l'abedienta della cristianità, Julius popu III episcopa Invitrasi (Dandina), 10 apr. Leci B.M. Bochecara LVIII, 12, c. 18, r. msc.

lui, mettendo infanto Parma nelle mani di Ascanio della Cornia, siccome persona fidata non men per essa che per i Farnesi, e previa sicurta di poterri ritornare appena compiuto quest' atto di obbedienza, quando bene non accettasse il partito che gli avrebbe proposto del ducato di Camerino in cambio di Parma da restituirsi alia Chiesa (1). E all'imperatore invece rappresentava la cosa come fosse un semplice ragionamento de' francesi, sopra il quale voleva avere il lume della sun mente, soggiungendo peraltro che, ove si venisse ad un simile accordo, sarebbe necessario che sua maesta non trovasse grave di ricompensare in qualche modo Ottavio, perché con Camerino solo non si contentir e. ed anche il fratello Baldovino del governo perpetuodi quel ducato già conferitogli (2). Chè auzi poco starte, senz'aspettarne risposta, faceva offrire ad Ottavio l'accennato partato, con sicurtà che l'imperatore consetverebbe at Farnest i benefici temporali e spirituali che avevano nei suoi dominii, ed in caso contrario con l'aggrunta di discimila scudi di entrata (3). Quindi nel tempo stesso che pubblicava il monitorio da pareceki giorni preparato contro Ottavio e dava incarico ai rapoti Grambattista del Monte e Vincenzo del Nobili di

<sup>(1)</sup> Diego Lasso an König Ferdinand, Rom., 13 apr. 135. Desifiel, a, 016, p. 0.3. Bons orsi au roy. Robber, t. II, p. 321.

<sup>(2)</sup> Lettera precitata del papa al Dandino, msc.

<sup>(3)</sup> Druffel, n. 135, p. 135. Confr. con n. 636, p. 136. Conquesta occasione pero che i imper, abria da ripigliare loco in gratia ed a conservarli lo stato temporale a spirituale che bauno nel dominio di S. M., di che noi gli avemo dato intentione quasi ferme, e el promettemo più ancora dalla generosità ed a tezza dell'an mo di S. M. che non manchera similmente di aiutarci a ricompensare nostro fratello del governo perpetuo di Camerino. Julius P. P. tertius episcopo Imolensi (Dandino) il aprile 1551. G. Cognom, Prose ipente di Anni al Caro, p. 113.

sanulardo l'interto di persualere al fratello l'accersanulardo l'interto di persualere al fratello l'accertazione dell'offerta, dopo aver mandato a Parma il cavilher Igolano, vi andasse egli pure, e disponevasi appena ne avesse il conserso dell'imperatore ad un atto solenne di rispetto verso il re di Francia con inviarghia tal fine I altro mote Ascamo della Cornia (1). In somma, tra il desiderio da un canto di panire il vassallo per non perdere autorità e reputaziono, (2) e il timore dall'altro dei pericoli della impresa, egli era impacciato, così motteggiava il vescovo di Arris, come un decono novello.

Massimamente per mancanza di danari. Ne avera spesi e donati tanti al principio del suo pentificato — in un sol mese 170,000 scudi (3) — e perduti non pochi per l'abolizione del diretto di spoglia sui beni del cortigiani che morivano in Roma e per l'abbassamento del prezzo del sale (4), che orangia i debiti del-

- (1) Diego Lasso an könig Fermanad, Rom, 19 apr. 1551. Dinfect, n. 625, p. 620. — Dispaccio di Matteo Dandolo del 18 apr. 1551. L. c., msc.
- (2) Et come la comporti questa ingiuria fattagii da un figadello, per dir come lei disse, pheudstarinocio suo, la non sera secura ne ancho qui in Roma da Orsini, da Contessi, cho ad ogn uno bastera l'anuno di venirgli a far ogni oltraggio sino in Roma se la rederanno invalità contra questui Dispuerio di Matter Dinidoto de 20 apr. 1551. L. c., msc.
- (i) Per via del teroriere intendo lei havere speso tra spesi et donati finhora 170,000 soudi, arcché ne deve dare con i debiti di papa Paolo 400,000, 15 Marzo 1550, Ibid., msc.
- (4) Ha lavato il commissario delle spoglio con infinita laude della Santita sua et consolation de cortegiani, che ove quando erimo amalati se gli bollavano le casse, che alle volte non si potevano valera di un par di lenzuola, et post mortem tutto il suo havere se devolveva alla camera apostolica, vuole che tutti possino testare, o ab intestato il tutto valino a juli propinqui et

l'erario, com cresi cuell, fatti dai predecessore, atamontavano a 500,000 dacati. E che sarel be stato, ove le improvvide larguezze non avesse temperate con qualche diminuzione acide spese, irrlacendo la sua corte a 500 bocche da 1300 ch'erano sotto Paolo III (1), e licenzi, ii lo la cavalleria (2)! Più ancora se alle sue strang klea in materia di finanza, per cui re' primi giorni ridevasi di que cardinali «perti dell'arte i quali esortavanlo a non far getto delle pubbliche rendite (3). non fosse inti ie prevalsa la necessità delle cose; o de non solo mantenne il susselio fruttante trecertoriala scudi imposto da Paolo III sulle terre de la Chiesa che durava da nove anni, benche lo si chi masse inennale, ed. egl. s'era un di jumagmato di joter levare (4). ma dovette pur chiodero no concistore de 3 e 20 ottobre 1550 che si trovasse quarche altro modo ancora da sovvenire ai bisog ii ordinari.

VI. In case danque che si venisse all'impresa, era suo intento di finla a tutte spese dell'imperatore. Noi

parenti, et quando non ne spino vadino ai servitori ... Levato la gabella posta da papa Paolo sul sale che de 23 chel pagavano non la pagenac che 11. Dispareno de 12 febb. 1550, Ibid., msc.

- (1) Ibw em.
- (2) Et per poter far senza angaria si va liberando celle spese, che la cassatione detla cavalleria sola gli togheva 40,000 soudi all'anno di paghe, oltre la gravezza che la dava a i popoli per li allogiamenti. Dispaccio de 15 febb. 1550. *Ibid.*, msc.
- (3) Che essendone advertita da i R.<sup>m</sup> cardinali stati a questo governo, et reputati de più savij, se ne ride dicendo che Diogli provvedera lui. Che quando non havera, et che la se sia ri stretta di ogni spesa quanto più gli sera conveniente, l'udicio sera et dell'imporator et degli altri principi di provvedergli Ibid, sisc.
- (4) Ibid. e nei successivi dispacci 28 febbr. ed 8 marzo 1550. Year anche Diego Mensione en keiner Kert. Rom. 27 mai 1550. Druffel. p. 422. p. 401.

ogni ora, scriveva al Dandino, ci troriamo più smarriti e più certi ded impossibilità nostra di trovar denari, e vediamo la confusione del mondo. Pensila bene l'imperatore e mettasi ad intrata l'arcritutto il peso sopra di sè; chè "I far guerra non e nostro ufficio e non abbiamo la possibilità. Persistiamo in quello che abbiamo detto e replicato, di secondare la volontà di sua maestà e correr fortuna con essa per sua soddisfazione, chi quanto a noi, finchi avessimo veduto il progresso dell'armata turchesca e qualche maggior indirizzo delle cose di Grimania, saremmon contentati d'un monitorio penalissimo contro Ottaria e suoi fantori (1).

Aveva un bel dire Ferrante Gonzaga che la impresa di Parma, limitata a l'assedio, per togherle la raccolta e così costringerla alla resa, sarebbesi potuto compiere in cinquanta o sessanta giorni, pur ch'eghi facesse cirquemila fanti, e cavalli quanto più fosse possibile. Noi, riferiva il papa al Dandino, toccammo dire difficoltà: la prima del danaro, l'attra che le terre nostre si trorano affamate, e in quella carestia che roi sapete, e non vediumo luogo alcuno dore si posse far massa di cento fanti soli che non si abbino a morir di fame (2).

Ma l'imperatore per cara che avesse l'alleanza del pontefice nell'interesse del vicino concilio, vista succedergli la cosa di Parina molto diversamente da quel che avrebbe voluto e le anteriori commissioni al Bertani lasciavano sperare, non doveva forse pentirs, delle larghe promesse fatte dal Gonzaga e dal Mendoza

<sup>(1)</sup> Jahus III episcopo Imorensi, 10 apr. 1551. Bibliotec. Berberini pisc

<sup>(2) 13</sup> apr. 1551. G. Cognoro, op. co., p. 112.

per rauscine ad un fino chiera più secondo i loro affetti che secondo l'opportunita? Indi la risposta finale che diede a. Dandino in forma, direi quasi, di parafrasi delle sue istruzioni. Aver ragione il papa di punire il vassallo ribelle; esserne anz maggiormente obbligato dopo cio che disse agli ambasciatori francesi e in concistoro: Non poter egli peraltro far a meno di rappresentarsi gli stessi pericoli che sua santità ha notati ; onde sarebbe bene se si potesse indurre Ottavio a lasciar Parma ed andare a Camerino: In caso contrario doversi usare la forza; elle altriment i francesi s'impadronirebbero di Parma: e non lasciarsi intrattenere fino alla raccolta. com' essi cercano sol per aver agio di approvvigionare la cit a: Esser pur necessario che I papa mandi subito qualcuno ad esortare il re di Francia che si parta call accordo con Ottavio e invii prelati al concilio, candogh pero destramente il modo di ritrarsi dalla lettera scr.ita a' suoi vescovi, con dire che la credeva. effetto d. male informazioni. Baciar il piede di sua santita per il gran premio che divisava conferire a lui e a suo figlio dell'investitura di Francia in caso di deposizione del re; ma dover appunto per cio, e per l'affetto che le porta, ammonirla a non uscir con intempestive minacce fuor de termini della dovuta moderazione e prodenza (1). Aspettar dunque notizie sull'esito delle pratiche concihative con Ottavio e col re, e sulla quantità delle vettovaglie ch'erano in Parma; da queste notizie dipenderebbe i, parer suo se si debba incominciar ora la guerra per impedire la raccolta o differirla e fino a qual tempo. Offrire a sua santità dugentomila. scudi in prestanza dal giorno in cui si pigliassero le arm, con incarico al Mendoza di anticiparne sub to,



 <sup>18</sup> apr. 1551. Druffel, n. 622, p. 616.

occorrendo, cinquantamala (1). Al qua, proposito ben si vuol credere che, discrimendone col Dandino, gli a dia fatto intendere di voler sostenere parte delle spese della guerra con la vendita digli stati e de l'enefici che i Farnesi avevano ne' suoi dominu (2).

Figurars) se i del Monte, che vi facevano assegnamento e mal sentivado di cedere Camerino (3), potessero star contenti a questa risposta. Fin la condizione sotto la quale avrebbero voluto che l'imperatore desse il danaro per cominciare la guerra, cioe non a titolo di prestito, che attermenti sarebbe come dice di roder che il papa proliasse l'arma per lui e non per se (4), non era adempiuta. Il papa stesso re rest, turbato (5),

- (1) Katser Karl an Paego Mendoza, 20 apr. e Buschof Arras an die konigin Marie, 21 apr. 1551 Ibid, n. 626 e 627, p. 626 e 624.
- (2) Et che prima si oramarebbe di far parte de la guerra con l'entrate de Farnesi, venocado Novara e gli Stati del Regno, et facendo partito de le catrate di Monreale et de gli altri benefici. Annibal Caro al rescoro di Poio 23 apr. 1551 Annabio Bonchini. Lettere d'uonum illustri, p. 327.
- (3) Annibal Caro al rescovo di Pola, 23 e 29 apr. 1551 Had.p. 333 e 330.
- (4) Che Cesare dia 250,000 ducati per principiar la guerra e si p g i a mezzi frutti i i Spagna che importano 500 mila, et non meogra, secondo me, che sua maestà dica volengli prestare al papa; perchè,, sare de il medesimo come dire avanti tratto, che lo imperatore volesse il papa jugliasse l'armi per sua maestà et non per sè, Giambattista Monte (a Ferrante Ganzaga), 3 apr. 1551. Lettere di principi, t. Ill. p. 110.
- (5) El papo a sentido amedo esta tibista... a que no cumple a su Mª, gastar sus dineros y gente para que se recobre Parma para la yglesia... y así creo quel papa echara aqua al fuego començado... porque, a lo que entiendo, no solo pensava aver a Parma para t malle a la yglesia, mas ereu que a pensado ver el despojo de lo que tiene el duque Octavio en los estados del emperador para sus sobrinos, ques con la renta eccles astro mas

st da dolersi col Mendoza che l'avesse sprato tanto oftre con le sue conomission di verdo; che anzi, mardato appena il impote Ascanio della Corma in Francia. con incarico di passare per Parma, fu un incirento che parve volesse tornare al disegno di metterlo la deatro e di fare che il re concorresse alla spesa della sua gaardia (1). Poi, non pago degli uffici fatti colmezzo di Ascenso, mviò ad Ottavio anche il cardinal Gua angelo del Medici a hin communio e mao evole per tadurio ad accettare il parti o di Carierino, con sicurta di mante iere futto quello che tinto egli quanto il cardinal Alessandro possedevano nei dominii dell'imperatore; usa per cio appunte senza l'aggiunta de' discimila scuch di entrata, affermando che questi erano stati offerti per modo di discorso che si potrebbe fare in caso che mancasse l'accennata sicurta, non in modo di promismone. Na stramo em le braccia aperte, cost d'esva nella relativa istruzione, per ricercie il duca Ottario con tatta l'affesione che gli abbiana portata sempre. senza recordarer mai di alerma sua trasquessione, se rorrà riconoscere se stesso e l'obbligo suo con Noi e con questa sar la sede, e il malo indurezzo che ha preso, e retornarne in grazia nostra, la quale gh promettanto na amente e con ogno ingenidà, somo la parola e fede nostra come di riverio di Cristo in terra, benehê indegnissina (2).

A questi muovi segni di debolezza qual meraviglia che i Farnesi crescessero d'animo in resistergli, pur

de emquenta mid ducados lo que tienen los Farneses, que su M. A les puede quitar Diego Lasso en húmig Ferdinand Rom 23 apr. 1551. Drught, n. 628, p. 628.

Ann.bal Caro al vescovo di Pola, 29 apr. 1551. Amadio Ronchini. Lattere d'uomini illustri, p. 335.

<sup>(2)</sup> Julius III, Instruktion für den care mal Medici, 3 mai 1551. Druffel, n. 635, p. 634.

simulando desiderio di obbedire? I loco azenti da Rona. raccomandavano sempre di dan buono parole per aver tempo di fare i fatti proprii, di prepararsi alla guerra e sperar la pace. Ond'e che il cardinal Alessandro, nel giorno stesso in cui annunziava esser partito Ascanio di Parma con maggior speranza di accordo che al suo partir da Roma (1), mandava monsignor Annibale Bozzuto con lettera piena di espressioni sommesse ad informar il papa dell'opera sua (2) E il duca Ottavio, Jopo aver spedito l'Ugolino in Francia con l'avviso del partito proposto di Camerino, rispondeva al cardinal de Medier che l'avrebbe accettato; ma con condizione che gh si dessero i diecimila scudi di entrata di più, e uno stato equivalente a Nepi, quando bene si volesse metterio in conto di quella somma, gli si facesse intendere in qual modo avrebbe ad essere sicuro di godere oltre a etò quietamento gli stati che possedeva sottoposti all'imperatore; lo si indennizza se delle spese fatte nelle furtificazioni e nelle provvisioni delle vettovaglie, e gli si concedessero quattro o sei giorni di tempo, quanti occurrevano per conescere la mente già interpollata del re (3).

Contuttoció il papa non sapeva arcora risolversi Indarno il arpote Giambattista, appena ricevuta da lui comunicazione della risposia imperiale (4), avevagli

Al card, di Bargos (Toledo), 30 apr. 1551. Lettere scritte de Ann. Caro a nome del ca. d. Alesa Farnese, ed. cit., t. H. p. 66.

<sup>(2)</sup> A papa Gialio III, Parma, 90 apr. 1551. G. Cagnoni, op. cit. p. 150.

<sup>(3)</sup> La quale, si como ha procurato quanto no potuto di fare me sua conforme a quella li sua Santità et del desiderio suo, così spera d'intenderla fra quettro overo sei giorni al più longo. Desifel, n. 635, p. 636.

<sup>(4)</sup> Sua muesta ha per buona la pratica dello accordo, pur che uon di lasciamo dar parole et intertener tanto, che mettino

scritto che non bisognava procrastinare, perché si sa bene che, passeto il tempo di dare il guasto, la unpresa è più defficile il deputo, che ogni di venivano personaggi francesi alla Mirantela, che gia vi era ari i vato Cornelio Bentivoglio, che il matter fempo in metto non serve ad altro che a dai tempo ogli avrersuri. e se non cominciamo noi, comincicranno loro (1). Dagh avvisi appunto di questi arrivi, e più dalle informazioni ch'ebbe poi con nuova lettera dello stesso mpote (2), e a vece da mensigner Ann bale Bozzute. sulle forze di Ottavio e sulle vettoragile ammassate in Parma (3), cgli non traeva che consigli a pazientare Sfiduciato dell'imperatore per le accemate ragioni (4), rese ancor più gravi dall'insistente racerca de' mezza frutti di Spagna, non a titolo di grazia, ma di estinzione li un debito di papa Pao o III (5), non era meno in-

dentro in Parica le ricolte. Quarto spetta a noi, non ti potemo ancor dar l'une del parer noviro, perche non marcin chavato tri po di pensarvi. Giutto III a finambottista, 25 a g. 1551. Lettere de principa, t. III, p. 111.

- (1) Crambattista di Mente a sua sant ta, senza di ta. Hall.
   p. 112
  - (2) Ibid., p. 1.9 e 120, sonza mata è un impiazo.
- (3) Il Bozzuto... demandato chi genti sono in Parma ha detto 2 mila fanti eletti etimodo la farno cuanti ne viole; co le antafinosi, ch'è guarnita di tutto, et ha da mangiare per due mini; al qual suono sua simutà alzo la ciglia. Annibet Cora al cercoro di Polo. 8 maggio 1571. Am. Rencheni Lettere d'uomini ill'estri, p. 140.
- (4) Il sig. Faldrine mi disso, cho lo pareva (al papa) che l'imperatore amoasse come fa la bissa a l'incanto a questa ii presa, che era ragionevole che considerasse pen le cose ma che l'isògnava poi anco risoiverm. Inpolito Capitapa (a Ferrante Gonzage). Roma, 4 maggi 15ol. Arch. di Parisa, ms..
- (5) Che sua Santità stava melto fastellea et travagliata... el e rispondeva che haveva negotiato a eriamente con sua Massta



paurito del re di Francia, il quale benelle a suoi lamenti e rea l'indetto concilio nazionale inspondesse che non aveva mai avuto in ammo di tenerlo, si unicamente con tal minaccia d'impodire que lo di Trento, conforme al desiderio di lui stesso implicitamente manifestato un di al cardinale di Tournon (1), pur dava ordine all'ambasciatore di protestare in concistoro contre il procedere suo nella causa di Parma e poi di abbandoi ar Roma, e ai cardinali d'Este e Tournon di andarsene subito. l'uno a Ferrara, l'altro a Venezia (°) Di qui il parere, fatto significare all'imperatore, di rimetterne l'impresa a tempo mignore (3), trattenendos, intanto con i monitorii e la sentenza di privazione del feudonella speranza che il Farnesi, divenuti insoffribili ai suddit, e insoffe enti essi medesmi del giogo francese.

comancaziole 250000 scush in prestico offerendo di restituirgheli con la concessione de la gratia de mezi frutti: che questa impresa toccava più al servito di sua Maesta che al suo proprio. Ibid

- (I) Le roy nux cardinaux de Ferrire et de Tournou, et à M.r de Termes son ambassadeur à Rome, 2 may 1551. Ribis t. II, p. 331.
  - (2) Detto ai detti, 3 maggio 1551, Ibid., p. 332.
- (3) Pare (al papa) che sia de tauto momento che si debba andare cautamente a obngarsi non si dice alla espagnatione di Parma la quale s'ha da mettere per impossibile, ma nè tampaco a una obsidione lunga, perchè potrebbe riuscire più lunga di quello che i huomo pensa, et sua santata potrebbe fare come si suoi dire la salsa al phiotio, il quale non cerca forse altro se non che l'imperatore n'atina da occupare in diverse imprese accio che succumbendo in una perda di favore et mputazione in l'altra... Et in questo proposito accade de chiarire una partita che sua Santatà intende che guasto sia di grani et di bisde solamente et non d'arbori ce' viti villaggi et casamenti al quale sua santata n'ai coaren tre de mai, et prima ellegerebbe di sopportare ogni intura, perche non sarebbe honesto et si provocarebbe l'ira di Dio. De una caria sanza indiriaza a sottoscrizione, 6 magg. 1551. Arch. di Parma, misc

sarebboasi condotti a chieder quasi per mercele la grazia di entrami i (1) Ma l'imperatore replicò che non s'indugiasse a distruggere la raccolta: allora soltanto avrebbero voglia i l'arnesi di venire ad un accomodamento (2), e, affinchè il papa non ne fosse impedito da mancanza di danaro, mando ordine al Mendoza di farga l'accennata anticipazione di cinquantamila scudi so ra gli offerti dugentomila, quantunque non avesse ancora ottenuta la chiesta concessione de'mezzi frutti di Spagna (3). Di gia l'errante Gonzaga, fatto una notte da Cremona passare il Po a 600 fanti guidati da don Alvaro de Luna, s'era il primo giorno di maggio impadronito di Brescello, luogo importantissimo per la sicurezza di Parma, cho il cardinal d'Este, a cui apparteneva, avea lasciato senza guarda (4).

- (1) Lettera dei Dundino al Hertani de 10 maggio 1351. Patterionio, 1st. del cono, trid. Libro XI, capo XX, 3. Vedi anche 1 istruzione del papa per il tesoriere Montepulciano Druff t, n. 670, p. 665, e la lettera del papa all'imper. de' 27 lugho 1551. G. Cugnoni, op. cit., p. 97.
- (2) Bischof Arras an konigin Maria, 18 mai 1551. Druffel, n. 648, p. 645.
- (3) Y pues la principal dificultad, que es causa de poner su S. et delante las otras, consiste en la del dinero... pues el poder que se vos embio para los cinquantamil escudos ha sido de poco effecto, por no haverse aun echo la concession de los medios fructos..., se vos embia el despacho que vereis, para que por esta causa no dexe s. S. ed de effectuar lo que tanto le conviene, y d'esta manera se le yra proveyendo hasta la summa de los domentos mil escudos cuyo emprestito le haversos offresculo. L'imper a don Diego di Mendoza, 16 magg. 1551. Bibl. Matrolti la Guantalla, mac.
- (4) Il card. Alessandro Farnese aveva già sin da' 4 di marto avvisato al pericolo, quando nella Nota delle previssioni esorto il fratello Ottavio a far che il ra scrivesse al card d'Este di mettervi guardia. Lettere scritte da Ann. Laro a nome del card. Alessandro, ed cit. t. II, p. 34.

Facevasi infanto ognor più manifesto che anche il te di Francia non cercava che tener a bada per dar tempo agli armamenti e alla raccolta. Un giorno avanti che arrivasse alla sua corte Ascanio della Comia aveva cult mandati, dietro al Bentivoglio, Pietro Strozzi, Francesco d'Andalot, Aurelio Fregoso, Pietro Corso (I famoso Sampiero), e altri capitani con ottocento veterani dal Piemonte, per far massa alla Mirangola. e Orazio Farnese, appena celebrato il suo matrimonio con Diana, per stabilire i capitoli co' fratelli: il qual Orazio, navigando da Marsiglia con lue galere del priore di Lombardia Carlo Sforza, diede a traverso sulla spiaggia di Pietrasanta, cove fu preso come nemico dell'impero; ma, rimesso subito in liberta per ordine di Cosimo de Medici, pote entrare in Parma la sera degli II di maggio, e quindi al suo ritorno in Francia supulare il trattato de'27 di quel mese. Come danque gli venne davanti Ascanio della Corma, pregandolo a voler persuadere Ottavio di accettare il partito di Camerano, e in caso contrario desistere dalla protezione di lui (1), non oppose difficolta di sorta, pur che Parma fosse aggregata allo stato ecclesiastico manderebne Giovanni di Montlue vescovo di Valenza con incarico di disporre l'anuno di Ottavio e poi di passare a Roma per risolvere il tutto (2) Sennorche, prima che se ne

<sup>(1)</sup> La medesima offerta facciamo anche adesso quantunque sia con nostra liscapito, per il pubblico, essem o stato dato a la Chiesa Universo in ricompensa non solamente di Parma, ma ancora di Piacenza, e per il privato, avendole noi dato in governo perpetuo a nostro fratedo, il quale non sapemo come facilmente patremo ricompensare. Intruzione dal papa ad Ascanio dada Cornia, 25 apr. 1991. G. Capanni, i. c., p. 99.

<sup>(2)</sup> Bernardo Giusti a Cristiano Pagni, a Lingi Capponi a Commo I, con l'erronce date de 4 a della fine d'apr. 1551. Desjundons e Conestione, Negoc. diplom. de la France avec la

partisse Ascanio, spedi ad Ottavio un suo gentiluomo, evidentemente per ripetergli ciò che aveva gia risposto al cavalier Ugolino, che come il duca è risoluto osservare la fede sua (1), lui è risoluto difenderlo come s'è obbligato, quando bene ci dovesse mettere smo alla corona (2), e fece che il segretario Buonaccorsi, andando diretto, precedesse il Montluc, sol per dai buone parole al papa (3).

Intanto il papa, al primo annuncio della risposta del re, aveva inviato a Pacina con nuovo esortazioni il cardinal Guidascanio Sforza cugino de' Farnesi (4), e a'23 di maggio, il giorno innanzi al ritorno di Ascanio in Roma, dichiaro Ottavio lecaduto dal feudo; ma secretamente presenti il fiscale e duo testimoni, e sei za comprendere nella sentenza, conforme al monitorio, il

Toscane, t. III., p. 259 e 268. Veda intorno alle date di questi documenti la Nota isi apposta a p. 253.

- (1) Il qual duca ha per innanzi fatto intendere a questa maesta che non dia fede ad alcuna lettera sua che jarh in contrario di questo, pero che per non far danno a suoi fratelli non potrà mancare di scriver alcuna volta, et mostrar di voler sati-cfare al desiderio dei pontefice, Lorenzo Conterini ai Capa del Cons. dei Dieca. Tors, 11 magg. 1551. Arch. qua. di Venezia. Lettere di amb. di Francia, msc.
- (2) Bernardo Giusti a Cristiane Pagni. Lettera precitata. Ne-goc. diplom. t. Ili p. 261.
- (3) E ser intertenere il papa, avendo di poi ordinato al letto Montluc che se ne vada per la lunga ed a sua comodità, non ad altro fine che per prorogare la cosa sino che si faccia la recolta. Lunga Capponi a Cosamo I, maggio 1551. Ibid., p. 270.
- (4) Il card Alessandro Farnese, reparatosi a Castel Durante presso il daca d'Urbano suo cognato, fa pur richiesto con lettera dai papa de' 20 margio d'interporre i suoi uffiri; ma pretessendo ragiona di salute non volte accompagnere il cugino. Alessandro Farnese al papa Castel Durante, 22 maggio 1551 Lettere scrutte da Ann. Caro a nome del card. Aless, Fornes ed. cit., t. 11, 10c., 177-108.

fratello Orazio 1) Si poco conto faceva dello parole del re, e si poco ancora bastavagh il cuore di offenderlo nella persona del genero! Oli so avesse potuto marsi milietro! Ma ormu gii imperati tenevanlo avvirghiato con le morse dell'ira, del punto d'onore, cel bisogno di niuto. Nondimeno, perdurando in lui il contrasto negli affetti, or si pentiva de' frapposti indugi. onde i nemici avevano avuto tempo d'ingrossare, e qu'ndi, mentre spingeva il Dandino a Bologna, affinche appena veduto fallace ogni speranza di accordo desse ordine di far armare oltre agli ottomila fanti da prima stabiliti, pregava Cesare che anche le sue genti da Sicari concorressero ad impedire ai Farnesi di far massa i Castro (2), or, parendogli strano di essersi messo in tanti fastidi o pensieri e di avere a entrare in guerra, egh che n'era si alteno, ad ogni minima osservazione. ad ogni domanda degli imperiali di coso che fossero o reputasse superiori alle sue forze, alteravasi talmente che il Mendoza se ne disperava. L'imperatore mi ruole imbarcare, così gli disse in una delle sue siuriate ai 30 di maggio, e Don Ferrante si vvol vendicare con me e non dei nemei suoi... a me non ista bene la que era ne mi curo dell'orore, convenendomi l'accordo in qualunque modo .. pagherò questi diceimila fanti un mese, dipor li bicenzierò, e vadano dove vogliono (3). E quando il di seguente l'ambasciatore florentino, ad un suo cenno sulla speranza che aveva dell'accordo per opera del Montluc, si lasciò sfuggire di bocca che il

<sup>(1)</sup> Dispaccio di Averar o Serristori de' 22 maggio 1551. Gras. Contestrini, legazione, p. 272.

<sup>(2)</sup> Paj st Julius III an den bischof von Fano. Rom, 28 mai 1551. Druffel, n. 651, p. 648-651.

<sup>(3)</sup> Dispaccio di Averardo Serristori del 1. Cangno 1551. G. Canastrini, Legazioni, p. 274.

Mendoza temeva non forse sua cantida el restasse ingamiata, a questa parola prorippo in tal grino che fu sentito tre statze lontano, som essece mono del lasciarsi aggirare dai francesi e saucrne più che lutta Spagna (1). Poi, termentata per giunta dai do o il della gotta, dopo settosentto in quel giorno stesso ir decreto che poneva il suo esercito sotto la condut a di Ferra de Gonzaga, ma con istrazione al innote Giamnatusta di fargli ben interalere che non si pensassi: poter cavar da lai per tutta l'impresa un baquillino pui di quarantanala scudi, dovendo sostener altre spese per la guardia del Bolognese, della Romagna, di Roma e de' porti di mare (2), non velle purlar con chi che fosse finche gli durava il male, e diede ordine di nonntrodurre neanco nell'anticamera che il cardinal del Monte e qualcun altro intimo suo. Come doveva in quelle ore di spasimo, allorché venivangli avvisi dal nipote Giambattista e dal Dandino sul pessua esito delle ratiche del Montluc (3), come doveva rappresentarer

Ibid., p. 275.

<sup>(2)</sup> Pero avvertiscasi a non si lasciar imbarcare conza biscotto.

• si chiarisca don Ferrante, cho noi non peterno, ne volumo fare più che tanto. Istruzione per Gio. Bettiste mendeto con lettere a don Ferrante, 31 maggio 1551. G. Cagnoni, 1. c., p. .14.

<sup>(3)</sup> Il Montlue arrivo a l'arma a'28 di maggio, e la sera stessa di quel giorne ando alla Mirandala per persuadere quel francosì a sospendere i movimenti, a anco, così diceva eg 1, a disarma si se sarà pessibile; quindi venne a liologna, dove disse a Giambattista del Monte che aveva commissione di fare l'accordo sa modo che cenisse qualche quandame a lui ; ma non rode trattare coi caranata findascamo Sferia e de Me aci, cae ivi erano e ne avevano autorità dal papa, protestando di diver trattare direttamente col papa, Giamb, del Monte al papa, Bologna, 3) maggio 1551. Bibliot. Marciana, it, el VI, cod. 1'3), inse — Il Dandino intese del partere di Montlue che Quacio e risolitto di non staccarsi dal re; e percio so, ecitava il mine del papa a

il giudizio del mondo, che a lui darebbe carico di avere per così lieve cagione accesa una lite ui cui nulla era Parma rispetto alla vasta mole che si agitava tra i due p it petenti principi d'Europa! (1) E come a vicenda beillargii il cuore che in ultimo Ottavio si mostrasse cos propenso all'accordo da suscitare (sia sul secio o ad ar e) i lamenti del re! (2) Non n'ebbe si tosto il Dandino, nel suo giungere a Ferrara, comunicazione dal cardinal Guidascamo Sforza, che corse accompagni to da quel duca a Reggio, donde, confermata essendogli la notizia per cedola sottoscritta da Ottavio, e da lui stesso pregato, la sera del 6 Giugno entro a Parma, Iv. si convenne che il papa con Folle approvate nel concistoro lo investisse di Camerino, gli desse il governo a vita sua e del figliuolo di Civitanova, e gli assegnasse sop a l'entrate della Camera una provvisione

Gambattista di maovere dal Isolognese, perché non ci e speranza di concord a o Gamaque en di passare di Terro, sogginagendo. Vestra Santita quanta l'ani no che li quarantima la sende remessi basteranno per tarre le spese di l'accire del Ser Gro. Batra, et solo s'incerà da pensar al resto della para della ditenata formi del Ser Camitto, et alli caratti che s'havessero de fore. Bologna. Il premo 1551. Pad., mac

- (1) Tuito Roma è manssimo contenta di questa guerra. Tutu si amentano e strapariono del pontence tenendolo per homo che si governi senza alcuna prudenza, tutta souno che tanto fa il pontefice quanto dice don Diego, in modo che sel Signor Dio non vi mette la sua mano, io vedo che l'imperatore è per disponer tanto di questo pontefice quanto fa del card. Il Tranto, o di qual si vocina a tro suo intimo. Quola del pontefice desiderano questa guerra, sociando con la ruina delli Farnesi acquistar assai, unzi essa contefice si è dato in brazzo all'imper per aggrantir casa sua con stata per mezo di sua maestà Nuolo da Ponte ai Copa lei Cons, de Di vi, Roma, 30 maggio lool, arche gin, da Venezia, Lettere originale Busta in 23, mse.
  - (2) 2 graguo 1551, Ribier, t. H. p. 338.

di ottomila scudi l'anno; che l'imperatore lasciasse tenere liberamente ad esso e ai fratelli c ò che possedevano ne'suoi domini e permettesse a lui di vendere i feudi che aveva nel regno di Napoli; e gli fosse ancora sommunistrato qualche denaro per pagare e heenziare la milizia. Ma poi, quando si vente salto stabilire le sicurta, quando alla condizione chiesta da Ottavio per essenziale che, mentre si attendevano le bolle, le genti pontificie si tenessero a Castelfranco e le imperiali di la dal Taro, contrappose il Dandino la donanda o del deposito della città in maso di persona confidente ad amendue le parti o della consegna di ostaggi, allora non fu possibile intendersi, per diligenza di offici e profferte di malleveria che facessero i mediatori, ne resto più aubbio alcuno che Ottavio si fosse infinto per guangnar tempo (1). Le speranze che aveva date e continuava a date il Montluc miravano pure a questo fine Per lo che il pana, come aveva fatto tre mesimanzi memante il Bestani verso l'imperatore, così adessocon la consueta volgare doppiezza, a cui da maggior risalto l'ostentata e continuamente ripetuta professione d'ingenuità, parlava all'ambasciatore veneto. Delema la mano e gravate di taccre.. Io direi al ve, e divo sempre a questi suol, che cosa vuol fare il re di Parma? So la vuol per mescolarsi in Italia, aspetti il tempo che lo servirò di essa quando e vorrà; ma lasciano undar con il diavolo questo imperatore,

<sup>(1)</sup> In conclusione non fu possibile di farlo consentire a cosa aicuna, scusandosi con molte ragioni, che non poteva hora fare una scoperta tale. Il Dandino at papa, Reggio, 7 giugno 1551. Bibl. Marrima, it. cl. VI, cod. i 39, rasc. - Et così venuto mons (Dandino) a Parma si sono proposti infiniti parriti et modi sopra questa sicurezza, ne ma, vi è stato ordine d. poterne conclusere alcuno. Il card Guidascamo Sforza al papa. Parma. 7 giugno 1551. Ibid., mac

lasciamolo marire con questa contento che Parma non sia in man del ce, mui della Chiesa, e poi se il re voccà si potra volger Italia tutta in poche me; tasciamolo surr intercato in Alemagna con quello bestre del tedeschi, e non la provochiamo a rentr in Italia ed assettar i fatti suoi megtio di quella sono al presente (1) Quinci, maledicento a coloro che sforzavanto a gettarsi in braccio di liu (2), si decise a fai marciare l'esercito (3) Quanto lo abbia affrettato il Gonzaga, si comprende da se.

Egli passo il Taro ed occupò il piccolo esstello di Noceto prima che giungessero le bolle approvate a' 10 di giugno in cancistoro (4). Le biade erano orma mature e se tardavasi a dare il guasto, ritenuto efficace alla dedizione di Parma, cessava il funiamento dell' mpresa; che il venu ora a guerra in Italia co'fian-

<sup>(1)</sup> Nicolo da Ponte at Capi del Cons, dei Dieci. Roma, o giugno Etôl. Arch. gen. da Venezia. Lettere originali, inesta n.º 21, mec

<sup>(2)</sup> Vedete (disse al detro and.) s'io ho causa d'esser in colera, che mi voleno far dar della testa nel muro, proche mi voleno far contro l'inclinatione mia butarni in seno dell'imperatore Ibid msc.

<sup>(3)</sup> Giambatt, del Monte mi serive che il papa non havendo trovato in Montlac altro che parole, et dilationi et inganni, è risoluto et mi commette ch'io proceda avanti a danni di Parma. Ferrante Genzoga all' imp. Firenzuola, 8 giugno 1551. R. Archi di Parma, msc

<sup>(4)</sup> Il card, de' Medici mando a' 19 giugno Leonardo Colon bini in Parma con la bolla e con la lettera del papa dei 10 giugno al Dandino; ma il tiuca l'itavio non volte pur tenerne copia, ar asciar entrare il notaio e i tostimoni mandati dal o stesso cardinale per poter five la protesta solenne della intimatione di detta bolla, et che da vostra santità non era moncato di eseguire quanto s'era convenito. Il card de' Medici al papa. Dalla Certosa di Parma. 20 giugno 1551, Bibl. Mai c. L. c. mac.

cesi sarebbe stato, al dir del vescovo d'Arras, un dar della testa nel muro.

Appunto per cio, per non rompere la pace di Crespy che ancora vigeva a parole, l'imperatore non volle muovere le armi se non come chiamato in aiuto dal papa, obbligandosi per fede di sua mano di rimettere Parma sotto il dominio della Chiesa (1). E anche questo rispetto alla gelosia de'potentati italiani ha la sua ra gione nelle condizioni della Germania che qui viere in acconcio di esporre.

V. Qual congerie d. fatti, l'un più dell'altro efficaci a conturbarla, nei tre anni ormai decors, dalla prima dieta d'Augusta' L'Interim introdotto con le minacce, in qualche luogo con la forza, e nelle città principali, come Augusta ed Ulma, con mutarne il governo, ritraendolo dalle mani dei popolani e dandolo in balla de' cattolici, nobili e ricchi. Costanza messa al bando dell'impero e costretta di arrenders a casa d'Austria con promessa di osservare l'antica religione, l'esemplare fermezza di Gianfederico di Sassonia nella sua fede, anche allora che, vinto dall'affetto della moglie ammalata, chiedeva da Maurizio un sol castello dove viverle daccanto a proprie spese, non libero della persona, ma si della coscienza (2); quindi le accresciutegli durezze del carcere, e le vessazioni che pat.vano i suoi figli nelle poche terre loro lasciate; la insolenza de.le guarnigioni spagnuole spadroneggianti nelle fortezze del Wirtemberg; la prigionia del langravio di Assia, da cui nessuna intercessione, neppur

Il veveovo di Fano (Bertant) a Giamo, del Monte. Augusta,
 maggio 1551. R. Arca, di Parma, msc. — Bischof Arras an
 Königia Marie. Druffel, n. 649, p. 646.

<sup>(2) 8</sup> genn. 1550. Ibid., n. 380, p. 344.

dopo il fachto tentativo di fuga a Malmes de' 22 dicembre 1550: tanti eccessi, i disinganni, le rovine, e e fiere voc che dalle città le quali tenevansi ancora in armi, massime da Magdeburgo, sotto forma di tirate in prosa e in versi e di pitture largamente diffuse, ricordavano i dolori, gli sdegni e le vergogne de' forzati silenzi e delle facili acquiescenze: tutto questo era concorso a rendere odiosa la immoderata potenza dell'imperatore

E per giunta il disegno di assicuraine la successione al fighuolo Palippo, reso ancor pri grave lal discorrere che se ne faceva fra la gente con esageraziono come di cosa da eseguirsi vivente ancora il fratello Ferd nando! Del che se questi si dolse con la sorella Maria, la luogotenente dei Paesi Bossi, in quanto il sol rumore che si volesse costrazerlo a rinunziate il titolo di re de romani tornava in offesa della sua dignità, non è però da pensare che, dopo ciò che gli era stato detto ad Augusta nel 1548 e poi confermato con lettera della stessa Maria (2) e con apposito messaggio dell'imperatore (t. IV, p. 449, nota 12), l'abb a preso su, serio (3). Che anzi, essendosi convenito fra loro she rè egli avrebbo negoziato cogli elettori m favore di suo figliaclo Massimil no, ne I imperatore n favore del principe Filippo, finché ambidue non si

<sup>(1) 74</sup> lugho 1545. Ibid., z. 178, p. 129, e nell'estate del 1549. Lugia., Corresp. t. 11, p. 634.

<sup>,2)</sup> Que tiens que (S. M.) ny pensa james ny pensera tant que vive et celle le tiens comme evangule. Ferdinguelo a Marco. Praga, 20 marzo 1549. Ruchotta, t. 1X, p. 728.

<sup>,</sup>d) Maria a Ferriran of La data del 18 aprile 1549 si trova presso forchard. Biographie nationa e de Belgique, t. III. p. 789, non presso bucholtz t. IX. p. 728.

fossero di nuovo trovati insieme e messi d'accordo, pote per alcun tempo racconsolarsi con la speranza che i pericoli della discordia famigliare e della pubblica riprovazione valessero a far desistere anche da quel più moderato disegno di levare all'impero dopo la morte sua Filippo in luogo di Massimiliano (1). Onde e che quando Maria gli pose infine davanti con incustri parole la necessita di acconciarvisi (2), ne rimise profondame ne conturbi to. Sentiti che arrò dalla bocca dell'imperatore, così lo risposo, le ragioni pro e contin a cui acconnate, tui to meglio potrò decidernii (3).

C'eran stati già degli screzi tra lui e Carlo, quante volte gli interessi tedeschi e i suoi particolari di casa d'Austria, di Boemia e i Ungheria non si accordavano con gli interessi universali dell'altro; ma in ultimo egli aveva fatto sempre a volontà di Cesare. Questa volta, allore è i due fratelli si rividero alla nieta di Augusta fin dai primi del luglio 1550, parve invece che il dissidio dovesse toccare l'es remo. Fermo ogniti in voler che l'altro avviasse il discorso. Feid mindo fece il sordo a qualunque allusione o interrogazione suggestiva dei vescovo d'Arras (4), come se di quel

<sup>(</sup>I Konig Ferdinand an kaiser Karl, Prag. 25 nov 1549, Descript, n. 351, p. 305. — Non cubitantial en lafere d'int saves vous ay escript et als aves respondu et aussi me touscha Musc de Shatonay (Chartemay) et aussy luy respondes, quo S. M. le metra apart et le fera reposer come afere, qui sy vouleit renouveller pouroiet engendrer plus de mal que de bien et sur tel espoir me trouversy vers S. M. Ferdinando a Maria, Vienna, 29 marzo 1550. Buchotts, t. 1X, p. 756.

<sup>(2)</sup> La regina Maria a Ferdinando. Brusselles, I maggio 1550. Ibid., p. 490

<sup>(3) 14</sup> maggio 1550. Ibid., t. VI, p. 464.

<sup>(4)</sup> Bischof Armas an königin Marie, Augsburg, S e 22 junt 1500. Druffel, p. 444 e 450, p. 441 e 448.

negozio non avesse mai udito parlare (1) E di la seriveva a Maria: Ho fatto un ogni tempo, e finche vivo farò tutto che può tornar utile a sua maestà e al principe mio ripole, tranne in questo punto che non è conveniente (2). Finora non se ne trettò nulla con me, e spero che si farà a meno di trattarne; il che, a parer mo, sarebbe meglio per molti rispetti, tra i quali non è ultimo questo, che io tengo unpossibile la cosa e feconda di gnai la proposta (3). Poi, come seppe che Carlo, disperando di tirarlo per vie indirette nd aprirsi, aveva chamato la stessa Maria affinche si interponesse in persona fra loro, saltò fuori con la domanda, del resto non men prevista che temuta, del ritorno di Massimiliano dalla Spagna. Per vero questa domanda, benche fatta in apparenza con ragioni generali, offriva il destro di entrare nella materia da cui in realtà procedeva; ma nel consiglio imperiale prevalse il partito di astenersene, per rimettere intero il negozio all'arrivo di Maria; già senza di essa non vedevasi modo di venime a capo, e il negozio era di tal natura che, com nciato che si fosse a trattare, hisoguava non lasciarlo raffreldare (4). Quanto a Massimiliano, dopo vari sotterfugi si convenne alla fine che ritornasse in marzo dell'anno vegnente, ove allora Carlo o Filippo potesse andare in Ispagna, ed



Detto alla detta, 29 luglio 1550. Ibid., p. 457, p. 458.

<sup>(2)</sup> Hors ledit article qui nest a propos. Augusta, 15 luglio 1950. Buchotts, t. 1X, p. 732.

<sup>(3)</sup> Et tiens que sy lon le proposa que trouveres que vos ay escrips verité et que il oust esté misuix que on me le cust james proposé. Augusta, 19 lug io 1550. Ibid., p. 732

<sup>(4)</sup> Il rescovo d'Arras alla regina Maria, 25 ag. 1550. Leop. c. Ranke. Dentsche geschichte etc. 5º ediz. Leipzig. 1873, t. VI, p. 292 e seguenti.

ove ció non fosse possibile, che la mogate di lui vi tenesse il governo (1). Fino a quel tempo pensivasi di conduire a buon termine il mentovato negozio.

Maria arrivo ad Augusta a' 10 di settembre. Delle suo conferenzo segrete con Ferdinando non abbiamo notizia alcuna degna di fede (2). Ma questi deve aver tenuto duro (3), giacche riusci ad ottenere che non si procedesse nelle trattative senza l'intervento di suo figlio. Sei giorni prima che Maria ripartisse per Brusselles (4), andò ordine a Massimiliano di venire al più presto possibile (5).

Massimiliano, qual primagenito della linea stanziata in Germania, ritenevasi erede del padre anche nella dignità elettiva imperiale. Figurarsi dunque l'animo suo quando il giovane conte di Lodrone nel settembro

- (1) Ibid., p. 294 Poco dopo fu concesso miche il ritorno della moglie di Massimiliano. W. Masorenbeccher. Bentrago zur geschichte Maximilian', s. Il. Historiache zeitschrift von Sybel, t. XXXII, p. 237.
- (2) Ce lo nota giustamente il Gochord nella sua Biografia di Carlo V. Biographie nationale de Belgique, t. III. p. 800. Le notizie che danno gli ambasciatori presenti alla dieta sono mere supposizioni loro o ripetizioni di voct che correvano. Lo stesso ambi franceso Marillac, scrivendo al suo re, 15 sett. 1550, confessa che non potendosi saper nulla si stava osservando l'aria de' volti. Druffel, u. 488, p. 504. Però il nunzio Pighino colse nel segno affermando che la cosa era rimessa alla venuta di Massimuliano. Ibid., n. 495, p. 509.
- (3) La reine Marie... par ce que j'en ai out dire, a trouve le terrain trés-dur, et n'a pu rien obtenir. Lettera del conte di Stroppiana amb del duca di Savoia, 18 sept. 1550. Bulletins de la Comm. roy, d'histoire de Bruxelles, 2º serie, t. XII, p. 188.
  - (4) Ai 26 sett. Drwffel, n. 495, p. 509.
- (5) Istruzione per Luigi Venegus. Augusta, 20 sett. 1550.
  W. Maurenbrecher, op. cit. nella Histor. Zeitschieft von Sybel,
  t. XXXII, p. 237.

del 1549 venne in Ispagna, portatore di notizie le quali evalentemente riferivansi a quel disegno di successone (1)! Se certo è che l'in peratore tenne la fede data nel 1548 di non far pratiche cogli elettori finche non si fosse inteso col fratello (2), e se pur mancai o prove che questi abbia rotta la sua (3), tutto all'incontro d'induce a credere che Massimiliano non se ne stette frattanto inoperoso. De' suoi lamenti abbiamo testimoni non pochi (4). Noi udiamo oltracciò il maggiordomo Pietro Lasso esortarlo ad astenersi da agni mezzo indiretto che gli potesse sembrar conducente al fine della sua futura giandezza (5), e l'elettore Mauriz o di Sassonia farsi scusure con lui di non aver risposto

- (1) Dispaccio di l'edro Lasso del 30 sett. 1549. Ibid., p. 234.
- (?) Altrimenti non avrelbe potato jau tardi appellura in era a, testimonio degli elettori di Magonza e di Colonia : a So wrisen a sich auch die churforsten selba zu erinnern, das inen in discr a sachen von urer m.º wegen noch zur zeit gar nichts furgea halten oder napracht worden », 2 marze 1551. Kirt Leois. Staatspapiere. a 408.
- (3) Prova non è l'aver Fercinando, nel luglio del 1550, mostrato agli elettori e ad altri le lettere dell'imperatore, ond era dimostrata filsa la voce corsa un eno al disegno di successione Monsiliar du reg., 22 juni 1550. Relier L. H. p. 262.
- (4) Un am co mio venuto di Spagna nii ha detto in gran conficenza cho il re di Bocana lagnavasi di Cesare che li ha dato n iglio con pochissima dote, et lo tiene per suo inocosenente mi Spagna senzu provisione nè emolumento alcuno, dimoo a tutti li a tri soi vicere 15, 20 fino 52 mila dicenti all'anno, de modo cac esso e forcia o tener la casa alla meglio et a se con il patrimonio suo, et con tutto si tenta nache di levacii ciò cho di ragione li vicare. Li omb. reneto da Brasselles 19 geno 1 not. Arch. gener. di Venezio. Amali veccata, Squarza fogli 1543-1572, asc
- (5) Desercio del Lasso. 19 giug. 550. W. Mincenberher, sp. et Hist. Zeits, p. 237.

a parecelite sue lettere per amore che le propire non andassero in altre mani (1).

Nondimeno, per notort che fossero a suoi maneggi e sospetto il colloquio segreto di due ore avuto per via nelle vicinanze di Genova con un agente francese (2), le ultime notizie di Spagna lasciavano qualche speranza all'imperatore di trovarlo arrendevole, e buon milizio pareva altresi la diligenza usata nell'affrettarsi a venare (3). Bentosto porò mostraroi si meglio fondate le opposte notine ricevute dal papa 4)

Massimiliano giurse ad Augasta ai 10 dicembre. Alcuni giorni prima c'era stato fra i due fratelli un vivesamo alterco. Ferdinando, deliberato d'impossessarsi della Transilvania, cercava ottenere il soccorso della Germania, spargendo nuove da cui appariva minimento o già avvenata l'invasione del turchi. E presontatosi a Carlo il di 22 novembre, gli fece intendere che l'avrebbe proposto alla Dieta. Carlo ricordo allora le condizioni presenti, le altre necessità a cui urgeva provvedere, piel che avevano gia speso gli stati tedeschi in pro dell'Unglicina, ne si ristette dal gettingi

<sup>(</sup>i) Istrazione al Carlowitz, 3 die, 1550 F. A. c. Lengeros. Moritz, horzog und churfurst von Sachsen. Le prog. PSH, t. II., 5, 319

<sup>(2)</sup> b sebol Arrast an kenig'n M r.s. 16 dec. 350. Desiglet, n. 546, p. 547.

<sup>(3)</sup> Laguelle il ne del voit faire, mars plast si sexenser de verir sil estolt dintention de surrester a non vando r c'un escracer a ce que convient. Der hauser un dés la signa 31. na. 15 dec. 1550 Lenix, Corresp., i, II, p. 15.

<sup>(4)</sup> Sa seinctete m's dit qu'elle avoit en advis d'I spagne que quand le roy de Hoëme en partit, se declara à quelq'un sien filelle serviteur..., que plustost il chroit perpetuelle prison que de si paccorder, et ru'asseura sa bie sainctete deux ou trais fois d'avoir le sushit advis de bon lien. Le sieme d'Crf2 sa roy. Rome, 13 dec. 1550. Ribier, t. II, p. 276.

in faccia l'accusa di aver con le sue pratiche in Transilvania, delle quali parleremo appresso, e con le sue contese di confine, indirizzata ogni cosa all'accentato intento; e poiché quegl. replicava dover insistere nella proposta per obbligo di coscienza e di onore, non potè più contenere la piena del suo dispetto. Tacque si dei portamenti di lui nella causa della successione all'impero, ma vi alluse a chiare note, rilevando il contrasto tra questo suo zelo del comodo proprio e la sua noncuranza degli interessi pubblici. Quindi esclamo ch'eglio attraversava nelle sue buone intenzioni; che voleva tutto per se; che infine avrebbe mostrato chi di lor due, od egli o lui, sia imperatore; che, sebben debole ed oppresso dalle malattie, saprobbe trovarsi dove maggiore fosse il bisogno (1).

Eppure, da qualche parola in fuori di far quel che poteva per le cose pubbliche, non gli avvenne, nè allora nè poi, di notar nel suo volto segno alcuno di pentimento o di rossora; chè anzi se lo vide davanti quattro giorni dopo l'arrivo di Massimiliano, porgitore d'uno scritto un cui, riesposte le ragioni della sua proposta e riaffermata la necessità di presentarla alla dieta, conchiudeva ch'era tenuto più a Dio, alla sua coscienza e al suo onore che a sua maestà (2). E come ciò non bastasse, sapeva che Massimiliano sfuggiva Filippo (3), lo vedeva starsene abbottonato e voltar

<sup>(1)</sup> Der keiser un die königm Marm. 16 dic. 1550. Lanz, Corresp., tom. III., p. 16 e 17.

<sup>(2)</sup> König Ferdinand au den kauser, 14 dec. 1550. Ibid., p. 11-15. La esattezza di questa data è messa fuor di dubbio da c.ò che serive l'imperatore node precitate sua lettera a Maria del 16 dicembre: Deputs il na facet semblant de rienz jusques devant hier, quil me donna ted l'escript.

<sup>(3)</sup> Soit oires qu'il se trouve court de propos, ou qu'il aye aultre respect, il se fuyt tout ce qu'il pent... et le sent sa

di subito il discorso quando ne lo ringraziava dell'esser venuto con tanta sollecitudine per gli affari che avevano a trattare insieme. Gli era stato altresì referito aver egli detto che contava sopra tre voti, e che il quarte, cioe il suo come re di Boemia, non poteva mancargh. Anche i tentativi fatti col mezzo del vescovo di Arras per iscoprire se, cedendo su quel punto del soccorso contro i turchi, ne sarebbero avvantaggiate le negoziazioni sull'altro della successione all'impero, diedero in nulla. Ferdinando tenevasi sempre sulle generali E quando lo si esortò d'indugiare di alcuni giorni la presentazione della proposta, sotto colore di dar tempo a più pacati consigli, vi accondiscese bensì: me in modo che vedevasi assai difficile di poternelo trattenere fino alla venuta della regina Maria, già rich amata dai Paesi Bassi al consueto ufficio di med.atrice fra 1 due fratelli (1).

Tutto questo qual impressione facesse sull'animo di Carlo, allora così stremato di forze che ognuno se ne aspettava vicina la morte (2), lasciamo dirlo a lui stesso: Non ne posso più, scriveva di suo pagno alla sorella Maria, se non muoio. E vi assicuro che nessuna cosa, ne quel che mi face il defunto re di Francia, ne quel che rorrebbe farmi il presente, mi ha

Majorte. L'écéque d'Arme à la reme Marie, 16 duc. 1550. Arch. imp. de Vienna, etc. de Gechard.

Google

<sup>(1)</sup> Dispaccio precitato dell'imper. a Maria, 16 dic. 1550 loid., p. 18-20.

<sup>(2)</sup> L'on estime communement (scriveva I amb. francèse Marillac ai 28 ag. 1550 in occasione della morte del cancellière Granvelle) que ledit Granvelle est allé comme précurseur faire logis à son maistre, qui est en termes de le suivre bientost. Ribier, t. II, p. 283. Più ancora a questi giorni. Vedi il dispaccio di Renard amb. imp. in Francia all imper. 28 dic. 1556. Druffel, n. 550, p. 551

tanto afflitto quanto il vederni in tal forma trottato dal fratello. Insomma non ho altra speranza che in Dio, il quale supplico roglia dari a lui intelletto e rolontà, e a me forza e pazienza, affinche possiamo metterci d'accordo; e se la vostra venuta non varrà a convertirlo, che valga almeno a consigliarimi e a consolarmi (1)

Maria venne la sera del 1º gennaro 1551; e quanta cura possono suggerire l'amor della famiglia e l'ansia dei suoi pericoli, quanta destrezza possono dare il lungo esercizio ne maneggi pubblici e il sentimento di un mandato indeclinabile, quanta pazienza l'affetto a' fratelli e il vivo desiderio di rappattumarli, bene adoperò ella nel suo arduo ufficio. Dovendosi tener segrete le conferenze, ella ne scriveva gli atti di sua mano, e i ricordi e i bighetti, ai quali pur di sua mano rispondeva Ferdinando, mentre il vescovo d'Arras dava i suoi pareri in nome dell'imperatore e stendeva le manute delle memorio e de' trattiti che Maria ricopiava e compendiava. Questi documenti, che or sono in gran parte pubblicati (2), ci mettono addentro nei più minuti particolari della negoziazione; e qui giova riportarne a larghi tratti gli essenziali, onde si ha lume a grudicare le sue conclusioni. L'idea proposta in prima che il principe Filippo, viventi ancora i due fratelli, fosse eletto come coadiutore di entrambi, per divenir poi rene' romani dopo la morte di Carlo e l'assunzione ail'impero di Ferdinando, fu da quest'ultimo assolutamente rigetiata e con le ragioni stesse che troviamo

<sup>1)</sup> Dispaccio precitato dell'imper. a Maria, 16 dic. 1550. Lana, Cor. t. III, p. 20.

<sup>(2)</sup> Annest ron Denffel, Briefe und Akten, 1875, t. III, parte I p. 161-204.

pur discusse in una memoria preparata per l'imperatore (l), quali il giu amento prestato verso gli elettori e le prescrizioni della bolla d'oro, a cui indarno contrappose Maria la speciosa ragione che il bene dell'impero è il principal giuramento. Ci sono privilegi e costumi nei nostri regni e paesi, ricordò Ferdinando, non solo inutili ad essi, ma pregiudizionoli, anzi contrari al diritto di ragione, e pur, per averli giurati, li osserviamo; quanto più dobbiam fare di quelli che riguardano l'impero, e sono così ben ordinati e conformi a ragione? Posto anche che gli elettori o per forza o per paura accettassero la imposta coadiutoria, e non potrebbero essi rivocarla ed annullarla dopo la morte dell'uno o dell'altro di noi due?

Lasciata cadere quell'idea, ma pur costretto alla fine Ferdmando di prendere in esame il disegno della elezione del principe Filippo a suo successore, duro a lungo e vivissimo il dibattimento sulle modificazioni da lui richieste alla minuta de' relatvi capitol. La instanza che, in lungo di stabilire semplicemente la successione di Massimiliano dopo Filippo, la si proponesse agli elettori insieme con quella dello stesso Filippo, fu bensi subito accolta, avendo Maria osservato che l'una gioverebbe all'altra, e pigliata essendosi in buona parte la dichiarazione di Massimiliano ch'egli non ci teneva pianto ma poi, con tutto che in conformità di ciò fosse stesa la istruzione da presentarsi agli elettori, che Ferdinando s'incaricava d'indurre con ogni miglioi mezzo ad assicurarne l'effetto (2), si convenne che, ove

Doakscrift über die succession in der kaiserwürde. Laue, Staatspapiere, p. 462 e 463.

<sup>(2)</sup> Instruction des kaisers und des romischen kunigs für den vicekanzler Seld an die churfürsten von Mainz und Coin. 2 marz 1551. Ibid., p. 465-477.

invece appanisse poter l'una impedir l'altra, dovesse bastare una promessa da parte di Filippo di procurare a suo tempo la elezione di Massimiliano a re del romani e di lasciargli allora l'amministrazione dell'impero, come l'aveva adesso Fordinando. Non trovò del pari verun ostacolo la instanza che Filippo si obbligasse di promuovere il buon successo e la esecuzione del concilio, e, in mancanza di esso, ogni altro rimedio opportuno al mantenimento della fede; instanza questa che, come congettura Augusto de Druffel, pare dettata a Ferdinando dal timore non forse Fili; po dopo la morte del padre, per riguardo a suoi domini spagnuoli e italian., stimasse più utile di starsene in buona con la curia romana, risparmiandole la croce del conciko. Anche la difficolta del soccorso per la conquista cella Transilvania e la difesa dell'Ungheria, sebbene da principio si cercasse di eludere con parole evasive, nobhiam pur creaere all'ultimo indirettamente appianata; perchè se la proposta di Ferdinando presentata s' 5 di gennaio alla dieta fu respinta, certo è che poi, sopra sua replica, dichiararonsi i principi disposti non solo a sborsare metà della somma richesta al primo del pressimo agosto e l'altra metà nell'a ino seguente, si ancora a pagaro l'intero entro il detto mese di agosto in caso di un assalto dei turchi (28 gena.), e che al lor voto in sul finir della dieta aderirono gli elettori (8 febbraio). C'era però un'altra e gravissima uifficolta, quella cioè del vicariato d'Italia, che Carlo voleva conferito a Filippo allorché Fordinando pervemva al. impero, e a cui Ferdinando ripugnava talmente che s'era espresso voler pruttosto recetere dalla domanda del soccorso contro il turco e del matrimonio di Filippo con una delle sue fichiole

Nondameno dovetto rassegnarvisi, senza neanche ottenere che gliene fossero date in iscretto le ragioni nè che Frippo si obbligasse a trattare dell'accennate matrimonio prima della sua elezione a re de' romani (1) E così, dopo alcane aggiunte e correzioni di parole, fatte a richiesta di lui nella minuta de' capitoli, ritenute per altro quelle che facevano dipendere dal compimento di essi il debito del principo Frlippo di aiutario nelle necessità della Germania e de' suo, stati ereditari, potè finalmente conchiudorsi fra loro, ai 9 di marzo, a convenzione che risolveva quella lite di famiglia secondo i voleri dell'imperatore (2).

Ma la risolveva sulla carta, non negli animi. Che importa vi aderisse anche Massimiliano a voce (3) nella forma dettata da Maria e riveduta dai vescovo d'Arras? (4). Poco costa il promettere di favoreggiar cosa che si giudica ineseguibile. Gli elettori di Magonza e di Treviri al sol rumore di essa dicevano apertamente che non vi avrebbero acconsentito giammai, quando

<sup>(1)</sup> Pourra de noy meames dire la reyne que... comme la mam n'est close audit seigneur roy et au roy de Bohème son fils qu'ils ne puissent ancoire mieux faire que d'accomplir simplement l'oubligation de la capitulation, qu'elle espère que, selon que l'on congneistra le pied, avec lequel luy et son dit fils procederont en cecy, aussi pourrout sadatte M.<sup>d</sup> et ledit signeur prince aoreger le temps. Memoire des Bischof von Arras (risolazione dell'imper, del 1. marco 1551). Druffel, L. c., p. 187.

<sup>(2)</sup> Capitulation zwischen Ferdinand und Philipp. — Ferdinand's Revers über das italianische vicariat. — Filipp a revers. W. Massenbrecher, Karl V und die deutschen protestanten. p. 136'-143." Queste due ultime, più corrette presso Diuffel. t. III. parte i, pag. 196-98 e 199-201.

<sup>(3)</sup> Long, Staatspapiere, p. 482.

<sup>(4)</sup> Draffel, t. Ill. parte l, p. 194 a 195.

bene Massimiliano stesso vi si arrendesse (1). Lui, natura franca affabile di moderate opinion, lui avevano caro i protestanti, memori delle speranze in loro sascitate nei pirmi suoi anni e di alcuni atti d'insubordinazione al tempo della guerra smalcaldica onde s'era attirato gli ammonimenti del padre, e non meno i cattolici, che a quelle speranze potevano omai contrapporre la prova delle pratiche religiose scrupolosamente osservate durante il soggiorno di oltre due anni in Ispagna (2) All'incontro Filippo, spagnuolo di nascita di educazione di carattere, mal sajendo dissimulare sotto le apparenze di umanità e di dolcezza inculcategli dal padre e dalla sia l'indole cupa altera dispotica. era al dir dell'ambasciator veneto Michele Soriano peco grato agli italiam, ingratessimo ai pamininghi, ed ai tedeseki odrosa (3).

Nel giorno stesso in cui fu segnata la convenzione ne Massimiliano ne Ferdinando intervenuero alla inteudazione di l'Hippo come sovrano de' Paesi Bassi celebratosi nella stanza dell'imperatore (4). A questa prima

<sup>()</sup> Marillar an kong Hemrich, Augsburg, 24 feb. 1551. Draffel, t. I. a. 500, p. 582, a Letters del coste di Stroppiana, 10 gen. 1551. La c., p. 191. — La elettari dicono apertamente... che loro non hanno facultà no de elegger coadjutore ne altro re di Romani, perchi la loro podesta e di elegger l'imperator quando vaca l'imperio, overo in absentia lel imperator, ove sia il bisogno, elegger re di Romani... Quando questo negotio venisse a trattarsi con tutto l'imperio, sono certi che non lo obteniria, perche sono molti principi che, più tosto che eleggir il principe di Spagna, Izono che se accorderanno con el Turco. Dispaccio di Moranni e Rodore, 15 febbr. 1551, cit da fischard.

<sup>(2)</sup> W. Maurenbrecher, Bertrage zur gesch Maximahan's II, nella Hast. zeits von Sabel, t. XXXII, p. 231 e 232

<sup>(3)</sup> Rolazione del 1559, msc.

<sup>(4)</sup> Mar.Lac an konig Heinrich, 10 marzo 1551. Druffet, t. 1, n 600, p. 551

dimostrazione di mal represso sdegno ternero dietro bentosto altre e più significative. Massimiliano si nego di fare cogli elettori per lettere l'ufficio di cui suo padre in sul partire d'Augusta agli 11 di marzo era stato rich esto calla sorella Maria (1), e Fordinando, non potendo sottrarsi direttamente all'obbligo assunto di procurare il voto degli elettori Maurizio di Sassonia e Greachino II di Brandeburgo, cercò intanto tirar in lungo il principio della negoziazione. A tal fine, non ebbe si tosto ricevute le .struzion, relativo per il Gienger, il quale siccome il più sperto e autorevole de suoi consigliert doveva essere incaricato (2), che rispose di averlo persuaso a intraprendere il vinggio non ostante la sua malferma salute (3), per poter por, quarantacinque giorni dopo, annunciare che n'era impedito; quind, in luogo di lui propose a scelta altri quattro di minor credito, non recordando punto quel Giovanni Hofmann, il quale per il posto che teneva e per i vincoli di amicizia che legavanto a Maurizio sarebbe stato il più idoneo a sostitum,o, e levò ogni sorta di dubbi sia sull'opportunità del momento a trattare, sia sulle dette istruzioni, in particolare sulla convenienza che il negoziatore toccasse come da sè, quando gli altri argomenti non bastassero, il tasto pericoloso del bene che faceva sua maesta a Maurizio e di quello che potrebbe fargli Filippo, se da lui con tal mezzo gratificato, tenendo in perpetua

<sup>(1)</sup> Druffel t. I.I. parte I, p. 201, e t. I, n. 623, p. 619.

<sup>(2)</sup> Geheime instruction des Kaisors für den rath Giongerber seiner sending an die chürfürsten von Sachsen und Brandeburg, mari 1551. Lanz Stantsp. p. 477-481. Questa istruzione für mandata a Ferdinando agli 11 di aprile. Veda Denffel, n. 615, pag. 612.

<sup>(3)</sup> Feedmand an kaiser Karl, Wien, 19 apr. 1531 [bidem, n, 624, p, 620.

prigionia la spodestate Gianfederico (1). Per contraccamb o l'imperatore, accortosi ancor prima delle sue tergiversazioni, o se ne ha prova nei lamenti del vescoro d'Arias (2), mentre ribatteva ad uno ad uno i mossigli dubbi (3), andava ognor più ritraendos dalle promesse all'amo delle quall si era avvisato di pigliarlo Una sola gli attenne, rimandando in Ispagna Filippo per riprenderne il governo e Massimiliano per levarvi la moglie e i figliuoli. Ma l'altra, dell'alleviare le strettezze domesticho di que'coniugi, dipendenti in gran parte dagli scarsi e non puntua i pagamenti degli assegni dotall, lasciò incomputa, non accordando che un sussidio insufficiente ad estinguere i loro debiti (4), e allo nuove rimostranze di Ferdinando rispondeva per bocca del vescovo d'Arras non volerli pagare, per non aver egli ne suo figlio promosso ancora l'affaro della successione (5) Maggior causa di litigio fu la questione del Wartemberg che s'era assunto di comporto per via d'accordo, perchè il duca Cristoforo non offriva che i castello di Hohentwiel con centomila fiorini, e Ferdinando stava fermo nel voler metà del ducato con le fortezze di Asperg, Schorendorf e Kircheim, o all'estremo, oltre al mentovato castello, le tre fortezze e tanta terra da trarne una rendita di quarantamila fiorini : altrimenti si terminasse la lite per sentenza

<sup>1)</sup> Ferminald an Carl. Wice. 3 juni 1551. W. Monorchirectes. Karl V and die deutschen protestanen, p. 143\*-147. Veda la successiva sua lettera del 1 luglio. Dimifiel, n. 680, p. 679.

<sup>2)</sup> W. Meurenbrecker, Beitrage, L. c., p. 240, nota 2.

i) Carl an Ferdinand. Augsburg, 21 juni 1551. W. Mauren-brech r., Karl V und die prot., p. 147° 151°

<sup>4)</sup> Ferdinand an kaiser Karl. Wien, 18 apr. — an komgin Maria 19 apr. 1551 Deneffel al 621 e 623, p. 615 e 618.

<sup>5)</sup> W. Maurenbrecher, Bel rage, ecc. L. c., p. 241, nota 2.

definitiva (1). Indarno il fratello ribadivagli le considerazioni fatte a voce sulla impossibilità di tenervi più a lungo le guarnig oni spagnuole, sulle inevitabili lentezze dell'incoato processo, sul giudizio che ne facevano i principi, sulla difficoltà di eseguire la sentenza quando bene la fosse favorevo.e (2). Indarno anche la sorella Maria ammonivalo per il suo bene a pensarvi meglio, ed aver riguardo ai pericoli presenti, a ricordarsi che chi troppo tira, la corda si strappa (3).

In somma la convenzione, che pur mirava a sicurar l'avvenire di casa d'Austria, non fruttò che discordia tra i suoi membri

Tuttavia l' imperatore non dubitò di poter mandarla ad effetto. Mezzi per far forza sull'animo degli e ettori ne aveva invero: su Maurizio, con l'accennato spavento di Gianfederico; su Gioachino di Brandeburgo, carico di debiti, con la promessa di una buona somma di canaro e dei vescovadi di Magdeburgo e di Halberstadt per suo figlio; sul palatino del Reno, vecchio, pauroso, senza fortezze nel suo territorio, con la speranza di un pieno perdono e della restituzione del ducato di Neuburg, il quale, promesso in prima al duca d. Baviera, poi al duca d'Alba in premio do suoi servigi militari, era tuttor in mano sua presidiato da genti spagnuole. Che se quei mezzi non bastassero, ne potesse aver luogo anche con gli elettori ecclesiastici il consueto merci momo del voto, restavagli l'altro mezzo insolito, che in tal caso a' ara g.a proposto fla da principio, il recorso cioà all'autorità del concilio (4).

Bucholis, t. IX, p. 527; Draffel, n. 621 e 624, p. 615 e
 Lanz, Corresp., t. III, p. 503.

<sup>(2)</sup> Druffel, n. 604, 615 e 627, p. 598, 642 e 626.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 638, p. 638.

<sup>(4)</sup> L'intentione di sua maesta è di provare ogni via di ottenere questo sun disegno con huona volontà del i elettori et

Quale il modo, di cui discorse col nunzio Pighino, e si apri anche coll'elettore di Magonza (I), non ci consta; ma possiamo congetturare, ponendo mente al già previsto ostacolo che avrelbero opposto i cattol ci di non poter mutare la forma antica della elezione senza il beneplacito del papa (2). Probabile è che volesso portar la cosa in concilio per averne la sua approvazione, e così toghere agli elettori il diritto del voto, nè può parer strana l'idea a chi considera che quel disegno di successione era intimamente connesso col fine che immedesimava il rinnovamento della unita medievale della Chiesa e il ristabilimento della supremazia cesarea (3).

E fu un momento in fatt, che potè illudersi di essere vicino a conseguirlo, quando fermata la congiun-

altri principi di Garmania se potra; altrimenti prevalersi del autorità del concilio; et con me è stato già parinto del modo. Il monato Pighino al popa. 20 apr. (?) 1551. Archiv. di Sommena, leg. 2007, fol. 124, cit. da Drieffel, t. III. parte I, p. 204. Confr. L. Ranke, Deutsche geschichte ecc., t. V. i. quale riporta un brano di quel dispatcio come sa nelle Inform. polit., t. XXII, p. 254.

- (I) Che a questo fine havevan ritenuto lo elettore Maguntino alcuni giorni doppo la partita delli altri principi, et che con lui havevan comunicato ogni cosa, essendo reputato come lavero è la più savia testa di Germania, et conclude che quando a loro maestà non possa succeder di guadagnare li elettori fanno diergno per quanto e, nintio ha potuto es ilorare di prevalera della autorità del concilio, facendo fondamiento nella buona intelligenza che hanno con N.º S.º. Monsignor Dindino al cord. Crescenzio, 27 marzo 1551. Archivio Borghesi in Roma, Ser. 1, 486, msc.
- (2) Veggasi su cio quel che sta scruto nella Memoria stesa probabilmente dal vescovo d'Arras per uso dell'imperatore. L'est Stastpapiere, p. 463.
- (3) Ancor più tardi si direra Cesare voler operare cue il concilio elegesse re de romani il principe suo fiolo. L'ambase veneto Domenico Moros ni da Augusta, 26 sett. 1551. Arch. gen. di Venezia. Minuto e abbozzi di anna i veneti dal 1550 al 1560, mac-

zione della corona di Spagna con i domini italiani, principal fondamento alla preponderanza della sua casa in Europa, stretto in lega col papa e pieno di speranza d'indu lo, al prezzo almene di un principato per i suoi nipoti, a far da se tal opera di riformazione della disciplina ecclesiastica che fosse senz'altro accettata dal concilio, vide fin i teologi degli elettorati di Sassonia e di Brandeburgo accordars, nel parere d'intervenire a quell'assemblea menvocata a Trento Esposte che vi avessero i protestanti le loro opinioni, sia pur negli articol, definiti, noi sappiam gia com'egli la peusasse sul resto (pag. 95).

Ma quel fine era in una contraddizione violenta con i fatti e le idee d'indipendenza politica e religiosa che aprivano un nuovo avvenire alle nazioni d'occidente. Possibile che sulla nazione tedesca potessero ancor tanto le tradizion, dell'impero da farie dimenticare sè stessa! L' Interim, accettato a malineuore e con restrizioni mentali, aveva avuto scarsissimi effetti, e non ne fu ultima causa l'essere mandata ai vescovi la facolta di ordinar preti conjugati e quelli che volessero pigliai moghe; facoltà sulla quale Cesare si astenne dall'insistere, come vedemmo a suo luogo, giudicandola cosa impossibile ad ottenersi, perche fuori del comun ordine ed uso della Chiesa anzi dichiarando di nonessersi obbligato a procurare che il papa approvi ne il matrimonio de' pret, ne la comunione sotto amba le specie, si unicamente a tollerar l'uno e l'altra, e senza assicurare che in buona coscienza si possa usarne insino al futuro concino (1). Onde appare ognor pau che l' Interim non abbe per lui importanza, se non in

Google

Kaiser Karl an könig Ferdinand, 10 nov. 1549. Deutfel,
 p. 298

quanto la sommissione de protestanti sia pur apparente. serviva ad avvalorare di fronte a papa Paolo III la instanza per il ritorno del concilio in Trento (1). Avvenne perciò che solo in pochi luoghi pote riannodarsi il vincolo con la gerarchia cattolica, la dove, cioè, con l'assenso di alcuni vescovi, preti da prima cattolici, poi divenuti protestanti, esercitarono il culto secondo quell'editto. negli altri non se ne osservarono che le forme, e la predica rimase protestante. Anche la prova di dargi, un senso conciliativo con la confessione augustana, pur ristabilendo le cerimonie e i riti cattolici (Interim di Lipsia); quella prova che attirò sopra il più cospicuo de suoi autori, il Melanctone, l'acerba censura di averceduto ai voleri del padrone e protettor suo, il duca Maurizio, falli nella Sassonia e nel Brandeburgo. Ne fan testimonianza i pareri che ivi appunto andavansi adesso preparando per i deputati al concilio, nei quali parere non vi ha traccia d'influenza dell'Interim: tutto invece è informato ai puri concetti dell'accennata confessione.

Poiche dunque lo spirito protestante si mantenae vivo nella maggior parte della nazione, e anche sotto alla sua superficie tranquilla intenso covava il fuoco degli sdegni, come si spiega che tardasse tanto quella scossa che sola bastava a far rovinare la faticosa opera della politica imperiale? Gli è che nella nazione divisa in tanti piccoli Stati e più assai dai sospetti reciproci, dalle gare di cupidigia de' suoi principi. I

<sup>(</sup>I) Oltra d. ciò persuadono a sua maestà che li ritoraa in conto mantener tal fuoco così acceso per tener in timor continuo sua santità et la sede apostolica et per mantener la materia viva al concilio, nel che hanno fatto grun disegno. Il nunzio Sebustiano Pighino, Magonza, 5 nov. 1548. Archivio della santa sede. Lettere dei principi, vol. XIII, p. 223, msc.

vari elementi di opposizione erano in origine ristretti. disgregati, non concordi fira loro. A poco a poco si allargarono, si avvicinarono, si riunirono. Il primo trattato che incominciò a fonderne insieme alcuni è la lega d. Königeberg de 26 febbraio 1550 tra il margravio Giovanni di Brandeburgo-Cüstrin, i, duca Alberto di Prussia e il duca Gianalberto di Neclemburgo, dovuta all'infaticabile zelo del predetto margravio Giovanni, il quale, guastatosi coll' imperatore principalmente per amore del suo Vangelo, fin dall'ottobre del 1548. quando Maurizio di Sassonia non aveva ancora ceduto nella questione dell' Interim. s'era inteso con lui di ricorrere per aiuto alla Polonia. Però questa lega a cui accedettero i duchi Enrico di Meclemburgo e Francesco Ottono di Lüneburgo, e si cercò l'adesione della Danimarca, dei duchi di Pomerania e delle città marittime, non si prefiggeva altro scopo che la difesa della religione, se minacciata con le armi; ne troviam punto discusso il disegno della conquista de' principati ecclesiastici con la strage del clero cattolico, che pare le sia stata messa innanzi dal figlipol maggiore del prigione Gianfederico di Sassenia (1). Tuttavia non escludeva il partito, già avviato nell'anno antecedente dal margravio Giovanni e dal duca di Prussia, del chiedere anche i soccorsi forestieri, e così spianò la strada a' più risoluti propositi che le condizioni generali delle cose affrettavano. Le città marittime dichiaravansi pronte a dare gli averi e il sangue (2), e la resistenza di Magdeburgo al bando imperiale, questa energica dimostrazione del sentimento religioso esaltato dagli interessa politica e dal fanatismo della pleba, faceva



 <sup>15</sup> febbr. 1550, Druffel, n. 388, p. 359-362.

<sup>(2)</sup> I Voigt. Der Fürstenbund gegen kaiser Kurl V, net Roumer's histor. Taschenbuch, set. III, anno VIII. Lipsus 1857, p. 47.

ormai tedere ad ognuno che se la Francia vi prestasse una mano sarebbonsi scatenate da per tutto le furie della rivoluzione. Io supplico vostra maesta, scriveva il commissario imperiale Lazzaro de Schwendi, di non trascurar queste cose, perchi altrimenti commercia au una terribile confusione, e la si estenderà col tempo per tutta Germania: la religione n' è la vera causa, e ad essa si aggiunge il timore della ubertà e il governo degli stranieri (I). E scoppiata che fosse la rivoluzione, non avrebbe essa per primi travolti que' principi protestanti i quali aveau tenuto la parte dell'imperatore e contribuito ad annientare la lega smalcaldica? A questo pericolo pensò certo il margravio Alberto di Brandeburgo-Kulmbach, quegli che s'era pur sottomesse all' Interim, ordinandone a' suoi sudditi l'osservanza con minacce di gravi pene (2). Non fu sl tosto informato delle pratiché introdotte col re di Francia, che si protestò deliberato a concorrervi col consiglio e con l'opera (3); anzi richiese ch'egli e Maurizio ne fossero i principali negoziatori, non senza avvisare alle cantele da prendersi, affinche non ne venisse loro alcua danno (4). Quanto più aveva a pen-

 <sup>7</sup> nov. 1550. Dreffet, n. 522, n. 529

<sup>(2) 15</sup> sett. .548. Ilind, n. 212, p. 157

<sup>(3)</sup> I Vongt, M. Albrecht Alcibrades von Brandenburg-Kulmbach Berlin, 1852, t. I. p. 214.

<sup>(4)</sup> Vedi la sua lettera a Maurizio di Sassonia de' 27 marco 1\(\frac{50}{20}\), presso Ranke, t. VI, p. 227-298, e la memoria, che vi eta archiasa, presso Lunffel, n. 400, p. 376-382. In questa, noto il passo che qui più imporia: Und da Frankreich ja die verjagten berrn für ein ursack halten oder mit einziehen walt, so mocht das ein wege, so in der capitulation mich verzehen werden misst, sein, das dieselben sich zu erhaltung fridens diese landt gar verzihen und obtretten, sich auch versehreiben und verpinden musten, derhalb hein spruch oder forderung nicht daran zu haben.

sarvi Maurizio, il traditore di Gianfederico e della causa comune! Si d.ca pure ch'egli non era appieno sodisfatto dell' imperatore per i possessi lasciati ai figliuoli di quella sua vittima, per il nessun obbligo imposto loro di riconoscerlo nel nuovo suo stato, per il toltogli diritto di protezione sopra Magdeburgo ed Halberstadt, massimamente per la negata liberazione del langravio, si dica ancora che, presago delle conseguenze, ne deplorava l'arbitrario governo; non è men vero che solo allora si mosse quando vide che si preparava la congiura, quando cioè fu preso dal timore di perdere per essa il frutto delle sue passate ini quità (1).

Eccolo dunque tutto intento a raccorne in sue mani le fila, destreggiandosi con i principi e con l'imperatore in guisa da vincere a poco a poco la diffidenza degli uni, senza destare fuor di tempo quella dell'altro Compone le controversie con suo fratello Augusto per aver in lui un fedele compagno; non tralascia nulla che valga a riscaldare Massimiliano contro il disegno di successione all'impero, per il quale l'anno innanzi avera messo in certo modo a disposizione di Cesare il proprio voto (2), e, concordata con l'elettore Gioacchino di Brandeburgo la protesta di non intervenire alla dieta finche non fosse assicurata la liberazione del langravio d'Assia, si apre la via non men agli accordi coi figliuoli di quest'ultimo, i quali ebbero luogo a

<sup>(</sup>I) C. A. Carnelius, Caurbust Maritz gegennier der Farstenverschworung in den jahren 1556-51. Mänchen 1867, p. 643. Confr. W. Maurenbercher Studien und skizzen zur geschichte der reformationszeit. Le pzig 1874, p. 192.

<sup>(2)</sup> ton sun ettern all imper, de 17 marzo to45, F A. c. Langenn. Montz., herzog und charfürst von Sachsen Leipzig. 841, t. H. p. 314.

Salza del gaugno del 1550, che alle sue 11 me relazioni col re di Francia (1). Poi ne domanda l'allennza (2). e nord meno poco dopo, in otrobre, va alt'impresa di Magdebuego con mandato della diola, serga neauco intenders, sur compensi dianza richi eti, ma mon convenuti per l'opposizione di quell'archiescovo spodestato (3). Parve questo un passo definit vo di fedelta verso l'apperature : se no composerro gl. s asima indella patria, è in particolare i suoi sulditi, stati sempre concordi nel dissuadordo (4). L'effetto mostrò juvece ch'era indi izzato a tatt'altro fine: a que lo case di for a mi t di fira e a se i profestanti che cola tenevangli fronte. Prende, an fatti, al suo soldo de genti del duca Giorgio ai Meclenburgo sotto colore d'in pedire ch'essa gra viteriria a' 👺 settembre degli assod att., passassero dalla lor parte (5); claede cartari all'imperatore, perche non puo sostenerre le spese, në bashino 6000 ferh e 800 evralli, ee në voghono 8000 degli um e da 1000 a 1200 degli altri (6): empadronitosi al 28 novembre della città knova, cerca di guadagnaro la vecchia offrendo condizioni di resalargh same; liberta di fede secondo la corfessione augusta ia e conferma di tutti i privilegi; fallatogli questo tentativo per la diff. lei za del popolo, cho invesato, al dre suo, dal demonro con volte comprendere a che

<sup>(1)</sup> Sug istruzione presso Constant, op. e 1 p. 2" a 28.

<sup>12)</sup> Menoria de, 14 agosto 1550, Thid, p. 25 c. 1.

<sup>(4)</sup> warns von 5 hwentt an saiser Karl, Prag. 15 jun e 18 juli 154s. Deuff 4, n. 306 e 317, p. 332 e 253.

<sup>(4)</sup> Sa noblesse et sul jerts luy ont tousiours lissuade qu'il ne don voieton entre pronduce in re courz de Nandouburg  $Ibid_{\gamma}$ , p. 255

<sup>(5)</sup> Kurfürst Muritz an die zu Angeburg versammelsen stanse, 8 dec. 1550. Ibid., n. 539, p. 541

<sup>(6)</sup> Kurffirst Meratz Antwort and Schwend, 's wertaing, 7 nov. 7550, 15nd., n. 521, p. 527.

si potesse rentre, mnove contro quelle schiere di circa 7000 finti e 600 cavalla, che faccol esi rella Sassonia nferiore sotto il conte Volrado di Mansteld e il proscratto barone 6 ovanni di Heideck, prebabilmente per opera del margiavio Giovanni di Brandeburgo-Custran, dopo occupata Verden, correvano in seccorso di Magdeuargo; ne sconfagge alcune, fa che altre gli si arrendano spontameamente, infine le prende quasi tutte al suo servigio insieme col barono di Reideck, ai o de più reputati capitani d'allora (1). E l'Be dock gli procuso beatosto un abioccamento col ma gravio Giovanni di Brandeburgo, chi ebbe luogo a Dresda ai 20 fel braic lel 1551, Comilessi si aprirono a vienda, runasero subito d'accordo sulla lega da concluidersi in difesa della confessione augustana e della liberta tecesca (2) Maurizio premise di mettervi ogni suo avere e il songue (3), e il mangravio Giovanni si tobe l'incarico non solamente di ottenerne l'approvazione degli altri retrema gua suoi confederata, si aucor di veder modo che fosse allempiata la consazione, posta come essenziale da Maurizio, che vi entrassero anche i figliuch del prig one Gianfederico di Sassonia e si riconeniassero con las (4). Ma le negoziazioni introdutte a ta. noposulla base già per lo innarzi e pa volte proposta de la lmerazione di Gianfederico e di una indemita sopra i

<sup>(.)</sup> Qui est bathi mars bon capitanto et hom as de guerre sy bon comore on la petera trouver en Allemaiane. Le sacres e es Sch rende en lucre e Ko. i. 50 nov. 1550. Ibid., n. 563, p. 555.

<sup>(2)</sup> F. A. v. Langenn. op. cit., t. H. 32 (325)

<sup>(3)</sup> Entworf zu einer erzta ung des start estez Maintz, 26 feb., 1551, Die ffet in 58t, p. 578.

<sup>(4)</sup> Erslarung ves maragrafen Hans von Brandenburg, 21 febr. 1551.  $Ibid_{11}$  n. 584, p. 580.

beni dei principi ecclesiastici (1), non condussero a verun risultamento. I figliuoli di Gianfederico, per voglia che avessero di partecipare alla grande impresa, rifuggivano naturalmente dal far pace con chi li aveva spogliati della dignità elettorale. Per il che nella nuova conferenza che si tenne a Torgau fra Maurizio e Giovanni, ed alla quale intervennero anche Gianalberto di Meclemburgo e Guglielmo d'Assia, il primogenito del langravio, fermata essendosi a' 22 maggio l'accennata lega, e ritenuto che la si potesse trasformare in offensiva, fu preso che, ove que'figliuoli di Gianfederico non volessero accedervi a condizioni ragionevoli o per lo meno starsene neutrali, sarebbero trattati come nemici. Messo così Maurizio al coperto della loro vendetta, e fatto capo de' principi congiurati, egli maggiore di tutti per mente e forza d'armi, non restava che assicurare i soccorsi forestieri, e Federico di Reifenberg andò in nome di essi a chiedere quelli del re di Francia (2).

VI. In questo mezzo eransi mutate anche le relazioni estere dell'imperatore. La tregua col turco, su cui appoggiavansi i mentovati suoi disegin, non sussisteva che di nome, da che la flotta genovese e spagnuola, ingrossata dalle galee del papa, di Cosimo de' Medici e dell'ordine de Gioanniti sotto il comando di Andrea Doria, di Giovanni de Vega vicere della Sicilia e di don Garzia di Toledo fighuolo del vicere di Napoli, ebbe presa d'assalto a' 10 settembre del 1550 la città di Melidia (Affrica) sulla costa di Barlaria, della quale l'anno innanzi s'era impadronito il

Confe. W. Wench, Kurfurst Moritz and die Ernestiner in ien lahren 1551 und 1556 (Forschungen zur deutschen geschichte, t. XII, 1-54, Gottingen, 1872)

<sup>(2)</sup> F. A. v. Langova, op. cit., t. II, p. 327-328.

famoso corsaro Dragut (Thorgudschebeg), facendone adattatissimo scalo alle sue correire devastatrici or sulle riviere di Valenza, or sulle liguri. Questa conquista parve tanto più importante in quanto che fruitò l'alleanza de' vicini principi Mori, fra i quali del successore di Muley Hassan in Tunisi. Ma la vera potenza di Dragut, consistente nelle sue navi, nulla aveva sofferto; e se pel marzo dell'anno seguente la fortuna arrise ancora al Doria si da chiuderio nell'angusto golfo dell' sola di Gerbah, che da ogni altro lato è e recondata da bassi fondi, sia qualsivoglia lo strattagemma o il trovato per cui riuscì a sguizzargli di manofatto e che il Doria, mentre stava aspettando di pigliarlo da un momento all'altro, ricevette da Malta l'annunzio ch'egh riempiva nuovamente di terrore le coste della Sicilia. Poi, come pensare che Solimano II, il quale aveva promosso il Dragut a sangiacco di tutta la Barbaria, volesse separar la causa sua dalla propria, menando buono le ragioni di Cestre fondate sull'uso dei principi di non comprendere nelle convenzioni fra loro i pirati? (1) Ben non era per lui ancor maturo il tempo di rompergli guerra, ritornato essendo pochi mesi unnanzi dalla spedizione di Persia con l'esercito molto battuto. Nondimeno gia in luglio del 1551 comparve nelle acque delle due Sicilie una gran flotta condotta da Sman genero del visir Rustan, il quale, dopo intimato invano a quel vicere la restituzione di Melidia, per rappresiglia piombò addosso al possessi de cavalier gioanniti, che stavano verso l'imperatore nella relazione stessa di quelli de' pirati verso il sultano, in prima a Malta, é poi, a scanso d'indugi, a

Der kaiser an Sultan Selyman II., 31 oct. 1550 e 8 marz 1551. Lana, Corresp., t. III. p. 5-51.

Tupoli, siculo che i cavalieri, per aver divise le loro forze e non poter sperare nell'anito del Doria, che lovova allora ricordurro il principo Filippo dall'Italia in Ispagna e Massimiliano da la Spagna in Italia, noi ivrebbero fardato a consegnire la piazza; come avvenno in fatti ai 14 di agosto.

Consum le l'andamento delle cose in l'ugherra. Da una impresa elle prometteva a casa d'Austria un grande a quisto si svolsero nuove cause di nimista coi turchi, inde fu messo a repontaglio anche il possesso finora conservato.

Vedenimo a suo luozo l'unico erede, ancor bambina, del re Giovanni Zapolya ridotto da Solimano nel 1541 al solo p meipato di Trensilvama (t. III. p. 450). Durante la sua minore eta le dovevano tenere il governo la regina iradre Isabella e fra Giorgio Martinuzzi vescovo di Varadino, gia destitato dal re defunto alla untela del fighto e a la reggenza, in un tempo che puesti uffica er uno di beni maggiore impertanza. Naturalmente quel che non sarebbesi potuto evitare ai che n un vasto reame, avvenne qui subito. Il prelato guerriero prese in sue mani le redini del potere, e, facendola da pridrone, come vide levarglisi contro una saite della nol Ita con alla testa il contutore Pietro Petrovich, non si perito nel 1549 di entrare in trattatire col re Ferd nanco per la cessione dello Stato, Piu volte Isabelia, misofferente di essergli segget a fu sul punto di anlarsene; infine si decise d'invocare l'adute del sultano. Non l'avesso mai fatto! Vero e che auando il bascia di Buda era gia con l'esercito a tre miglia da Szolnok di mezzo, ond'è agovole il passo in Transilvania, vinta dalle instanze di alcun nobili, i quali le rapprese stato is il pericole non forse il turchi rumovassero il mal tratto dell' Ungheria, ella gli scrisse di

non audisogname più essendosi riconciliata col Martimizzi (I), ma quantinuae il bescia non senza qualche esitanza fosse tornato in lietro, pur la sua avanguardia, venuta alle prese con le genti del Martinuzzi, ebbe la peggio (2). Impossibile non venticasse il saltano l'onta delle sue armi; impossibile vo esse portar in pace le fortificazion, ordinate dal re Ferdinando nel detto castello di Szolnok, cho egli pretendeva giacente nel suo territorio. Il Martinuzzi sapova oltracciò essere stata decretata a Costantinopoli la sua deposizione, e mandato an nome a posta per pigliarle vive e merte (3). Lacade, dopo lunghe ed equivocho negoziazioni che non è qui luogo di scorrere, costretta la regina a ricevere in cambio deda Transilvania le samorie di Oppen e di Ratibor nella Sies a, conchiase il trattato in virtu del quale nel settembre del 1501 gli Stati raccolti a Clausembarg prestarono omaggio a Ferdinando e consegnareno la corona di S. Stetano al comandente delle suc milizie, Giambattista Castaldo marchese di Cassano e conte di Platina, degro allievo del famoso Pescara, Immantinente, anegra in quel mose, cominció la guerra col tarco.

Se ora dall'oriente volgam lo sguardo all'occidente, ci si frano davanti manuri a tutto i mutamenti avvenuti nella politica inglese.

Nel teripo che il re di Francia ristringevasi con p. pa Paolo III, l'Inghilterra in lotta con esso e con la Scozia s'era avvicinata all'imperatore. Ma schbene

D Aramon and Pore 13 dec., 5500 (Refer 1) 11, p. 202.

<sup>(2)</sup> Buchofts, gausta le lettere pub m até dal Katona, t. VII p. 247, vedi aucha p. 24° e 25°

<sup>(3)</sup> D'Aranon au roy, 27 sept. 1550, Ribert, t. II. p. 291 Convocala con cio chi scrisso pri terrii il ve Ferencendo a papa Barradia, op. cat., t. IX, p. 590,

paresse, o, per darsi reputazione, si volesse far credere vicino l'accordo (1), le trattative corse nel 1549 non ebbero, nè potevano avere, verun resultato (2); che assurda sarebbe stata allora una lega tra il vincitore de' protestanti e il governo di Sommerset segnalatosi per l'abolizione di quella legge de' sei articoli, con la quale il re Envico VIII si era avvisato di poter interdire il facile passaggio dallo scisma alla eresia. Tanto è vero che la caduta del Sommerset (13 ottobre 1549) fu sentita con gioia alla corte imperiale. Però il Sommerset non cadde per le sue tendenze religiose; si per i sinistri delle sue armi, per il disordine degli affari pubblici, e, possiamo aggiungere, per i manifestati disegni in pro de' campagnuoli oppressi dai grandi proprietari (3), al.a cui esccuziono richiedevansi condizioni e mezzi che gli mancavano. Vana fu dunque la speranza che con lui potesse cessare il movimento di trasformazione religiosa, promosso da tanti profughi per causa di fede venuti d'Italia. di Germania, di Francia, i quali col loro zelo esaltato dalle persecuzioni a cui sfuggivano infiammarono lo spirito de riformatori indigeni. Il nuovo protettore, il conte Warwick (John Dudley, visconte Lisle), o meglio l'arcivescovo Cranmer, non impedito da lui, nella prima iduranza del parlamento continuo l'opera incominciata con toglier via le imagini dalle chiese e con ordinare la consegna degli antichi rituali, per sostiturvi un librosull'ordinazione de'chierici in cui rigettavasi la dottima ce.l'assoluzione, mentre le opinioni evangeliche intorno alla graz a e alla giustificazione prevalse fra i dotti a Cambridge andavano vieppiu preparando il sistema che

Calendar of state, aparts of the rough of Edward VI.
 30, 39, 41.

<sup>(2)</sup> Marillae au roy, Bruxelles, 20 juna 1549, p. 217.

<sup>(3)</sup> Vera Tott | Edward VI and Mary, t. L. p. 208.

fa poi stabilito ne' trentasei articoli. Ne venne per conseguenza che, essendo men possibile di prima lo sperare in un aiuto dell'imperatore, bisognava riconciliarsi con la Francia. Antonio Guidotti, ricco mercante fiorentino stanziato a Southampton, ebbe gran parte nelle negoziazioni che condussero alla pace de'24 marzo 1550, per cui le si restitui Boulogne verso il pagamento di quattrocentomila scudi in luogo de'due milioni gia promessi nel trattato di Londra de. 1546, e quelli pure in compenso dell'artiglieria che vi lasciavano gli inglesi e delle opere di fortificazione che vi avevano costruite. La pace comprendeva anche la Scozia, obbligandosi gli inglesi a sgombrarne le fortezzo; riservati del resto per ciascuna delle parti contraenti i diritti rispettivi

Ci furono bensì ancora per qualche tempo controversie sopra i confini verso Calais; anzi fin al principio del 1551, proprio quando il re di Francia, a crescere d'importanza, spacciavasi per intimo amico dell'Inghilterra (1), questa era in dubbio se i suoi armamenti fossero realmente diretti contro l'imperatore o non piuttosto contro di essa (2), restandole sempre a temere l'azione provocatrice dei Guisa (3) Nondimeno, siccome facevansi anche più aspre le sue relazioni con

<sup>(1)</sup> könig Heinrich an Maridae 23 febr 1551. Druffel, n 589 p. 561. Je ne veula délaisser de vous advertir que tey l'en nous dit merveilles, tant des negociations des François avec Angleterie, que de celle que passe avec la maison Fornese. L'evêque d'Arris a Simon Renard, ambas, en France. Augsburg. 7 mars (550 Papiers d'état du nard, de Granzelle, t. III, p. 497

<sup>(2)</sup> Calendar, of, statepopers p. 285.

<sup>(3)</sup> Lo stesso ambase atore anglese Masone che, assicurate dal re e del contestabile, aveva scritto at 7 febbraio di essere persuaso che quegli armamenti erano diretti contro 1 imperature (16 d. p. 287), pochi giorno dopo rifert avere da buona fonte that not thatandang all their fou words and apresona apparence

I'mperatore, sia per cagion del concilio e sia per gli uffici interposti dail'imperatore stesso in lifesa della regina Maria, la quale ricusava sottoporsi a le leggi religiose dello Stato, così il re di Francia, se mai ventra a lotta con lui, poteva contare almeno sulla neutranta di quella potenza. E però all'annunzio della pace del 24 marzo esultarono i nemici aperti e i segreti dell'imperatore, preve lendo immanente il ricuso imento della guerra tra i duo rivali (1)

Di già poc'anzi il re di Francia, nell'atto stesso che scusavasi con la città di Magdeburgo di non potei darle il chiesto soccorso in danaro, aveva mandato non solo a confortaria che perseverasse nella in guamma impresa, si ancora ad esplorare quel che si petesse ritrarre dall'allernza con essa, e quel che di lle offerte del duca di Lauenburg per il passaggio delle n'ibate attraverso le sue terre (2). Com'ebbe poi libere le mani al di fuori, e con tutto che poco sperasse da principio ne'moti de'tedeschi per le divisioni che v'erano fra loco (3), raddoppiò le consuete arti dell'infiammarne gli scegii, e alle prime dichiaenzio i del duca Maurizio

the hing and court are built upon wave with  $E_{\rm hi}$  tool , that this is prompted by  $M_{\rm b}$ , the limits and has house, 23 (while ,551  $I_{\rm bol}$ ) p, 295,

<sup>(1)</sup> En chemin at lev plusiones deputes de villes et le princes m'out dec av ouverlement ne se pour, as assez rejouir de ca que me intenant le roy estoit en paix de toutes parts, saus occasion de touter sullemes sa pensec que de s'opposers rectement ou indirectement aux desserars de l'en persu. Marilles un consecution Montagement qui 1550 Davissen n.º 450 p. 46.

<sup>(2)</sup> Mémoire un sour de la Vapie; Fontameblan 3 fov. 1550 Popiers d'émit du circle de Geomeelle t. III p. 404-400

<sup>3.</sup> Koncy Heinerick on Morathus, 10 aug. 1550 Diversit in  $^{6}$  at 8 p. 47 s.

ne accolso a promosse lo traire (1) che fruttarono la mentovata lega di Torgan e il conseguente ricorso dei principi congrurati al são aiuto. Nel tempo stesso riprese con maggior energia le negoziazioni assinte fin dal settembre del .547 con Solimano (2). L'ambasciatore suo a Costantinopoli, il signor d'Aramon istigavalo a denunziare la presa di Meldia, come una violazione della tregua quinquernale (3); soffiava nel fuoco della Transilvana; ma poi, fatto accorto che un assalto de'turchi nell'Ungaeria e nella Germania Lon servicebbe che a rangre i tedeschi all'impero, consignava l'uso della flotta, pratiosto che dell'esercito, per uno sbarco nella Sicilia o nella Paglia o per una impresa condotta da Dragut sulle coste di Tunisi; quindi ai primi di aprile del 1551 tornava in Francia per remer conto delle sue pratiche (4), e n'era ben tosto rimandato con istruzioni aventi per iscopo di ottenere che la fiotta turca si congrungesse con la francese (5), alle quali pero con corrispose la spedizione del grovano Sinan cho vedenmo termaat: con la resa di Terrofi (6)

Ibul. Vedi anche Langua Morata t. II p. 319 e Correcus Charficat Morita etc. p. 18.

 <sup>(2)</sup> E. Charrière N'yacustinus de la France dons le Lorent,
 (1) 1. 30.

<sup>(3)</sup> D'Armeion me voy, 20 sept. 1550, Refer t. II p. 200.

 <sup>(4)</sup> Vennues des sieur d'Armann est roy, 7 avr. 1551 Intr.
 p. 264-297

<sup>(5)</sup> Instruction an sign of Armonia pour son retour on terms.
17 may 1551, no. p. 1980

<sup>(6)</sup> Non fosse che per questo dobbian credere al d'Aramon ch'egli, ben lunge dal subornare il comandante di quella piazza, cavaliere di sua nazione, a consegnarla, abbia invece tentato di farne levare l'assedio (Le sie de d'Aramon au m.g., Malthe 26 noust 1551 him p. 303-308) Il sospetto di tradiniento sorto in Malta, benche non rin osso del tutto dalla rispest, de quel grammast o

Il re ingiungevagli di far sapere al Granturco come egli avesse suscitato sotto mano la guerra d'Italia per causa di Parma, quali fossero le altre angustie dell'imperatore, e quali di contro i vantaggi della pace con il'Inghilterra e la grandezza dei suoi apparecchi militari. Fatto è che orama, dipendeva da lui anche il dar fuoco alla mina tedesca; ch'egli in una parola tutti in sè accentrava gli elementi dell'opposizione europea.

In tali condiz oni riaprivasi il Concilio a Trento.

al ra : da maniera che quella che hanno sparso et dicolpoto tale romore non ci pare l'habbiano detto con ragione (17 nov. 155), IBID. p. 310) manca di ogni buon fondamento. La nessuna speranca nel soccorel di Genova, giacchè Andrea Doria era andeto con le sue galea in Ispagna, e Antonio, sorpreso per via alla volta di Mendie da una fiera procella, aveva perduto otto delle quindici galee cariche di municioni da guerra, basta di per se a spregare la resa. Aggrungasi che quanto al re sarebbe piacratò che il Sinan, anziche limitare alla città d'Agosta nella Sicilia (17 agosto) i danni recati ai dominii imperiali, avesse fatto uno sbarco in quelle coste o nelle Puglie, dove aveva numerosi partigiam, altrettanto tornavagh inopportuno l'offendere un ordine religiose caro a futti i cristiani per i servici che prestava Solimano all'incoltro non voleva per ora che rendere la periglia all'imperatore; questi avea assaltato le terre di un vassallo el lui, del Dragut, pur presumendo di non violare la tregua; altrettanto fece Solimano verso la terre de cavalleri di Malta, vassalli dell' imperatore,

Google

N. T.

## CAPITOLO TERZO

Kieprinica o del Coso Le, semioni undecuna e duodes ma, proregazi de trattazione protesta del re di Francia, da mon comondersi con l'anteriore tauxa in concistoro a Reina, - Vari successi della guerra di Parma, Leone Strotze sooi probabili disegni d bupadroniem di Genova, um pirateng softe cesta di Barce lena, e sua rinuncia al servizio di Francia, paga ta des francess nel Preprinte e a rojeffetti. - Inquietables des page e nota es attendators pertamenta, ambance de l'arconesce a biqui da Montepal-· e se all imperatore ; a te di aperia aim atà del re d. Francia verse il papa, amb successo de elemanedo di Parson e della Mirandola, venuta la I sont Corvant Macrope follara eritabantade i asperature all'errante Courses per un un de residutiva - Doputarione des teologice dei Padri sopra gli armeon dell Eucacistia; prorega, ad mianza dell'imperatare della degliope interso tila residencia atta apilio le specio e al matripercende anceninti piaporta alta protesta del re-salundandotto per i pretestanti abbaerate dui datt. Varione e abstauria memo mutato da logato Crescenzio comi di ribrinazione, sessione deciriateria: intervento dei das ambasciatori dell'elettore di Brandeburgo e rogiciti sella qua accimissione aa conceso. - Parem dei trologi e sentenza de, Zaziri negoartigo, della Peniterica è dell'Estrema Unione; capitoli in materia d estormazione, e quali onimera, per atterposit una dei munistri unperiali decimal arth seisions. - Ventila dell'imperatore al lambrack, moa one a lu, di l'actro Camaiumi, creaz one di quattordici cardinali, o ragione dena satuta andata del Vencovo Aca Se de Grass. A Trento; condizione d'annue dell'imperatore — Comparat à Trento degli ambaccatori de principi protestanti, scenato del egato, e ano artificio per far passine pella dottrina relativa al sacramento seu Oranze un articolo che risolveva a questione anda asperiorità del papa si concilio, proporta di conpendera I concilio rigettata dall' naperatore; congregazione nella quase gli ambaaciative protestanti esposero la soro spianze, conferma della esexione a one vescovati del della lolo delle elettire di Brandelaire e sessione decimaquanta con solvaconclotte moute at protestanti a don afterness prorogauni e de la emi sepra il sacrifizio de la Messa e il Sacramento dell'Ordine Malcontente degli, a abasciatori protestabilio insistenza delli imperatore nesto de bienta di effecte di formacione, inniente del papir contro i inchiatri - Ness it early declarates a larger e delia Marandela , conthat prove or define entangements do in gents inspected , were see del tennmere Prancesco de El asso a ver ficace le state delle tanaise, del terazione del prepa de l'instante de sua parte al coldo di 2000 fami e 200 gavala . en a ando as Comzaga I impresa della Mirandela, provved menti proporta Mi Gonzoga. — Intrazione des papa al cardinas Verallo su Francia cano matus trattats er negoziazione del papie del cardi di Tenimon e suo enntemporance remarions com I amperature

I. Chi non le avrebbe cre late efficaci a rimuoverne l'idea?

Ben nella istruzione al Dandi ie del 3. maizo 1551 aveva il papa messo innanzi il printo di prorogialo a settembre, per star intanto a vedere l'es to degli impirati moti politici (1); ma pot, considerato che, solo aperto che fosso il concilio generale, potrebbesi procadere contro il nazionale minacciato dal re di Francia, se n'era r'tratto (2). Anzi in opposizione alle scuse addotte nel mardito con cui nominò i suoi rappresentanti a Trento (3), qu'uli non certo sul serio, si ferse a fine che la promessa della presenza dell'imperatore servisse a guadagnar più facilmente i protestanti, propose ci frovarsi ivi con lui per trattar insieme della concordia religiosa, offrendo di conce ere a tal uppo in perpetuo la concusione sotto ambo le specie come se in col solo, notiva il vescovo d'Arras, stesse tutto

- (1) Sopra tutto si ha da esaminare et risorrere il giorno determinationente della reassimiliane del conclio; et se fissa spediente di prolungario tato a setteri re per lascare similiare la fame che nora si truva in Italia, la cause genera tau e cifice lui nei a n'este de prolati, che col bastone non si incitariono in via, et per volere qualche esito di quest, movimenti, et trovarci intra tanto l'heri, et non haver a giostrare a chinsi ecchi con quel concrio nationale. Din resu in old pag. 600.
- (2) Non essento aperto il genera e, non si potrebbe dire che lo impedisco, nè manco procedere contro di lui, pero spedinistro a sua Signoria (il Dandino) con ordine che non faccia il ufficio ordinato; l'essento necessario per questo rispetto aprile sunito. Eccernio Serristori al daca Cosmo I. Roma 5 aprile 1551. G. Carastelli, Legozzoni, p. 263.
- (3) Cum., Sanctitas sua ob ej is netatem, janctiajmavescentem ac ac versam valetu anem, et anas ob diversas, gravesque sedis apostolicae necessitates multiplicater imperats, ad civitatom Tri-dentinam accedere ac ipsi concilio interesse juxta desi crium suum nequibat, etc. 4 marzo 1551 Le Paar, Monson, t. IV p. 210.

In controversia (1). E benche poco stante, conforme all'anituale sua matabilità di propositi, mosso auche dalle caide esortazioni tel cardinal Marcollo Cresconzio eletto a legato del conetho (2), è più assai dad'erergiche rimostranze de'francesi, tornasse al primo partito, oid nando al Damonio di far savere che in Roma si stava con paura estrenat e quasi dobbio di non avera patire un muovo sacra con questi rimora de' tarchi e de' curenta così nazioneli coma generali, pure, non altriment, cue in lla questione di Parma, conchimeva sempre col cim ficesi. I beneplacito deal imperature (2)

Laonde destinato maovamente per segretario del concilio il Massarelli, lo mandò a' 16 aprile a Trento con incarico che passando per Bologna, dove da poco più di un mese dimorava il Crescenzio qual legato di

s t

<sup>(1)</sup> Bus mif A reserved to be mean Marie Augsburg 21 upr Biol. Due FFF at 0.27 p. 0.24.

<sup>(2)</sup> Then averano has letters cell and in sention ser connecte espresso, rella cuale mostra speciar di paira, o vogli indire di geosial. Et summente havra como è e se fasse d'herra la reassiatione, o vogliamo dire reapente ac del concilio fin a settemi re per veder lan e di questa armata et love la coso di l'arma possino posare: et inhita che ogni strejato di guerra babbia da fare che aca ci cali presata a rano d'Italia, et quelli li Francia al bian legituma causa, et che i luterani possino scili-varsi più che non avrano fatto volendo il contracto del re collo imperatore et con moi et che li cattorici possino dire di non voler abbandonare le loro chiese per paura de luter in Julius papa HI mane propria, episcopo Imol ne lette con borna, episcopo Fonenia, la apprenia, episcopo Imol ne lette con Rona, la la la la calla, papa la la la calla della del

<sup>(3)</sup> lab. msc. — Concords con one senses it vescovo d. Arms nella luttera precitata p. 625: A ce que dit le l'oradino Sa Saa. aont extremement que estant le consil universel ouvert le roy de France face demonstration de vouloir faire en son royaume un coner e nationale.

quella città, gli significasse che, se Cesare rispondeva al Dandino doversi procedere senza indugio nella trattazione, vi andasse egli pure; in caso contrario si aprisse il concilio nel di fissato dai due altri presidenti Sebastiano Pighino arcivescovo di Manfredonia e Luigi Lippomano vescovo di Verona, che gli aveva aggiunti per aiuto e per decoro.

In questo spediente dell'aprire il concitio e del sospenderne la trattazione convenne l'imperatore, per dar tempo ai tedeschi, massime ai protestanti, d'intervenirvi (1), senza però consentire, e s'intende da sè, che l'unico legato, il Crescenzio, rimanesse intanto a Bologna, e schermendosi dall'andata a Trento con parecchie ragioni, fra le quali primeggia il rispette del non dar causa a malignarvi sopra come di un attentato alla libertà del concisio (2).

Il Crescenzio e gli altri duo presidenti entrarono in Trento a' 29 di aprile, e nella congregazione del di seguente cio ch' era gia stabilito in Roma fu proposto ai pochi prelati ivi concorsi Non erano che tredici oltre al cardinal Madruzzi: quattro arcivescovi e nove vescovi, quasi tutti dipendenti dall' imperatore. Per mosti di loro stati colà sei anni, e quattro di questi aini in ozio per aver resistito ai reiterati inviti di Paolo III di andare a Bologna, qual vittoria il vedersi venire davanti i rappresentanti del nuovo papa a

<sup>(1)</sup> Die 24 apr. R. D. Hieronymus Dandinus... Tridentum applicuit... retu it animum M. 18 suae, ut in concilii processu pedetentim incedatur, quousque alii praelati, praesertim germani, ven ant. Ang. Massarette De pontificatio Julia III diarium I. v. Dollanden. Unquinichte berichte und togebücher sur geschichte des concils von Traent. Nordlingen 1876, p. 313

<sup>(2)</sup> Kriser Kart an Diego Meridossa, 20 apr. 1551. Driffer. n. 626, p. 622.

continuare l'opera inferrotta! D'astro canto qual disinganno il sentire a un tempo parlare di prorogazione fino al primo di settembre (1)! Approvato pertanto a voti unanimi l'aprimento, quanto alla prorogazione i più seguirono la sentenza del vescovo di Cistellamare Giovanni Fonseca, che la si facesse a giorno incerto a fin di levarla più tosto che si potesse. Ma il Pighino li ammont a considerare che quell'indugio era necessario per i tedeschi, specialmente per i protestanti e non meno per gli altri, ritenuti allora e dalla carestia dell'anno e dai sospetti di guerra; saper lui tal essere anche la volonta di Cesare appresso il quale era stato nunzio poc'anzi. Nonumeno l'arcivescovo di Sassari. Salvatore Alepus, il quale non aveva prima dichiarato quel che sentiva per voler udir innanzi i collegli, si attenne al parere del Fonseca, adducendo che, se si aveva riguardo ai todeschi e agli altri assenti, molto più doveva aversi a quelli che rimasero si a lungo in Trento ed eran prouti di rimanervi sino alla riorte perche il concilio avesse il suo debito fine; e ciò con tanta energia e tanta perseveranza nell'impugnare la contrana sentenza, che questa, quando fu messa di nuovo a partito, non av ebbe vinto se non si fosse accettata la condizione richiesta dal Fonseca di agginngere nel decreto relativo all'aprimento del concilio che intanto lo si proseguirel le (2). Porse apparto per tal ragione, per attenuarite il senso che doves criuscar.

<sup>(</sup>i) Perché questi poveri prelati desiderano la celerita et esser liberati del timbo, o di questo purgatorio. Cardinal Cresentio an Dandono. Tirent 1 mai. 1551, 1816, n. 634, p. 632

<sup>(2)</sup> Con questo pero, che nel decreto si licesso espressa nente quod interim procedatur ad ulteriora, lano, Confr. A. Turinea. Acta genuma concilii trabiation. Lagabriao 1874, f. I. p. 476-479, e Pauloviciso, lab. XI, cap. XIV, 4.

ingrato a Cesare, parve opportuno ai president, di non adoperar quella frase del riassionere il concilio nello siato in ciù si trovara, con la quale il papa avvisaviasi il rendere impossibile il tomar sopra agli articoli già decisi.

Meglio tornava loto conseguir lo stesso effetto ancor più sotto mano, riferendosi, come fecero, alta bolla di convocazione de' 14 novembre, non mili palesamente disapprovata dall'imperatore, in cui quella frasc è contenuta 1). E sembra eziandio che per il medesimo rispetto verso l'imperatore, al quale doveva tornar troppo breve il tempo del a prorogazione fino al primo di settembre, non abbian voluto nel decreto di essa figurar da proponenti, secondo che avrebbe desiderato il papa a sicurtà de' lor diritti (2).

Con l'accettazione li questi due decreti il giorno appresso, primo di maggio, fu celebrata la prima sessione solenne (nona a datare dal principio fino alla traslazione, undecima se si corta anche quella in cui fa sciolto il concelto a Bologna) nella quale tocco al legato Crescenzio, per non dur mala contentezza di se al carantal Madruzzi, di lasciar correre ch egli precedesse gli altri due presidenti. Vi intervennero, oltre ai tredici prelati che gia vi erano, il vescovo di Vercun Nicolò Psaulme, arrivato quella mattina, e l'ambasciatore imperiale don Francesco di Toledo.



<sup>(1)</sup> Et sebbene nun s'è detto reassume dum esse conciliam in statu in quo reperitur, essendosi detto junta formam et tenorem litterarum S. <sup>100</sup> S.\* in quibus expresse dicitar reassumendum esse in codem statu et terminis, ecc. Lettera precutata del card. Crescenzio al Dondino.

<sup>(2)</sup> Dove che se fossi proposto da noi, haverebbono questi signori imperiali aubitato non si volessa procedere manzi precipitosamente senza aspettare gl'altri, ne dar tempo alli Germani, et che a S. M <sup>12</sup> non pareva bene, come disse lei a V S. <sup>14</sup> Isio.

Ora staremo qui, serisse quel giorno stesso il Crescenzio al Danimo, aspettantio la renuta un altri prelati.. Sua santità ancora ci potrà accisare se le pare che si proceda alle congregazioni e si discidano le materie a anti che venga moggio: numero e frequenza, a noi pare temporeggiar almeno per tutto questo mese, e fra tanto si darà pastura a questi che vi si trovano con qualche cosetta (1).

Che poteva fis ondergh il papa, legato com'era all'imperatore per la causa di Palma, fuor el e pazien tasse! (2) Geloso bensì della sua autorita, non tardo un istanto ad ordinure che negli att. non sinodali il cardinal Madruzzi precodesse gli altri due presidenti, ne'sinodali, il tre presidenti sodessero il siene come quando vi erano tre legati, e il Madruzzi avesse un seggio a parte ornato decentemente e separato dagli altri prelati (3); ma degli 84 vescovi che trovavansi in Roma, e ai quali sin dal 24 aprile aveva comardato che convenissero a Trento, non uno ne mando, mentre invece vi arrivavano l'un dopo l'altro dodici spagnitoli, tra' quali Francesco Salazar sovveauto da lui con venticinque ducati al meso, canque tedoschi (Giorgio Flaes

<sup>(</sup>i) Імвея.

<sup>(2)</sup> Nostro Signore mi dice ogni sera che esorti V S. Rusa. havere patienza, perche finche non vede pigliare qualche sesto alli parti di Parma, non puo pensare ad altro, outre che ac ancora le soccorre quello, che debba scrivere, se non che ove prima si siarghi in cosa del pane, e dell'altre biade, col mievo raccolto, manderà tanti prelati quanti se ne vorronno. Girolomo Diredino ai cardinal Crescenzio. Roma 183 maggio 1551 Bibliogero Burberina cod. LVIII, 12, c. 210, r. msc.

<sup>(3)</sup> Massanetta. Diarrium, 11 mail L. c. p. 315. Concorda con la lettera de. Dandino al card. legato Crescetzio. Roma 9 mag. 1551. Arch. segr. cette. Registro di lettere della Segreteria di Stato, 393 mec.

suffraçanco de vescovo di Wurtzburg, Baldassare Neumann vescovo di Misnia, Federico Nausca vescovo di Vienna qual ambasciatore del re Ferdinando per gli stati di Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, ed Austria, i due arcivescovi elettori di Magonza e di Treviri. Schastiano Hausenstein e Giovanni de Iseni urg.) e tre soli italiani Egidio Foscherari, vescovo di Modena, Marco Malipiero vescovo di Lesina, Giambattista Campeggi vescovo di Maiorca e come tale dipendente dallo imperatore.

Cost non pur in quel mese di maggio, si a icora nei tre successivi, tramie qualche ora spesa nell'ordinore gli att, preparati a Bologna, si passo il tempo in assistere alle solemntà ecclesiastiche e a quelle onde fu onorato il passaggio prima del principe Plippo (da, 6 ai 9 di giugno) poi del re di Boemia Massim Jiano (dal 23 al 27), in ricevere e commentare le nuove che gi ingevano di Germania e d'Italia. Solo il di ultimo di agosto si tenne la congregazione generale, in cui, dopo assegnato ai due elettori il posto sopra tutti i prelati, in luogo alquanto da loro disgruito e in sedie più ornate delle comuni alla destra dei presidenti, premessa però una protesta degli arcivescovi che con ero non si intendesso pregnudicato il diritto d'anzanita a sè, ai successori ed agli assenti, fu deciso di ce ebrare bensi all'indomani la intimata sessione, ma uricamente per prorogaila di nuovo agli 11 di ottobre o per trattar n, essa intorno agli articoli dell'Eucaristia e agli impedimenti che restavano sopra la residenza dei vescovi.

La qual sessione del di primo di settembre, che canonicamente si appella la duodectina (1), non per

<sup>(1)</sup> Vi assistettero con voto deliberativo, oltre il cardinal Madrazzi, i lue elettori ecclesiastici, 5 accivercovi e 26 vescovi Il lecreto di prorogazione fu approvato da tutti, eccetto il vescovo

altro è memorabile che per la comparsa dell'abate Giacomo Amiet pergitore di lettere in latino del re di Francia con la soprascritta. A' suntissimi in Cristo ed osservandissum Padri del convento tratentino Questa soprasor tta, che pur, scorsa appena, parre tale al legato da due a due compagni ciò mostra che il re non ci dispregia, come fu letta ad alta voce dal segretario, mise in grande scompiglio l'assemblea, Gridavano da una parte gli spagnuoli che non si accottassero lettere in cui intifolavasi convento un conciho vero e legittimo, sforzavasi dall'altra l' Amiot, anche con l'autorità di antichi autori latini, ma indarno, di togliere a quella parola ogni sinistro senso; sicchè ad attenuare lo scandalo gia dato in pubblico stimo prudente il legato di indurre i Padri a privato consiglio nell' attigua sagrestia. Ivi il parer de' superiori in d'enita trasse a sè la parte maggiore; perciocche tanto i presidenti quanto il cardinal Madruzzi, i due elettori ecclesiastici e gli oratori imperiali esortarono a nonesasperare il re col negargh udienza. Vuolsi anzi che l'elettore di Magonza abbia detto. Se non volcte udir queste lettere del re, come indirete i protestanti tedeschi, che vi chiamano concilio di malignanti? e l'oratore di Cesare per l'impero, il conte Ugo di Montfort che ne protesterable in nome del padron suo ove si prondesse contrarta deliberazione. Oun di, ritornati i Palri in chiesa, furono aperte e lette le lettere, premessa pero la dichiarazione che il re non intendesse in mala parte quella parola convento, altrimenti si protestava di nullita (1).

di Calaorra che voleva aggiunto nel titolo: rappresentante la chiesa summersale. Poscia il conte Ugo di Monifort oratora la Cesare per l'impero a il rescovo Federico Nausea oratora del re de romani presentarono i loro mandati.

<sup>(1)</sup> Lettre de Jacques Amyot abbé de Bellozone a M. de Morvillier maître des requestes. Venise 8 sept 1551. MICHEL LE

Le lettere del re dei 13 agosto recavano, essergh parso conveniente all' osservanza sua e de' suoi avi verso la chiesa universale e al suo singolare amore ve so l'ordine de' Padri ivi convenuti, significar le cause che lo costriagovano a non mandai alcun vescovo del suo regno al comvento indetto dal beatissimo pana Giulio con nome di pubblico concilio, e ciò tanto più che ben sapeva esser alieno dal senno e dall'integrità loro il condannar temerariamente veruno, o cui ragioni por udite si conoscessero degne di approvazione; scriver egh a loro, come ad arbitri ommari, pregancoli caldamente a ricevere le lettere non quasi di avversario o di estranco o di non conosciuto, ma come di principate e, secondo che suol diesi, permo figlio della chiesa cattolica per ecedità dei maggiori, le cui virtu, fidato nella divina giazia, prometteva d'imitare, non che volesse, mentre ribatteva le ingiurie, deporte la carità verso la chiesa o non osservarne i decreti se fatti ner debiti modr (1).

Tocoò adunque ai Padri sentirsi negare in faccia la legittimita della loro adunanza, e, peggio ancora, lasciar leggere dall'Amiot a piena voce una scrittura, la quale, sotto colore di contenere la protesta recitata dall'ambasciatore Paolo di Termes nel concistoro segreto re' 7 giugno, era una nuova protesta, e quindi come tale da non confondersi con l'anteriore. In questa il re cercò giustificare la sua lettera circolare ai vescovi del regno, come se col nome di concilio nazionale avesse solo inteso che in ciascuna provincia si ragurasse un sinodo provinciale, ed, ostentandosi protettore

Vasson. Lettres et memoires de François de Vargos etc. Amsterdam 1699, p. 75-78.

Iam. p. 79-83, e in Le Plut Mon. t. IV p. 237 e 238.

disinteressato dell'obresse daca Ottavio, avverti che ove il papa se ne risentisse con le armi e fosse così turbata la pubblica quiete recessaria al concilio universale, egli o i suoi prelati non v potrebbero concorrece (Le Plat. Mon. t. IV p. 227-231). In quella, rammemorati i capi dell'advi etta profesta, coletasi che il papa, malgrado di essa e di tarte altre limostrazioni della sua retta volonta e della sua buona causa, in luogo de adoperarse come avrebbe dovuto a conservare la pace e far cessure ogri litigio fra'principi cristiani, alb a suscifità in Italia una guerra, la quale necessariamente incendere do tutta l'Europa e chiaderebbe ogni via d'andar al concibo: Dare il papa per tal modo sespetto di aver fatta in ruova convocazione. detta concilio di Trento, non per il beneficio della Chesa universale, ma per impegni presi con alcum, a' cai interessi privati se visse I concilio, senza che altri vi potessero contradire: Esser manifesta, e dal principio e dai progressi e dalla fine del consigli di sua santita, l'intenzione di eschader lui dal concaio: Che sarelbesi dovuto puttosto costiture o meglio restaurare, con l'esempio della stessa santità sua, le forme dell'antica Chiesa e la severita della sua disciplina, non invece scuotere ognor più è deformare quella che ormai vi sostiene un camente per la fede di pochi, ed è ancora meno o-servata nella pratica dell'onesta e de' buoni costumi; non sparger semi di odio fra i pri cipi cristiam, non esporce la navicella di Pietro a una tempesta forse la maggiore che abbia sofferto da secoli. non escludere da un concilio cost deviderato un re-cristianissimo, fattos, degno si questo nome con la condotta sua e con quella de suoi predecessori. Richieder però sua maestà il pontefice e i cardinali di prendere in bene, chiega, secondo l'uso corrente di espramersi,

protestasse come non era tenuto di mandare i suoi vescovi al concilio di Trento, dove per la guerra non era nà libero ne sicuro l'accesso, come per conseguenza il concilio non sarebbe stimato universale, ma particolare, roa indetto e raccolto per la riformazione, il instabilimento della disciplina e la estinzione delle sette, ma per conpiacere ad alcum principi; e come ne il re ne il popolo di Francia ne i sagi prelati ne riconoscerebbero i decreti. Al contrario avrebbe il reove fosse d'uopo, messi in opera i rimedi usati in casi somiglia di da suoi predecessori per difendere le liberta del a chiesa gallicana. Dichiarar egh nondimeno che non intendeva di sottrarsi alla debita osservanza e sommessione verso la Sede apostolica; auzi studierebbe di rendersi ognora i là degno del titolo di cristianissimo, riserbando però questa tendenza dell'animo suo a più felici tempi, quando per grazia di Dio fossero deposte le arm. Di tutto ciò chieder egli publica fede e determinata risposta per comunicarla agli altri principi (1)

Ma l'Amiot non pote neanco ottenere uno strumento dell'atto, essendosi vietato a tutti i notal di darlo senza l'aggionta della risposta, che fu rimessa alla futura sessione, cioe agli 11 di ottobre, per dar ten po al papa di dettarla

La risposta, a cui il concilio appose poi il suo nome, venne in termini i più temperati e conciliativi (2), come vedremo a suo luogo.

L'antecedente protesta fatta nel concistoro segreto de 7 giugno era parso prudente al papa di sopportare in situato, e si comprende pe che. Venti giorni dopo egli seriveva di properi mano all'imperatore: Non

<sup>(1)</sup> ism p. 84-95 e in Le Phu Mon. t. IV p. 230-242

<sup>(2)</sup> Lettera precuata dell'Annot, e lettera di Francesco de Vargas al vescovo d'Arras dell' ottobre 1551 L. c. p. 90 a 109

lascierò di dire che a questo (concilio) bisogna che la maestà vostra ed lo pensiamo molto bene. Tenerto cost non si puo; vedo gran difficoltà d' andare innanzi per la resistenza che si fa da francesi e da quelli di Germania, così cattolici come eretici, e dalli itatiani poveri. Vedo che subito che fosse fatta la dichiarazione, la maestà vostra sarebbe necessituta a far l'esecuzione contro di essi eretici. Il che non so come sia facile, e quando non la facesse, percici ebbe troppo di reputazione. Questo articolo, per quello che concerne l'interesse della Germania e della religione, intenderò come intenderà la maestà rostra : ma mi bisogna undare uncora con la considerazione pri oltre, e pensare che il re possa tentare di far scisma e concelle nazionale ed ogni male, e che finche non fossero posate le cose fra noi di ché vedo poco verso, se la prorridenza divina non rimedia, non sarebbe praelenza di terarsi di mano un concilio rero e legittimo (1). Se si risentiva della protesta, non doveva forse temere che il re di rimando gli rico dasse ciò che aveva detto più volte al cardinal d. Guisa con tutta quella confidenza che si può nauggiore (Istruz, cit per il Trivulzio, Druffet p. 435, poi fatto significare a voce dal vescovo di Cenada Michele Torriani e dichiarato al cardinale di Tournon? (p. 97, 109 nota 4.º e 146). Tanto e vero che anche in una lettera al re doi primi di settembre, fra i molti e vari lamenti, non c'è parola che accenni ai procedere suo nell'affare del concilio di Trento (2). Ma la nuova protesta, non gia fatta mi

<sup>(1) 27</sup> Juglio 1551 G. Cuonost op. est. p. 101. Ved. anche u. Maurenbrecher p. 154.

<sup>(2)</sup> Papa Giulio III et re Enrico, 3 sett. 1551 DRUFFEI N. 736. pag. 726 732. La si trova anche presso G. Cuquoni op. cit. p. 102-108 con la data del 4 settembre.

segreto davanti a lui e al sacro collegio pirma che fosse letta dall' Amot in pubblica e solenne sessione del conc.ho, come a torto sostiene il Pallavicino, si a lui semplicemente commicata dal segretario del re-Boucher quando era già da pei tutto divulgata (1), poteta passare senza risposta? Nondimeno cuella che il Pallaviemo riporta, ma non sa quardo sia stata mviata al re (Lib. XI capo XVI, 18-21), se mai fu inviata (e non potrebbe esse lo che verso la fine di sottembre) e non s'abbia invece a considerada sino a prova contraria quale una istruzione confidenziale per il cardinal Verallo destinato in quel tempo a legato in Francia, è pur mite, tutt'altro che adeguata alla gravità dell'offesa. Gli e perche omai il papa stendeva la mano al re in cerca di pace, indotto a ciò dagli eventi della guerra di Parma, che ora entriamo a narrare, e dai quali ebbero grandi pendenza i successi fin qui esposti del concilio.

II. La guerra di Parma s'ora principiata con auspica non heti. Come l'eserc to partificio, mosso da Bologna per congiungersi con l'imperiale nel Parmigiano, ne fu alquanto lontano, Camillo Bentivoglio e Orazio Farnese, con parte delle genti che Pietro Strozzi aveva messe insieme in nome del re di Francia alla Mirandola, corsero ai 12 di gaugno sopra il Bolognese e presero



<sup>(1)</sup> No resteremo con un poco prù di commodità di tempo di rispondere a la lettera et protestatione o dichiarazione che V. M. ci ha fatto presentare da Buccier suo segretario, simile a quella che prima ci era stata mandata da Trento. Non dovrà aver per male, se liberamente et con amore diremo quanto ci parerà che convenga per informare meglio ta M. V. et per defensione de la verità et del nonor mostro. Papa Giulio III al re Enrico 12 sett. 1551. Dauspei, N. 744 p. 736.

Crevalcore e altre castella e ville (1); onde in quel contado nacque tanto spavento, che, quantanque essi si critiressero subito con la preda, pur da per tutto si feggiva nella città, dove non erano a guardia che due compagnie di fanti con Camillo Ors.ni. Ne la citta stessa mostravasi disposta di provvedere alla propria difesa I gent laomini del reggimento, invitati a service per custodia delle porte con quella parte del popolo che fosse state a proposito vi si nozarono, e talmente sul sal lo ch è stato bene pensare ad altro (2). Ma in mezzo a difficonta d'ogn mamera Circa quel che ner conto de' dengri sua santità dice, scriveva di la il Dandino al papa, che sumo in una Bologna e abbigino una Firenze vicina, e anche un duca di Ferrara, e che non ci dorremo lascuer mancare per cinque o semula seveli, la prego à credere che in sul fatto si vede meglio quello che sono. In Bologna son tanto pochi denare, che quando abbiano fatto prova di volerne 500 o 1000 et è stato da sudare. Di Firenze s' intende il medesimo, per lettere di plicate del duca, in modo che non vi si può fare fondamento. Il duca di Ferrara teme d'imporerire, bisognandogli ora spennere per custodia del suo stato 10 o 15000 ducati il mese, oltreché avrebbe avvertenza a prestarci denom re questa occusione, e il signor Camillo non è tale che gheli domandasse. Oltre che tutti questi sforzi si

<sup>(1)</sup> il campo nostro è partito questa mattina da Castelfranco e subito gli immici entrirono in Crevacor succheggiando, e di S. Giovanni è fuggita la maggior parte. Dalle lettere di mons. Sauli encelegato di Bologna al card. del Monte, 12 giugno 1551 Arch. segr. vatic. 3, msc.

<sup>(2)</sup> Dicendo « che questo non è il servitio di V. S. nè il siso-» guo di questa città, et che pero si riservi una cosa tale per un » ultimo et estremo remedio. » Il rescuro d'Imola, Dandino, al papa Bologna 17 giugno 1551, lum, Lettere di principi N. 18 mec.

sogliono e possono fare nel mezzo o nel fine dell'impresa, ma nel principio è necessario p ocederri con cautezza per più rispetti (1). Con pochi danari pertanto qua e là a stento raccolti si fecero altri fanti sino a duemila; ma nuovi alle armi e in mal ordine: si che parve grande sollievo che il duca di Frenza mandasse Otto da Montauto con seicento de suoi che aveva prù vicini, i quali poi andarono a guardare Creva.core, Sangiovanni e Santagata quasi a' confini del Reggiano. Si mandò ancora volando all'esercito a domandar soccorso. Ma questo, udendo che i predatori si erano ritirati, seguito il suo carimino, lasciando soltanto circa seicento fanti tra Crevalcore e Castelfranco (2. E lungo la Secchia accadde che i cavalli che gli facevano scorta, condotti da Alessio Lascari, avvenutisi ai 15 di giugno in trecei to fanti e alcun cavalli nemici. voltassero le spalle. Per il che Giambatt sta del Monte. che guidava la vanguardia, sapendo per avviso avuto poc" anzi dal campo imperiale che quelli erano inviati dal duca Ottavo alla Mirandola, e msofferente di talonta al principio dell'impresa, posta in non cale la istruzione del papa di non impegnarsi in verun fatto d'arme prima d'essere unito con Ferrante Gonzaga, diede dentro ad essi, seguito dal principe di Macedonia e da alter otto o diece compagni, e vi si apprecò una fiera mischia, la quale, soppraggiunto essendo maggior numero di gente, fini con la loro disfatta, ma vendicata con la morte del valoroso capitano Orlando da Pistom. A Giambattista toccò una leggera ferria di picca in sulla coscia (3). Dall' altra parte fu ucciso il Botardi e vi

<sup>(1)</sup> Тварем.

<sup>(2)</sup> Detto al detto. Bologna 19 giugno 1551, Inti-mac

<sup>(</sup>d) La quale va in su circa un palmo, nondimeno ha sucarnato poco o mente. Grambattista di Monte al Dinidino. Fra Reggio

rimasero prigioni da 150 circa: tra questi Paolo Tagliaferro e Ottaviano Carissimo, de' maggiorenti di Parma, i quali furono rimandati colà con ogni sorta di cortesie sulla fede, che poi non attennero, di sommoverne gli abitanti contro il duca Ottavio (1).

Due giorni dopo, a' 17 di giugno, Giambattista si congiunse al Ponte a Lenza con Ferrante Gonzaga, da cui impetrò cento cavall, per la guardia di Bologna, che partirono quella notte. Quindi i due eserciti uniti andarono alla Certosa a men di due miglia da Parma; donde, ordinato e distribuito fra loro il guasto della campagna, avenno però vietato il papa l'abbruciar case e tagliar alberi e viti, mandò Ferrante i suoi spagnuoli inverso Colorno (2), di cui aveva la guardia Amerigo Antinori, dicche il sigiore del luogo Gianfrancesco Sanseverino ne fu spodestato e ritenuto prigione in Parma.

Ma stettero pochi giorni insieme: imperocché la notte de 19 Cornelio Bentivogho e altri, che avevano

- e Lenza 16 giugno 1551, lain, mac. Vostra santità tenga per certissimo.... eta s' egli mon pigliava risolatione di dar dentro, visto che come già la nostra cava leria avea dato di volta, si portava percolo di restare con qualche vergognaccia, la quale in questo principio sarebre importata un mondo, sia laudato Dio d' ogni cosa. Il Dondino el pripa. Bologna 17 giugno 1551, fun, mac
- (I) Li rimam in a Parma dal Poute di Lenza con tutte quelle corteste che fossero possibili a mandar, delle quali mostrarono per all'hera tenermene molta o bagazzone con qualche cenno di fare et di dire, pure pare che capor non albiano tenuto più conto che tnato, tale sia di loro, Giambritista del Monte al Dandino II lugho 1551, lato, mse
- (2) Al signor Don Ferrante è piacinto di mandare la fanteria spagnola a Colorgno per stare il guasto di là, mertre noi lo daremo di qua Girmbettista del Monta al Dandora, Dal campo 17 giugno 1551, Iso. mec.

in Bologna parenti, amici e seguaci, con cinquecento cavalli fecero una nuova scorreria sino a sei inglia da quella città (1), e poi la mattina del 21 Pietro Strozzi seguito dallo stesso Bentivoglio e da Orazio Farnese, con tutte le sue genti, tranne poche insegue li fanti e di cavalli rimaste alla Mirandola con Paolo di Termes (il quale vi era venuto subito dopo la protesta fatta ii Roma) passò nel Bolognese e presen atosì davanti a Crevalcuore cominciò con l'artigheria a bittime una porta e la torre: ma difendendosi ques di dentro animosamente, po ch' ebbe depredato gian parte del paose, so ne tornò, fermandosi in un alloguiamento a S. Antonio distante un miglio e mezzo dalla Mirandola (2).

Il papa all'annunzio della prima scorrera, tomendo non solamente di Bologra, si ancora di Ravenna minacciata dalle trame di monsignor d'Andelot con la potente famiglia dei Rasponi (i quali poc'anzi eransi levati in armi per liberire Aurel o Fregoso fatto li presso prigiore, in quello che andava a raccoglier indizie nello stato di Urbino (3)), aveva mandato cribne cho tutto l'esercito, lasciata ogni altra curà, iccorresse in sua

<sup>(1)</sup> Sono scorsi fin qui vicino a bologna munco di sei maglia... et hanno rastellato et depredato tutto que lo che tanto di bestiame, quanto d'ogni altra cosa che hanno potuto rabare dalle proprie case de poveri contaniati, et di poi ridendos, de nostri fanti che sono sparsi per li lochi più importanti et cominodi del contado fino al numero di 1700.... se ne sono ritornati ai lor asvlo della Mirandola. Il Dantino al papa e al duca Cosimo de Medici. Bologna 19 giugno 1551, lam, mac.

<sup>(2)</sup> Detto al detto. Bologna 22 giugno 1551 lam. msc

<sup>(3)</sup> Lorenzo Contarmi amb. ven. ai capi del consiglio dei dieci. Laghiera 2º giugno 1551, Arch. gen di Venezia. Lettere di Francia, busta 10, mse.

d fesa (1). Immagmavsi, dopo l'ultimo assalto, con quale accore ne soflectiasse l'adempimento (2)!

Or qui si parve l'effetto di quella singolar condizione di cose che si stabili al principio della impresa Il papa faceva guerra al suo vassallo Ottavio; l'uno assis ito dall' imperatore, l'altro dal re di Francia, i quali pur consideravansi aucora in pace fra loro. Certo che così non la poteva durare: ma intanto, se al re di Francia importava mantenerla per aver tempo a compiere i suoi apparecchi, altrettanto e più all'imperatore per non essere attraversato ne'suoi disegni circa la cose religiose della Germama.

Ben sulle prime il Gonzaga, memore di ciò che gli scrisse l'imperatore quando altinamente si tratto di rubar la Mirandola, aveva del berato di andar con tutto l'escreito a metters, in mezzo tra lo Strezzi e quella fortezza, lasciando solamente 1200 fanti e 500 cavalleggieri per custodia del Parmigiano e del Piacentino, e guarmiti ancora S Secondo, Castelhuovo, Montecchio, Busseto e Torchiara per impedire la raccoltude viveri a lor vicini (3), ma por, sentito che lo

<sup>(1)</sup> Al campo sa è scritto con tutta l'efficacia possibile per parte di V. B.ºº tanto al S. Don Ferrando et al S. Giambattista quanto al legato et a tutti gli altri che posponghino el lassino ogni cosa per ventra a liberare questo contado da tanta gran vessatione et molestia. Il Dandino al papa Bilogna 22 guigno 1551 Arch, s.g. vetir. Lettere di principi N. 18, msc.

<sup>(2)</sup> Sua Santità mi scrisse una lettera... per la quale risolatamente vuole que si soccorra il paese di Bologna non ostante qualunque cosa. Forrante Gonzago all'imper. di Campo alla Certosa 25 giugno 1551. R. Arch. di Parma mec.

<sup>(3)</sup> Non mi sono eletto di lasciar andare a far questo effetto l'esercito del papa solo per non mettere le cose in avventura, et percio che mi è tornato alla mente che vostra maestà scrisse già quando ultimamente si tratto di rubare la Mirandola, che non

Strozzi s'era ritirato, mandò a quelle parti il mirote del papa Vincenzo de Nobili con 300 civalleggieri e 100 archibugieri a cavallo: e benché il di seguente, mosso da nuove istanze de pontifici. si fosse proposto di accompagnare le loro genti fivo al contado di Bologna (1), pur poche ore dopo, inpensandovi meglio, se ne astenne per non implicarsi in una impresa che, contro l'espresso volcre dell'imperatore, poteva dar ragione ai francesi di rottura. E a Giampattista del Monte, il quale con Alessandro Vitelli e con tutte le genti pont ticie si parti dal campo imperiale a' 26 di giugno per tornar sopra il Bolognese, non prestò de' suoi che cento nomini d'arme e cento cavilleggieri. Cost. scriveva egli all'imperatore, in un tempo si soddisfa al papa e lo si obbliga a doversi nimistare ognor più co francesi, andando si puo die solo contro lo Strozzi e la Mirandola, se pur sua suntità vocrà esser costante ne l'impresa di quella, si perseguita lo Strozzi e non si abbandona l'impresa per la quale principalmente si venne (2), e per la anale, in sostituzione de pontifici, donando che gl. s. mandassero 4000 fanti tedeschi & 500 cavalli almeno (3).

pensava di rot per coi francosi per scquistirla, non essendo quella compresa nel trattato di pace, ut ora per lettere degli 11 mostra desiderio che per me si procum di haverla quando ne venga buona o resonne E remite Genesigo all'imp. Dal campo sopra la Certosa 24 giugno Loot, lem, msc.

- (1) Detto el detto. 95 gingno 1551 Inn mise
- (2) Detto al detto. Di campo sopra la Certosa, 25 giugno 1551 lem, rasc. Dopo molte consulte essendo risolato al 8.01 Don Ferrando di non volce per nora implicarsi nell'impresa della Mirandola e d'ambar a campeggiar con l'immici nel loro forte, ecc. Il condand de' Medica al papa. Dalla Certosa di Parma, 20 giugno 1551, Arch. segr. catic. Lettere di principi n. 18, msc.
- 3) Frequete Concomo all'ampre. Di campo sopra la Certosa. 25 giugno 1551, R. Acca, di Parare, msc.

Non obbero si tosio le genti eccles astiche al bandonato il campo imperiale, che il cardinal de'Medici, rima stovi con autorità di legato, fece pubblicare la grida che non si abbruciassero edifizi sotto pena di forca (1), e consegnò al Gonzaga lo stendardo con le insegne della Chiesa.

Pochi giorni dopo, a' 3 di luglio Colorno, gia battute essendo le sue mura e scoperte per modo che gli spagnuoli apprestavansi a darvi l'assalto, si intrese a discrezione del Gonzaga, salva solamente la vita de' soldati (2), ne valse la intercessione de, cardinal legato ad impedirne il saccheggio (3). Nel tempo stesso che si batteva quel castello, Adriano Bagioni e il capitano Giulio d'Ascoli con molte compagnie di fanti e cavalli, usciti fuori di Fontanel a contro alcuni archibugieri di San Secondo mandati sotto le sue mura, furono da questi, che scaramucciando a poco a poco si ritraevano, condetti in un agguato, dove le compagnie di Ferrante Gonzaga o del conte di Caiazzo saltarono lor sopra, e li fecero prigiori, lasciando parecchi morti e feriti (4). Ma a questi due sinistri del duca Ottavio

<sup>(1)</sup> Ho faito far la grica che non s'abbrucho gli edizi sotto pena ciella forca, et ho procurato et procurero sempre che si facci il manco male, parei domi d'astar di vietar ch'el raccolto non entri ne in Pirma nè in le lor fortezze. Il cord. de' U dici ni papa, Dad esercito, 29 giugno lool. Joch, sey, vaticano, d'ettere di principi, 18 msc.

<sup>2)</sup> A Dendens at paya, bologua 4 logho 1551, inc. msc.

<sup>3)</sup> He fatto quel che ho potato per vietare il sacco della terralli ma non l'ho petato ettenere, direndo seccamente (i. Conzaga) ch l'avendo aspettato tante cannonate e sendo gia preparati gli spagnuch a l'assalto chi era tanto como se fosse preso per forzalli Cost sono sidvate le Chiese e le donne, put i et smalli brighte, et anco delle robbe grosse. Il resto e ambito in predal l'accè, de Modre el Lendono 4 dormo 5 lughi. Ebbl. lere, aisc.

<sup>4</sup> fl Dradean of paper, Belogna 5 e 6 Ingilo 1551, Ism. msc.

venne pronto un rimidio. Pietro Strozzi, Cornelio Bentivoglio e Giovanni da Tormo, partitisi a' 2 di luglio dalla Mirandola più segretamente che poterono con animo di soccorrere Colorno, avuta viento a Reggio notizia della sua dedizione (1), schermendo con meravigliosa celerità la diligenza del Gonzaga e del suo luogotenente generale Giangiacomo do' Medici il murchese di Marignano fratello del cardinal legato, i quali per vio diverse muovevano loro incontro, entrarono la sera de' 5 luglio a Parma con 300 cavalli e 1500 fanti incirca (2).

In questo mezzo Giarrha tista del Monte, grunto a Castelfranc'i la sera de' 27 di giugno, com'ebbe conferito col Dandino e con Camillo Orsini ivi venuti da Bologna, dovette disporre che con tutte le genti, rinforzato da duemila fanti, (c.oò 1000 di quelli ch'erano in Bologna stessa e altri 1000 degli sparsi ne' castelli vicini) e provvedute di guastatori, di munizioni e di vettovaglie, si andasse più che fosso possibile sotto la Mirandola (3). Quindi a' 30 parti alla volta di Crevalcuore, doi de perche oppresso da febbre catarrale che

- Detto al detto, Bologna 5 lugho 1552, Inn. msc.
- (2) Il card, de Medici al papa. Colornio 5 lugho 1551, leto, mac. In effecto fu pur vero che Pietro Strozzi, Cornedo Bentavogho et Gio, da Torino entrarono in Parma con 300 celate et circa 1000 fanti. Il Dividino al pipa, Bologia 8 lugho 1551, leto, a sc. Questi soldati fecoro la maggior deligenza che facessero altri soldati giannica, percio che ui un giorno et in una notte fecero poco man che cinquanta miglia per via diverse de la maestra et percio più lunghe, et non bisognata lor men diligenza per salvarsi. Sono ca millo et cinquecento fanti et da trecento cavalli Ferrante Gonzaga all'imper. Dai campo di Colorno, 7 lugho 1551 Arch di Parma, rasc
- (3) Gramb, del Monte a Ferranta Gousaga, Castelfranco, 29 grugno 1551. Inte. met. e il Dominio al pera Castelfranco 28 e 29 grugno 1551. Arch. segr. vaticano, Lettere di principi, 18 met.



lo costrinse recarsi în cura a Bologua (1), mando in suo luogo l'Orsini, il quale a' 2 di luglio passò il Panaro (2). E ai 5, essendosi la vanguardia guidata da Pietropaolo Tosinglii e da Otto di Montauto, nel ricacciare alcuni nemici che le si fecero incontro, spinta fin presso al campo di S. Antonio, dove i francesi stavano schierati in ordine di battaglia, comparse che furono le altre genti si appiecò un vivo combattimento I pontificii salta ono le trincee, e urta ono con tanto impeto contro quelli da farli rifuggire nella spianata della Mirandola. Poi, non osando passar più oltre per tema dell'artiglieria delle mura mentrarono nell'alloggiamento stesso d. S. Antonic da cui avevano scacciati i nemici (3).

E si commeto l'assedio della Mirandola. Ma Giambattista avrebbe preferito riprendere il suo posto accanto al Gonzaga sotto Parma. Laonde al papa, il quale, chiamatosi offeso che gli imperiali non fossero venuti con lui, lo animava a quella impresa ordinando che la paga già mandatagli per il luglio andasse tutta spesa in essa (4), rispondeva non esservi che due partiti, o che si attenda solo alla Mirandola, abbandonando Parma, o che si continui l'impresa di Parma, e si faccia sol tanto che basti alla conservazione del Bolognese mediante un forte sopra la Mirandola in cui possano

<sup>(1)</sup> La febbre del S. Oto. Batta è catarale, causata dal sole che l'ha offeso sulla testa questi doi giorni che ha messi tra Parma et qui Isio mec.

<sup>(2)</sup> Il Dandino el papa, Bologna 2 leglio 1551, Isip. mai

<sup>(3)</sup> Dio sia laudato di tutto... Gio. Batt.\* si risana a furia e sta per andare domani al campo. Detto al detto Bologna 6 luglio 1551. Istp. msc.

<sup>(4)</sup> R Dandone a Grambattista del Mante, Bologna 8 lugho 1551, IBD, insc.

alloggiare duemila fanti e da 100 a 150 cavalli (1). Dello stesso avviso era Camilio Orsini, ed anche Alessandro Vitelli se ne stava dubbioso; sicché fu mestieri che il Dandmo con commissione de, papa si recasse al campo per inculcar obocdienza (2).

Il Gonzaga invece se ne rallegrò. Spero bene dell'impresa, scriveva egh all'imperatore, essendo Pietro Strezzi rinchiwo qui dentro col flore delle genti che arera, e quelle che a la Mirandola ha lasciate essendo oppresse dal mancamento di rettoraglie e dall'escretto del papa (3). E un fatto d'arme poco lopo avvenuto in ciascano de' due campi parve dove-se avvalorarne il presagio. A' 17 di luglio Francesco di Vaumeme e il conte di Carazzo, passato il Taro a guazzo con tre compagnie di cavalleggieri e molti archibugieri a cavallo, raggiansero non lunga da San Secordo uno stuolo di nenuci, i quali usciti da Parma avean fatta di la fal fiume ricca preda, li sconfissero e ne mena roro ventamattro prigioni, fri i quali il d'Andelot mpore del contestabile Montmorenci, Filiporto de Sipierre e Cornelio Tobelo reggiano, che furono mandati nel castello di Cremona (4). Il il seguente G ambitusta del Monte, avuta notizia che quella notte doveva partire Orazio dalla Mirandola coa tutti i suoi cavalleggicci per

<sup>(11)</sup> Clauch, del M nie al popo. St. Antonio della Mirandola 10 Leglio Lool, 1911. msc.

<sup>(?) (</sup>numbritista di herro che avrot se or bedato. Camillo Craimi che resterà al campo luscian lo ca parte ogni scrupolo (aveva un figho agli stapcadi del re di Francia). Alessandro Vitelli, che son ha ne si ne no can sua santita, ma volci starsene a tutto cho con anda il papa. Il Dendino el papa. 10 lugho 1551. Isto resc.

<sup>(3)</sup> Dal campo di Colorno, 7 Inglia 1551, arch di Parina, mac.

<sup>(4)</sup> Ferrante Genvaga att' τουμ. Dal campo sopra Pazara, 20 li glio 1751. Isro, resc. — Dandono at μαρα, 26 liigho 1551, Arch sogr, vatte. Lettere di principi, 18, msc.

andare a Parma, diede ordine a Vincenzo de Nobili e ad Alessando Vitelli di taghargli la strada; e questi, giunti che furono a metà della via fra Concordia e Carpi, si avvennero nei cavalleggieri della vanguardia i quali fecero impeto e passarono; ma inseguiti è raggianti alle rive della Secchia furono quasi tutti presi e spogliati, tra i più notevoli, il conte Ottavio da Tiene, il conte di Colalto, il conte Ottildo da Castro, i capitari Vincenzo Seripando, Guglielmo Corso, Manno da Perugia e Lodovico Carissimo (1).

Bentosto però si vide che l'impresa sarebbe molto più dura e lunga che non si fosse pensato. Le genti ecclestastiche erano insufficienti a ristringere la Mirandola, ed i forti dove potessero dimorare sicure, cioe i campi chiusi con trincee che incominciavansi a costruire (2), troppo lontam dalle mura per guardarla da ogni parte Giambattista ricaduto animalato dovette tornarsene in cura a Bologna (3), e, lui assente, mal sentivano Alessandro Vitelli e Vincenzo de Nobili di star sotto al comando di Camillo Orsini (4). Per giunta il Gonzaga, rimasto dopo la partita de pontificii con



<sup>(1)</sup> A la meta del cammino (tra la Concordia e Carpi) la tra le 6 et 7 hore si hedero nel dura Orazio che ventva per entrare in Parma con tutti i cavalli leggieri. Ferrante Gonzoge all'imp., 20 lugno 15ol, e Dandino al pape Bol. 19 luglio 15ol. issu. me-

<sup>(2)</sup> Il Dandino mancò con la sua approvazione al papa il parere dell'Oraini di stringere d'assedio la Miraudola con quattro forti per conferire alla impresa dell'espagnazione di Parma. Boiogna 22 luglio 1551. Bibliot. Miraudola it. cl. Vi cod 139, mac

<sup>(3)</sup> La mattina del 26 luglio arrivo a Rologna. Il Dondano al papa. 27 luglio 1551. Arch seq. ratio. Lettere di principi. 18 nesc.

<sup>(4)</sup> Che vuo, dira insomma che (Aless, Vitelli) non vuole stare tanto acopertamente sotto il S.ºº Camillo, il medesimo intendo del S.ºº Vincenzo. Detto al detto. Bologna 26 luglio 1531, lup, mac.

poco più di 2500 italiani e di altrettanti spagnuoli (1), e' cresciuta essendogli la difficoltà cell'espugnazione di Parma per l'aggiuntovi presidio dello Strozzi, instava non solo che gli si rest tuisse la cavalleria prestata, c della cui presenza all'assedio della Mirandola querelavasi il de Termes come di pace violata (2), si ancora che gli si mandasse parte delle milizie ivi accampate (3). Nessun patto tra il papa e l'imperatore determinava la « uantita delle forze che ciascun' di loro doveva tenere a soldo. Ormai bisognava trovar modo di supplirya. E Pietro Camaiani, mandato a tal uopo al campo imperiale, convenne in breve col Gonzaga nei termini presso a poco di una proposta già fatta da quest'ultimo all'imperatore (4): sicché, ritenuta a base la divisione dei carichi per meta, ne risultò che il papa, pur continuando con le suo genti l'impresa della Mirandola, dovesse mandare duemila fanti a guardar i luoghi di Castelnuovo, Montecchio, Colorno e Noceto. assegnati alla sua cura : a mezzo ottobre pei sarebbero bastati sermila fanti per l'assedio di Parma e della Mirandola, e aliora il papa non avrebbe a pagarne che tremila (5). A me parc, poteva ben dire il Gonzaga.

Ferrante Genzega a Natele Musi, suo reg. ed agente appresso Cesare. Senza data. Arch. di Parma, msc.

<sup>(2)</sup> Ferrante rispose, che la mando perché non si danneggiassero le terre di sua santità, e che si meraviglia che si voglia dire che la Mirandola sia del re, essendo feudo imperiale. Il card, de Medici al papa. Di S. Martino 13 luglio 1551, Arch, seq. catic. Lettere di principi 16 mac. Concorda con ciò che in proposito riferiva il vescoro d'Arras all'amb. imp. in Francia. Papiere d'état du card, de Granzelle t. Ill p. 564.

<sup>(3)</sup> H Dandino al papa Bologna 26 luglio loci. Arch segunte. Lettere di principi, 18, mae

<sup>(4)</sup> Dal campo di Colorno 7 luglio 1551. Arch. di Parma, msc.

<sup>(5)</sup> R card, de Medici al Danclino, Dal Borgo di S. Dontao 13 octobre 1551, Arch. sey, vatic. Lettera di principi 16 msc.

all'imperatore, che il negozio emianga in bioni termini per ambo le parti con lo sperbente che lo ho preso; poiché con esso si viene a ristinguer la Mirandola sotto il nome del papa, come rostra maestà desiderara, lerando ai francesi ogni givita camone di comper per questo contro di Lei, ne si abbandona Parma, ch' à l'aggetto principale, ed altre a ciò vostra maesta viene obbligata a poclassima spesa più che l'ordinaria, e a questa ancora per pochissimo tempo (1). All'incontro il papa, cui pareva di far di più che la parte sua con tener 5000 fanti e 300 cavalli. e i forti attorno alla Mirandola costavano più di cento sculi al di (2), esitava ad approvare il contratto. La cavalleria imperiale fu bensi rimandata; nella qual occasione accadde a Montecchio, in conseguenza di ana incamiciata dello Strozzi, il caso di quelle tre compagnie di spagnuoli, che ivi venuti per far scorta alla cavalleria stessa, avendo voluto alloggiare allo scoperto per maggior comodita di rubare, anz.che in un indotto loro offerto da quel capitano di guardia Lodovico da Borgo. furono in sull'alba del di 2 agosto sorpresi, così come erano ancora dormenti o nudi, rimanendone morti 40 e altrettanti feriti (3). Ma dei duemila fanti non se no

Dal campo a Camguano sopra Parma 30 luglio 1551 Arch.
 Parma, mes.

<sup>(2)</sup> Dal horo delle lettere del vescovo d'Imola (Dascino) ecc.7 e 19 ag. 1551. Arch. seg. vatic. mse

<sup>(3)</sup> Da bora inneati alloggieranno più sicuri et con migliori guardie. Il cord. de Med.c. al Dondeso. Dall'esercito presso Torch.ara 2 ng. 1551. Iam. Lattere di principi 18 mac. Prima gli uccisero le sentinelle e fecero empito in loro ch'essi sentissero. Ne ammazzarono da quaranta et altrettanti ne furono feriti, et più ve na sarethero rimasi se il detto capitano Lodovico da Borgo con la sua compagnia non havesse loro dato aiuto. Ferrente Gonzaga all'imp. Dal campo a Carignano sopra Parma 8 ag. 1551. Arch. di Parma, msc.

mandarono che nulle, perche altri quattrocento erano gia rimasti a S. Secondo e i rimanenti seicento, al dir del Dandino, avrethero sorpassata la parte che il trattato col Camaiani accoltava al Gonzaga (1). E ciò dopo avor fatto licenziare nell'esercito sotto la Mirandola tutte le altre genti, riservati soltanto quattromila fanti per l'assedio (2); onde venue che que'di tentro, ciesci d'animo, facessero subito una meamiciata e ogni di si lasciassero vedere (3).

In questo tempo il Gonzaga, avendo gia dato il guasto al piano, era andato con parte delle sue gentia far lo stesso sopra la montagra di Parma Calestraro, Torchiara, Felino ed altri luoghi si arresero e, chiesta in lor difesa guardia dal legato in cui nome li si pighavano, la ebbero di spagnuoli, dai juali come se fossero nemici, farono crudelmente trattati. Non posso tacere, scriveva il legato al pontefice. L'estrema ruma di questo paese. Aveva pregato il signor don Ferrante che, por ch' era cormato tutto il grano, almeno si conservasse la montagna, e ch' era ancora beneficio dell'eservato e mistro a far cost. Me l'aveva promesso largamente; mu quenti che funnio in questo paese subito fu svaliggiata tutta questa giurisdizione di Torchia a e molti altri luoghi con mio motto dispigeere. Questo esercita è nella amagica licenza di

<sup>(</sup>I) Al S.ºº don Ferrante si comincieranzo a mandar mille fanti, il quali con li 400 che sono a S. Secondo faranno il numero di 1400, se poi vorrà anche il resto fino al.1 2000, se li manueranno, ma vostra santità verrà a esser gravata di 600 facti di più della tassa di Sua Eccellenza. Il che tutto io non lo mancato di ponere in consideratione sua et de, legato. Il Dividino al popul. Bologna 10 ag. 1551. Arch. seq. vatic. Lettera di principi, 18 msc.

<sup>(2)</sup> Per deliberazione del papa del 28 augho, liano

<sup>(3)</sup> It Dandono at paper, Bologna 8 agosto 1551, lst), msc

preda d'ogni sorta che magmar si posia, e non r'è provvisione ne riparo, ne risentimento alcuno, e anuci e numici si trattano tutu ad un modo. Dio nu ha rise rato a questo spettarolo per penitenza forse de mes peccati. E benché la vittoria finalmente sarà nostra dono molto tempo e molta spesa, nondimeno la città e il contado resteranno di maniera desolati che per qualche anno vostra santita ha da pensare di non cavarne mente, anzi di aggiongerri qualche nugliano di scudi l'anno per sovvenire in parte alle miser c de queste poverelle (1). Quanda preso anche Tizzano, (dopo che Marcone da Castello venutovi in soccorso da Fontanella con ottanta compagni, vista l'impossibilità di resistere per mancanza di viveri, di giorno per via segreta valorosamento se n'era partito con 300 soldati) 100 rimanendo altro luogo che Varano de' Malgari, e questo essendo giudicato di poca importanza, il Gonzaga tornò sopra Parma per toglierle anche le uve ed il pascolo al bestiame (2). Ivi infatti ai 13 agosto, appena ar ivarono gli aspettati quattromila tedeschi cordotti cal barone di Sysnech, per cui, a solhevo di spesa, pote licenziare 2500 degli italiani che aveva seco ed ottocento nel Piemonte, egli, forte ormai di più che ottomila fanti e mille cavalli prese m consiglio la deliberazione di non lasciar nulla salvo tra il Taro e la Lenza e tra la montagna e il Po. Per il che, dicendogli il cardinal legato del gran dispiacere che ne avrebbe sua santità, rispose che si giustificherà con quella, e pensava anco di anistificarsi con Dio e salvar l'antina sua, perché questa è la raquone della querra, e non

<sup>(1)</sup> Dail esercito presso Torchiara, I ag. 1551. In p. msc.

Farriente Concuga all' imp. Dil compo di Corignano sopra.
 Parma, Archivio di Parma, mse

si può far attrimenti, volendo prorredere che non entrino vettoroglie in Parma (1). È all'imperatore seriveva: questi tedeschi si portano molto bene... ed è da rider che le doime liro, che sono in numero di mille, diano maggior guasto alle viti dei guastatori. Gli dava altresi notizia della gran carestia, del numero dei soldati, dei molti infermi chi erano nella città, e dell'essersi indotto, finche giungessero suoi ordini, di somministrare per quindici giorni alla duchessa Margherita, la moglie di Ottavio il necessario per iso proprio e di alcune persone a lei più care (2). Ma se stavasi male a Parma, non si stava meglio nel campo imperiate, dove pochi giorni dopo il rardinal legato.

Il card, de Medici al papa, Dall'esercito sopra Parma,
 ag. 1551, Arch. seg. par. Letters di principi, 18 mac.

2) Danno (a Parma) sei panetti ben piecoli a ciascun fante per lo vitto di un giorno, i quali non bustan loro et non bastandoconvien che mangino di un pane de legumi pessimo, del quale mangia poi tutta la plebe, vino non hanno, et se alcua poco ne hanno è contaminato, et quel che già valve cinque lire la brentavale ora trents... Non hanno carne se non cattivissima... Son da quattromila soldati, ma son certificato che ve ne sono clire milieet cinquecento di infermi... Acció che (Margherita) non patieca. per questo poco di dilatione io mi contento di darle per 15 giorni tutto quello che la sara necessario per uso proprio, et di alcune persone più care a lei, et con farò. Ferrente Consaga all'amp. Dal campo a la Certosa d. Parma, 17 ag. 1551. Arch. de Parma, mec. - L'infelice Margherita, la quale fin dal 25 maggio 1551, fel bricitante, scriveva a Don Giovanni di Luna: non puo l' osiono mio in alcun modo darri pice, ne tollerare con patientia che il sig. Duca mia, persa la speranza della gratia et facoro dell' unperditore mio signore, si sia adherito a Francia, Inn. msc. privata ora delle rendite di città di Penus, Civita Ducale, Campli, Leonesso e Monteresle assegnatele in dote dal padre, avrebbe voluto uncire di Parma, ma il popolo vi si oppose, Il Dandino al poper 19 ag. 1551 Arch. segr. value Libro delle lettere del vescovo d' linola, ecc. mec.

riferiva essere aminalati la maggior parte degli spagnuoli e degli italiani, messime i capi, ed il Gonzagu
di febbre terzana (1). In tali condizioni, mentre il Gonzaga amunciava che, impedite che fossero le sementa,
sarebbesi radotto nei quartieri a passar la vernata,
durante la quale non gli occorrerebbero più di quattro
mila fanti (2), e, d'accordo con Camillo Orsini e con
Alessandro Vitelli, dissenziente il solo Giambattista del
Monte, proponeva che si facesse lo stesso dalla parte
della Mirandola (3), venne l'avviso, o ide fu maggiormente seombuiata ogni cosa, che i Francesi avean rotta
la guerra nel Piemonte

Gia da più mesi la pace non era che di nome Ivi il maresciallo Brissac, succeduto in luglio dell'anno passato nel governo delle loro armi al principe di Melfi. Giovanni Caracciolo, chi egli trovo a Susa in fin di vita, ai primi di novembro occupò un monastero vicino alla fortezza di Barges tenuto dagli spagnuoli. Quasi nel tempo stesso il duca di Nevers, in onta alla reutralità della Lorena, s'impalconi il Aspremont,

<sup>(1)</sup> Et certo se con vernano questi allemani freschi non co come la fusse andata. *Il card. de Medici al papa*, Reggio 22 agosto 1551, Inp. Lettere di principi, 18 msc

<sup>(2)</sup> Dal campo a la Certosa di Forma 23 ag. 1551. Arch. di Porma, 118c.

<sup>(3)</sup> Ferrante, Camillo et Alessandro mettono innanzi che intorno la Mirandola si ha bia da stare ano a mezzo ottobre, che siano impedite le sementi, et che non ci si possa star più, et che poi s'habbia d'andare alle guarnigioni, et tenere vostra santità nella medesima spesa o poco manco, et con effetto dare comodità alla Mirandola di provvedersi d'ogni cosa... La conclusione è che se vostra santità vuole che ci si stia, se ci starà, et se lei non vuole si perderà la spesa di questo verno et di questa estate et allungarassi in infinito. Giamb. del Monte al papa, Bologna 2 sett. 1551. Arch. seq. vatic. Lettere di principi, 18 msc.

terra importante per la difesa del Lussemburgo, stata sequestrata per sentenza della Camera imperiale. Dell'un fatto e dell'altro si fecero aspre querele, alle quali tennero dietro giustificazioni e proteste di amicizia, che voleva prudenza si menassero buone per non aggravare le altre e molte difficoltà del momento (1). Poscia il re mandò a Genova Luigi Alamanni, stato un di ia grande intimità con i maggiorenti di quella città e con lo stesso Andrea Doria, evidentemente per tentare in segreto di muoverli alla sua parte e a seminarvi discordie, appunto nel tempo che il Doria era passato in Ispagna per ricondurvi il principe Filippo e suo cugiro il redi Boemia Massimiliano (2), non già solo per domandare, come suonavano le istruzioni ostensibili, il passo per le genti che diceva voler mandare in soccorso di Parma, e l'assenso di tenervi un ambasciatore, il quale potrebbe giovare assar anche al passo dell'armata turchesca (3). Ma la Signoria circa al passo delle genti francesi

 <sup>(1)</sup> Popaces d'état du cardinal Grancelle, t. III p. 463, 468, 471,
 473, 478, 484, 495 e 528. Vedi ancho Decycri, n. 528 e 592
 p. 531 e 585.

<sup>(2)</sup> Il re ha mandato il S. Alvise Alamanni a Genova non tanto per desiderio che l'habora solamente di tener orator suo ordinario ia quella città, ma per speranza di ridurre per suo mezzo quelli signori a voler favorire la parte sua, et il principe stesso (Andrea Doria) Lorenzo Contarini di Copi del Cons. dei Dieci, Lughiera 26 giugno 1551. Arch. gen. di Venezia Lettera di amb. in Francia, busta 10, msc.

<sup>(3)</sup> Desidereria ancor sua maesta ch to over un suo ambasciatore si potessa fermar qui per dar ordine al passar di essi sole ati, il che non soltanto servira a cio, ma potria ancora giovar assai al passar del 'armata del Gransignore e secondo l'occasione potria sempre servir l'ambasciatore di sun maesta cristian. In an servitto e comoco di questa repubblica. Istrazione date a nome dal cristi re a Linga Alamanni, Luglio 155.. Bibl. Barberiai cod LVIII, 12, c. 98, f. misc.

rispose, non occorrere un permesso speciale per far cio che in quel libero paese fu fatto sempre per lo passato, circa all'altra domanda dell'accoghere un ambasciatore, si negò assolutamente, e, non concesso neanco all'Alamanni di rimanervi tre o quattro giorni senza essere accompagnato da un commissario per non dar di se ombra alcuna agli imperiali, in bella forma lo accomiato (1)

Con questa missione dell'Alamanni era forse collegata l'impresa commessa al priore di Capua Leone Strozzi, la quale, a detta dell'ambasciator florentino presso la corte di Francia e ch'io reputo conforme al vero, aveva per iscopo d'insignorirsi con un colpo di mano di Genova (2), impresa questa che, non potuta compiersi in que giorni per non essere ancora allestita la flotta francese (3), si vuol credere abbia tentato lo Strozzi in occasione che il Doria ripartiva con ventisei galee alla volta di Barcellona per riportarne il re e la regina di Boem a in Italia E vuo si pur credere che per tale ragione il Doria, avendo scoperto l'armata



<sup>(1)</sup> Ha dimundate di poter star qui 3 e 4 giorni, è che si reglia far accompagnare fine ac Antibo, ancora che penzi di potervi an lare senz'alcun sospetto. Se gli è risposto che non si poteva promettere, che in tutto il passe e dominio nostro manticiano con lui commissario e che fariano patente con la quale potria comandare a tutto il S.º dominio, come non medesimi, e che s'armarimo due sin in 3 fregute, che l'accompagnariano quanto volesse. Ino. Risposta della repusa ci Genova, misc.

<sup>(2)</sup> Lucii Capponi a Chistiani Padni 31 agosto 1551. *Denon-dors e Conestrori*. Necce, riplom. de la France avec la Toscane, t. III p. 288.

<sup>(3)</sup> Giudico.... che se le galee di sua maestà non si trovano al a vela per tutto questo mese, passara l'occasione di servirsone per quello che su.... Les Stroza en heczog Guise, Marsedle 2 gul 1561, Driver a. 682 p. 680.

nomica alla distanza di cinque miglia dalle isole di Ieres, dove s'era fermato in causa de'venta contrara od avvertitone da un capitano nizzardo, riparasso nel porto di Villafranca (1). Comunque susi, certo e ch'egli doveva astenersi dal presentare battaglia, in osseguio a quella politica di tolleranza che vedemnio essersi mposta l'imperatore di fronte alle provocazioni francesi. Cadono così non men le accuse di fuga date da suoi detrattori che le ragioni addotte in discolpa dal suoi panegiristi. Fallitogli pertanto il primitivo disegno, lo Strozzi corse a 24 agosto sopra Barcellona dove il Doria era aspettato, e porche le sue galee, vecute da loutano e credute imperiali, come amiche furoro salutate, no venno che una galea spagnuola ed una fregata dei Doria stesso andategli incontro per riceverlo non prima si accorgessero dell'inganno che fossero prese, e quinda gettatosi alla preda nel porto, ne meno altre sei nay, cariche (2). Questa fu l'ultima delle sue fazion. per i francesi; imperocché come tornò a Marsigha 👵 ebbe avviso che il conte di Villars era mandato dal re all'armata, non pote dubitar punto ch'el venisse per torgli l'autorità, colpa le mene di lui e di suo fratello I conte di Tenda, genero del contestabile, delle quali avera gia avuta prova nella insubordmazione degli ufficiali delle galee e nelle sollecitudini loro per aver libero quel Grambattista Corso suo luogotenente, ch'egli fece giustiziare, dopo avergli tratto una scrittura di sua mai o,

Risaar t. II, 310.

<sup>(2)</sup> Relazione del marchese de Aquilar a Perrente Goninga 26 agosto 1551. Ribbiolira mazionale di Firenze, msc. — Et volta la provesse et bonne foy françoise. L'eviq a d'Arras a l'ambass. Renard, Augsburg 14 sept. 1551 (arroneamente 1550.) Papiers d'état du card, de Granzelle t. III p. 456. Vedi anche la procitata lettera di Luigi Capponi a Cristiano Pagui.

nella quale erano nominati quelli che volevano neciderlo (1). Laonde fieramente sdegnato, innanzi che altro
gli avvenisse, salito sopra la galea che poco avanti avea
predata e con solo un'altra di Pietro suo fratello, lasciando
scritta una lettera al re in cui dichiarava voler quiadi
imanz, servire la sua religione (2), sciolse le vele alla
volta di Malta, dal cui granmastro dell'ordine, spaguuolo, non fu per allora ricevuto (3). Per tal modo al
Doria rimase libero il mare (4).

Nel giorno stesso che avveniva l'accennata pirateria, no commetteva un'altra il famoso Paulin, il barone de la Garce, contro una fiotta mercantile ascita dai porti di Zelanda, recandole un danno di 200,000 fiorini.

Finalmente la notte dal 2 al 3 settembre il marescialio Brissac, senza previa dichiarazione di guerra, la quale fu fatta soltanto ai 12 di quel mese (5), assalto Chieri e la prese, non avendo i cittadini voluto difenderla per odio agli spagnuoli, sorprese San Damiano d'Asta, e tento, benche indarno, Cherasco. N' elbe annunzio il Gonzaga ai 5 (6), e. come questo gli fu confermato la mattina i egli 8, lascati all'assedio di Parma sotto 1

<sup>(1)</sup> Leone Strozzi a (Reverendo Monsignos) nel porto di S.ca-casa 2 gennaio 1552. Lettere di principi t. III p. 105-108.

<sup>(2)</sup> Pertanto io ini sono risoluto con buona gratia sua ritirariata Malta a far scriizio alla mia religione, dove io spero satisfare a quel debito che porta l'habito ch'io porto, 16 sett. 1551. G. Molini Docum di storia d'Italia i. Il p. 447. Vedi auche la sua lettera ai fratelli Pietro e Roberto a' 18 sett. 1551. Lettere di principii t. III p. 114.

<sup>(3)</sup> Calendar of statepapers n. 479.

<sup>(4)</sup> Le roy ou s. d' Aramon 5 nov. 1551. Rimer t. Il p. 310.

<sup>(5)</sup> Papiers d'état du card de Granvelle, t. III p. 588

<sup>(6)</sup> Ferrante Gon-aya all' imp, Dal campo alla Certosa di Parma. 5 sett. .551. Arch. di Parma, mec.

marchese di Marigrano scimila fanti cioè 4000 italiani computati i 1000 mandatigli poco prima dal papa, e 2000 tedeschi con trecento cavalli, con gli altri duemila tedeschi e col rimanente della cavalleria si parti per andare in Asti (1). As venue così quel che Giambattista del Monte sin da principio, proprio due giorni dopo di essersi congiunto col Gonzaga, aveva cercato di preven re, quando lo esortó a provvedere alla sicurezza del Piemonte, per non essere costretto di andarvi all'improvviso in caso di una diversione de' nemici; chè altrimenti l'impresa sarebbe fallita, non avendo sua santità presa questa guerra per altro che per chiarire d mondo che lei non cra stata consensiente all'accordo che il duca Ottario ha fallo con Francia.... quanto al resto dell' aver Parma in mano, se gli si desse cansa di reterarsi dall'impresa, come se furia col divertire l' arato di sua maestà, potrebbe essere che sua santità il fricesse volentieri, nerché conosee molto bene che la spesa avanzerà l'acquisto... oltre che, quand, bene volesse, non potria (2) Questo presagio non tard'i ad avveraest. Poi che i francest kanno dato principio a compere la lancia, ha serrito al duca di Furrara che ora si commeta ad entrare nella ria della pace. Ecco ci) cae A bandino faceva adesso sapere al papa (3), e clin p a addenteo di lui ne l'annuo suo?



<sup>(1)</sup> Per questo il senor den Fervando si parte demattiria. B cord, del Mulci el papa, Dali ampo sotto Parma 7 sett. Lobi. Arch sat. cotto Lettere di principo. 18 insc.

<sup>(2)</sup> Potendo lei essere molto ben chiara che il μαρα που μιο fare μια numero la gente che allua fat o fin qui Giumb, del Mente a leu Percente. Del campo alla Certosa di Parma 19 giuggo 1551. Arch. du Parma, mes.

<sup>(3)</sup> It Dandons at paper, Bologue 7 sett. 1551 arch, segvatic. Lettere al principi. 18 msc.

III Dal rifiuto del Gonzaga di seguire l'esercito ecclesiastico all' impresa della Mirandola, che l'imperatore approvò pienamente (1), incomincia la lunga serio de'disingano, onde crebbe ognor più nel papa il desiderio di un accordo.

Quale già l'animo suo sotto l'impressione delle due prine scorrer e nel Bolognese, facile e leggere tra le linee dell' istruzioi e de' 22 giugno per l'arcivescovo Giovanni Ricci da Montepulciano suo tesoriere maggiore inviato a Cesare (2) L'imperatore si può ricordare che, sapen lo noi l'impotenza nostra, e redendo in quanti impicci si trovava sua maestà, massimamento nelle cose della religione, noi eravano per sopporture oqui scorno ed aver panenza sin che aressino, aruto megho il modo, e sua maestà fosse stata prò disoccupata, e frattanto intrattenersi con te sentenze e maledizioni e nerrazioni: a sua maestà non parve si dovesse dar tempo alle mak menti e ai mali anno da fortificarsi mà di quello che erano: così parre ancora a noi, e erediamo che sia stato ben fatto e che Dio ainterà la giustisia e buona mente di s in matesta e nostea. Fin a anel d'un mese da che riglio le armi, essentosi dovuto per i sopragg unti noca enti ingrossare le malizie, in luogo de'quarantamila sendi assegnati, ne aveva spesi centornila incirca; sitché trovavasi un grante difficoltà per la seconda paga che scadeva al primo di luglio. E ce' dugentomi a promessigli dall'imperatore non aveva ricevati che cinquantamila, de'quali ventenda in contanti,

<sup>( )</sup> Con lettera de 23 giagno, Francis transmu ell'imp. 3 legho 1851. La risolatione di sua maesta è che non si ron pa, non rompenso Francesi. Iletto at provipe l'itappo 29 giugno Iool. Arcs. di Porma, inse

<sup>(2)</sup> DECEMENT W 670 p. 664-667.

i rimanenti in let ere li cambio. Chiedeva dunque insta itemento che gli si dessero gli altri centinquantamila: p u arcora, che l'imperatore pigliasse la difesa sua e del o stato della Chiesa; poiché, così egl , non abbiano prir un procioro, e mancardur, la maesta sua savemo forzati ad abbandonace Roma. Faccia disegue che lo stato ecclesiustico col vesto degli stati di sua muestà sur tutto un corpo. In contraccambio, mentre accemaya d aver corcesso la crociata e il giu ileo, dicliaravasi disposto a concedere anche i mezzi frutti di Spagna, nor però com'erano richiesti in estinzione di un preteso del ito di papa Paolo III e ch'ei non voleva riconoscere, si a titulo di spontanea largizione, ed evidentemento a fine di scaricarsi sopra di essi de' dugonton da scudi promessi a mutuo dall imperatore (1). Dalla maal largizione per gi u la adendeva cavar profitto controi più caldi propugnatori della riforma nel concilio. commettendo al suo inviato di porgere destramente a nassa lubbia, che quella concessione al enera di lui g i animi de prelati spagnuoli (2), e che quindi conresed che son maestà li faceia stare in cerrello ogni volta che volessera sea proceiare

Se tale allora l'ammo suo, figurarselo poi quando si vide lasciato solo ir lotta con francesi abneanti da

<sup>(</sup>All signor Baldovia) im Isseil. Cle con edendo sun santita a sur re con la crinista la piate giu era incuminata a Spagna, et i mezzi lenti sera menesta giudicinava noreccitomila scudi libre a la irrento che sia santità conamidava, per cio che dalla critti ta se ne traggino seicentomila et calla gratia de mezzi lentii cingi eccutomila. Ippolito tapitope a Ferriato Conamia. Runa 4 mg. 1551 Arch. di Pormo, mse

<sup>(\*)</sup> Che da prelati li Spagna ormo stati offerti a sua santità digentomila scaci per ovolare che sua santilà non concedesse la letta ura sua maesta dei messa fratti, Istrua, cit. p. 660.

quell'infansto indo della Mirandola, contro il quale sin da principio della guerra egli avrebbe voluto el e si andasse a forze unite, come ad impresa capitale e risolutiva! (1) Ne abbiamo un segno anche nei ridesti sensi di pieta verso i Farnesi (2). Poc'anzi, porgendo orecchio ai lamenti di Cesare per non esser stato impedito il cardinale Alessandro Farnese di ripararsi a Castel Durante presso il duca d'Urbino suo cognato (3), lo aveva richiamato a Roma (4). Adesso, non offeso punto della sua disubbidienza, mandò Giuliano Ardinghell, a proporgli la stanza di Perugia, ch'ei pur non volle accettare preferendo di ricoverarsi a Firenze (5). Nel tempo stesso, temendo non foise, come s'era corso

- (I) Et sappa Ferrante Gonzaga) che non solo a noi, quotatunque non sus arte nestra, ma nacora a peril, li guerra occorre, cue il miglior partito sarabbe di indare grossamente tirati ulla volta de la Mirandola con farli un forte acdosso, et serrarii il commercio di Farma, fatto questo, l'impresa sarebbe finita, El pope a Giamori, del Monte, Roma 20 maggio 1551, Arch, di Parma, mae
- (2) Trovo il papa molto intenerito verso casa Farnese, tutto diverso a quanto scrissi ultimamonte all'E. V. Azerardo Narrid di a Costmo I, Roma 30 giugn. 1551. G. Canestrani. Legaz. p. 277 Vedi anche Dicep Lasso an henig Ferdinand. Roma 15 e 25 jul. 551. Dauffel n.º 001 e 006 p. 602 e 604
- (3, Sua maesta si duole che V. Santata non Lablia rite into il card. Farnese, et dice che veda di ribriverlo ad ogni modo et ritensilo in man sua. Il reservo de Fano (Bertana) al papa. Augusta 8 gi pro. 1851. Arch. seg. valic. Nunziatura di German a. 61 mse
- (4) A me pare che S. S. Revina stia in grande angustia et che il senso combatte con la ragione (Non vione tornare a Ruma perché teme, e vorrebbe undare alla sua sede di Avignone) Pretra Commissio at pape Urbino 22 giugn. 1851. Bibl. Ma vena, Le tere di P. Camaian, it. el M., cod. 139, msc.
- (5) Di am are a l'erugia non si risolve così volenderi come nel stato di Fiorenza. Detto ai detto, i riano 25 giugno 1551, Ibid. msc.

dalla Mirandola sopra il Bolognese, così potesse avventre dalla parte di Castro nel patrimonio e nei luoghi vicini a Roma, fece bensi occupare quel feudo di Orazio da R dolfo Bagliom, a cur il Mendoza, da lui richiesto (1). presto il concorso delle sue genti di Siena, ma lo fece previo accordo negoziato dal cardinal di Carpi legato in Viterbo con la duchessa Girolama Orsini da Pitighano, madre de. Farnest, per il quale, senza colpoferire. lo ebbe in deposito e col solo possesso militare. rimanendone alla duchessa le rendite e il reggimento civile (2). Maggior indizio ancora del rimesso animo suo e il mite lirguaggio che tenne a'6 di luglio col Montluc nell'atto di accomiatarlo, chie lendo in ultimo che almeno la discordia tra lui e il re non uscisse di Parma, e ferma rimanesse nel resto l'amicizia fra loro (3). Poco dopo l'arcivescovo Ricci ch'era granto in Augusta ai 2 di lugho, spedito in sei giorni il negozio con prestezza insolita a quella corte (4), se ne ritornò portando seco cinquintamila scudi: le' mah venticinquemila in contanti, gli altri in lettere di cambio sopra Venezia (5). e per il rimanente unpui promesse. Inco ato da queste e can mentovati fatti d'acme de'17 e 18 luglio, non

H papa a Diego da Mandoza, Roma 23 graga, 1574 Arch seq. cate., Dado lettere del Card, di Carpi, mac

<sup>(2)</sup> As amo Sforza che ha di contrassegui di Castro parte in questo pinto per consegnario a R dilfo. 24 ging — Castro si e reso a Ridelfo, 26 ging. 1551. Ili d. msc.

<sup>(3)</sup> DRUFFEL E. 685, pag 687.

<sup>(4)</sup> Egla na provato quello che è la flogma di qua, beachè non cost longamente come in croleva, havendone a cavar canari. Il rese ro di Feno al papa Argusta 8 lugbo 1551, Arch. seg cotto Natziatura di Germania, et., mat

<sup>(5)</sup> il papa ordani all'arcivescovo di consegnarli al Dandino, o a quelli co il Dandino avre dei increati, 29 lugho 1551, Ibid. Srevi di Cittio III. t. II. o8 msc.

è improbabile che a que giorni appunto facesse sorivere dal Dandino la lettera che fu intercetta dai francesi o di cui abbiamo due relazioni diverse, le quali però ben si possono conceltare fra loro; nulla estando ch'egli a un tempo stesso esortasse l'imperatore e a rimanersi dal mandar tedeschi in Italia, affinche il re di Francia non vi contrapponesse gli Svizzeri, come riferisce l'ambasciatore florentino a quella corte Luigi Capponi (1), e a togliere ai francesi il nido della Mirandola per assicurare in perpetuo le cose sue in Italia, come riporta di Roma l'altro ambasciatore fiorentino Averardo Serristori, giasta un colloquio avuto col papa medesimo (2). Probabile é pure che a quei giorni scrivesse anche al re, secondo che ne informa il Capponi, che se non lo rifaceva dei danni recati dalle sue genti nel Bologuese, e valutati, come sappiamo d'altra parte, ad oltre trecentomila scudi (3), lo citava fin d'ora dinanzi al tribunal di Dio a venderne conto (4).

Ma le promesse di Cesare quanto alla Mirandola non erano che parole, delle quali persino il Gonzaga, insofferente di qualsivoglia rispetto che gl'impedisse andar diritto al suo fine, s'indispettiva, scrivendo: sul punto de la Mirandola non ho puù ciancie, ne più ragioni, ne più bugie da dire, ma bisogna renir a la conclusione di ogni cosa (5). E la conclusione fu

<sup>(1)</sup> Desjardins e Canestrini, Nagoc. dipl. t. 111 p. 280.

<sup>(2)</sup> Usando queste parole formali, et nati natoram et qu. nascuntur ab illis. G. Canestraint Legaz, p. 281.

<sup>(3)</sup> Il danno che fino a questa hora ha patito questo contado passa 300.000 scudi come dice il conte Filippo l'epoli, 2 luglio 1551 Arch. seg. catia. Dalle lattere del vescovo d'Imola, ecc. mac

<sup>(4)</sup> Desjardins e Canestrini, Negoc. dipl. III.

<sup>(5)</sup> La quala resolutiona dico a voi absolutamente che da me non son per l'ightar a, et che andaro scaramuce ando quanto potrò

questa che annunciava il Bertam . Quando la impresa ma riuscibile, sua maestà si contenterà di ogni cosa. Ma dovendo della impresa andar in lungo, ella si contenterebbe che la bentitudine costra la stringesse, tenerado quer luogla circonricia, ne mancherebbe di prestare ogni antio e farme a vostra santita... Talchè to conosco, soggiu igeva l'accorto nunzio, che una onorda pace saria molto a proposito... Ho scoperto da le parole di questi Signori che non vorriano mostrars, apertamente contro il re cristianissimo, non recondo la altro; mo verriano bene che la santità rostra fosse lei che si mustrasse, e non mancariano di aruto. lo so che sua maestà in questo non si governa male; ma non dubito anche che la santita costra starà avvertita, e con pradenza farà quello che più recercheranno a tempa per onore e dignità di si stessa e della sede apostolica (1). Nondimeno il papa con breve de'27 di luglio, dopo comunicate le prove dell'aver Orazio Farnese invaso e devastato il Bolognese per comandamento del Termes, pregò l'imperatore di far sentire al 1e, o per messaggi speciali o per lettere, come ne venisse macchiato l'onore della corona francese. nè più oltre dovesse soffrire che in nome suo gli fossero fatte si gravi ingiurie; sperar egli, il papa, che gli uffici dell'imperatore sarebbero di tal peso da farlo

pro, diro resolutamente che spetto ordine da S. Maesta, perché io non voglio rompere co francesi senza aua comissione, et me ne starò, ancor ch'io sappi che sarà far disperare il papa, ma avvertite quello che mi fu scritto da voi per parte di cotesti signori circa il non reme a rottura, et voi conoscerete che ho ragione. Copia di un capitolo di lettera di Ferrante Gonzaga a Navale Masi, senza data, Bibl Malcolti in Gonzaga, mec.

<sup>(1)</sup> Il rescovo di Fano al papa, Augusta 26 luglio 1551, Arch. seg. vatic. Nanziatura di Germania, 6, mae

ì

ravvedere, non favorire la defezione di Ottavio e ricaramaro le sue genti lalla Mirandolu; in caso contrario mandasse l'imperatore ordine al Gonzaga di muover subito contro di quella (1). Il qual breve probabilmente letto in corcistoro, anniche sostituito dall'altra scrittura di egual lata ene abbiamo in itali cio. e di natura affatto confidenziale (2), può esser stato invece accompagnato con essa. Fra l'une e l'altra non c'e che diversità di soggetto. Nella scrittura di afidenziale di sua mano il papa, mentre ringrazia l'imperatore del danaro mandato col Ricci, cerca dissi are i sorti sospetti sulla fermezza della sua fede (3). Il perchè, ripetute le cose dette più volte circa alle sue azioni fin dal principio della controversia di Parma, con questo solo di auovo che adesso dava a credere di non aver messe innanzi le difficoltà dell'impresa se non per migolfarra mi sua maestà di quel ch'ella volesse recordato che se non diede delle mani nel viso di Montlac, quan lo questi gli propose certi modi disonesti di concordia, ordinò per altro ai capi del suo esercito di stringere quanto più potessoro la Mira idola, ed esposte le rigioni per le quali non gli parve opportuno ritenere il card.nal Alessandro Farnese: fondandosi sul senso letterale

<sup>(</sup>I) RAYNLING an. ecl. ad an. Ibbl XVIII e XIX. Veci su cio il Memoriale da' 14 lugl. Ibbl per il duca di Fironze e per Diego di Mendora. Papiera d'état du card, de Granvelle t. III p. 500.

<sup>(2)</sup> G. CUGNONI L. c. p. 95-102.

<sup>(3)</sup> He sempre fatto professione d'ingenuità d'anime, e personne posso patire di rimanere in difetto d'alcune informazioni o volemo dire sinistra interpretazioni. Non mi separerà se non la morte, ne forse ancora la morte dalla maestà vostra, e cura questo stia pur sicura, e non attenda alle sottighazioni delli amorevoli ed avvisatori, i quali non sanno l'intrinseco del cor mio, ne glie ne voglio dar conto. *Und.*, p. 95 s 100.

dell'istruzione data al Ricci, non si perita di sconfessarne le opposizioni fatte, sia per riguardo alla concessione de'mezzi frutti, sia per il titolo sotto il quale aveyans, a ricevere i dugentomila scudi promessi (1). Quindi conchiude di concedere i mezzi frutti, d. aver anzi detto al segretario del Mendoza di faine spedire la bolla a suo macere, e di voler pur pigliare i dugev-Unida seada ni nome di prestanza, mirché si faccia un presupposto che non si pro carare il samue dalla pietra, e che se non li potrà rendere non vaol essere tenute no in questo monde no m l'altro Di piu, dichiarandosi risolato di contrappesare nel sacro collegio la parte nemica con una creazione di cardinali. nomini da bene, i gradi povorrendo la vacazione della sede, abbiro d'aver innenzi agli acchi Dio e l'atilità publica, ne ca avviso a tempo, accioeché sua maestà possa ricordara sopra ciò quello che le accadra. Questa scrittura fu presentata in persona dal runzio Bertuni all'imperatore, il quale se ne mostro gra-1188amo (2)

<sup>(1)</sup> L tevoriere nou so quel che s'abba riferito à borca... so nen che la istruzione, quale portava scritta, non conteneva puntiglio nè disputazione al una sopra i mezz, frutti, ne sopra d'altra cusa... Se ad esso tesoriero, come a quello che sa megho l'impossibilità mia circa il danaro, pareva duro il nomo di prestanza, non è ha da meravighare, lo non fo questa difficultà, se averò modo di camper li denira, il che prana pure a l'ho che sia, gui renderò più rolentieri, che V. M. non li pigherò, se non avero modo, so che ella non un farà scommunicare, nè mi minderà il barcello a casa. Had. p. 98.

<sup>(2)</sup> Ringuazia infinitamente de la merza frutti che ella le concele: promettendole che di quelb non havera carno nessano di consciontia perché tutti antaranno nelle cose turchesche. Il vescoro da Fano al papa, Augusta 27 agosto 1551. Arch. segunto. Nuovi tura di Germania, 61, 1682.

Ben tosto però i nuovi provvedimenti del re di Francia per la difesa di Parma, tra'quali I ordine al Termes di trasferirsi cola per giovare del suo senno militare l'inesperto Ottavio (1), il licenziamento del nunzio pontificio (2); il divieto di mandar devari a Roma. per la spedizione de benefici e delle dispense ecclesiastiche (3): tutti questi atti di aperta inimistà in risposta ai lamenti sopra i danni del Bolognese, e le reci el e correvano circa alle minacce, vere o supposte, di levarda quella sede l'obbedienza (4), sgomentarono il papa. Si è mieso, così egh allera al re, il vestro gran in sentimento della lettera che vi scrissi, auerelandomi degli insulti fatti nel puese nuo di Bologna; non so qual parola sua m quella lettera che ri potesse offendere. Non dovete così urritarri delle parole che vi dice un pupa per esoneramine della coscienza vostra e sua; se rivedrete l'istoria di Francia. troverele che i papi, per cause assai più leggiere e pui iscusabili, hanno parlato più sicuramente con li re e procedulo più mnonzi. E in questo tono, tra

<sup>(1)</sup> Fara entrare il 5.7 di Sansac alla Mirandola, egli pussi a Parma, riducendo il numero eccessivo de capmani e stabilisca un ufficio apposito col Cavalcanti per sorvegliare ai viveri e alla munizioni; mandera il re qualche commissario d'artiglieria e cannoni e fa fare buone provvisioni di danari a Venezia donde il card, di Tournon e il suo ambasciatore ne faranno venire a Parma. Le roy è mr. de Termes, 3 aoust 1551, Ribier, t. Il, p. 242.

<sup>(2)</sup> Ai 5 açosto. Il nuncio Antonio Trivulzio era vescovo di Tolone, e, come tale, ande a Parigi per attendere gli ordini del papa. Luon Coppone a Cristiano Popui, Orleans 7 agosto 1551. Despardina e Canastrini, Negoci dipl., t. Ill., p. 282.

<sup>(3)</sup> Fu registrato da. Parlamento ai 7 settembre. Ribier, t. II, p. 343-346

<sup>(4)</sup> Lettera precitata di Lui, i Cappon, a Cristiano Pagni, pag. 283.

l'agro e il Jolce, l'ostentato e il sommesso (1), prosegue a confrontar le miti opere sue con le violenti del re. a farsi merito di cio stesso per cui poc'anzi s'era dovuto gaistificare con l'imperatore, dell'aver cice, per starsempre con le bracera aperte a riabbracerarsi col ev. conservato a cardinal Alessandro Farnese e il cardual Ranuccio suo fratello, che undavano in per haione, non tacco un pelo dell'entrate di Castro, nonostante la volontaria ribellione di Ocazio, e la grossa spesa que ghe ne costava la custodia, ne date alcun danno ne agli Strozzi che hanno il valore di più di dugentonula scudi su le porte di Rosei, ne al Pregoso, ne al Bentivoglio, ne a molti alan suoi sudditi che possedono gran roba nel domanio suo E soggiungo. Son stato inguarato, tocca, vilipeso e dannificato, nendimeno vi domando pace con ogni unultà, non per paura, la quale non conosco per le cause sopradette, ne per schirar spesa, na per evitare il paragone di arer ad essere superato da un anuco e benefattor mio, qual siete roi, occero di superar lui, non na parendo che questo paragone metta conto ne a voi, ne a me, mu che meda conto a voi e a me di finile contese e non andare più innanzi con la discordia (2). Che più? Questa lunga lettera mandò aperta al contestabile di Montmorenci, con facolta, letta che l'abbia. di presentaria o di stracciaria, a suo piacimento (3). Poi, come seppe che i frances, ruppero la guerra nel

<sup>(1)</sup> li re stesso, serivendo di questa lettera del papa al cardinale di Ferrara, 6 ottobre 1551, la dice composte d'aigreurs et donceurs, d'ostentations et saumissions; ma dichiara di averla bene accolta. Ribier, t. 11, p. 349.

<sup>(2) 3</sup> sett. 1551. Druffel, n. 736, μ. 726-732, e con la data del 4 sett. presso G. Cugmoni, 1 c., p. 102-108.

<sup>(3) 3</sup> sett. 1551. Deuffel, n. 737, p. 733.

Piemonte, fece ancor un passo muanze a munziando g'à risolu a e prossima la missione, che nell'antecedente lettera aveva soltanto accennata, di un legato nella persona del cardinal Verallo (1)

Ne ando sub to al fondo il re, e, in tutte le cose che mi servete, rispose, non c'è che un sol pinto a notare; questo, cioè, che voi desiderate la pace, e me la domandate unulmente con un linguaggio che spetta a me come figlio verso di voi, e però con ogni unittà, obbedienza e devozione figliale ve la concedo (2)

Pace voleva certo il papa, benche per adesso ancora a condizione che ne fosse salvo l'onor suo e quello dell'imperatore. Egl. s'era gia trovato, nonostanti lo maggiori gravezze, di cui i sudditi risentivansi, in tanta difficolta di danaro, la dover impegnare le gioie, sulle quali i mercanti florentini, prima di vederle e stimarle, non avrebbero neanche dato i richiesti venticinquemila scudi, se il quea Cosimo de'Medici non avesse loro prestato speciale sicurta (3). E si fattamente s'era doluto dei biasimo di parecchi cardinali e dell'ambasciator veneto per essersi messo in tanti pericoli per se e per gli altri, che mandò a quella Signoria monsignor Achille de'Grassi per volgerne la colpa tutta sopra il re di Francia, fattosi compagno de'turchi e protettore degli eretici (4).

A queste e alle altre mentovate cause s'aggiungevano di nuove a rendergli ognor più incresciosa la

<sup>(1) 12</sup> sett. 155.. Ibid. n. 744 e 745. p. 736 e 737.

<sup>(2) 5</sup> ott. 1551, Ibid., n. 776, p. 772.

<sup>(3)</sup> Promise che, ove non fossero soddisfatti di quelle giore del papa, darebbe loro in mano le proprie. Il duca di Firenze al papa, 4 luglio 1551. Arch. seg. vat. Lettere di principi, n. 17, misc.

<sup>(4)</sup> Instruzione data a mons. Achille del Grassi, 27 agosto 1571.
Papiera d'état du card. de Grancelle, z. III, p. 580-587.

guerra. L'imperatore non istava men male di lui a danari. Egli avrebbe voluto, non ostanti le osservazioni in contrario anche del vescovo d'Arras (1), che per l'impresa di Parma e per il mantenimento delle genti in Piemonte si trovassero centonila scudi, impegnando le rendite di due anni avvenire di Milano, ma i mercanti ricusavano di anticipatti senza una maggior guarantigia, essendo da maggio addietro mancato il modo di pagar esercito, fortezze, ufficiali, e quelle rendite aggiavate da interessi accumulati per somme tolte a prestito negli anni antecedenti (2). Fu dunque mestieri che il Gonzaga facesse debiti, e mandasse in Genova a cercar ventimila scudi sopra i suoi beni di Sicilia (3); e percio all'imperatore che, sul principio dell'impresa, avevagli gettato in faccia l'esempio de' general, passati i quali

- (I) Perdonde non dubdo que v. esc a se hallara con travajo; y yo me be oppuesto un pocom, y enfin digan lo que qualeren no lo podre dexar tan a beneficio de natura, y estan a my parecer las cosas en muy diferentes terminos de los en que stavas quando se hazia lo que su maj apunta y veremos segun el trimpo si se podra apartar desta opinion como io tengo sperança si nescoco d'Arras a Ferrante Gonzaga, 14 maggio 1551. Bibl. Nazionale di Firence, mic.
- (2) Et rimangono i poveri sudditi così debeli e fiacchi che non et può loro imporre gravezza veruna, quantunque minima Ferrante Gonzaga all'ump. Milano, 25 marzo 1551. Arch. di Parme, mec.
- (3) Oftre a la paga che sopravviene si ha di debito più di trentamba scudi... once conviene che vostre muestà faccia non solumente provvedere per le spese fature, ma per sodisfattione le le passate, fatte co'danari tolti ad imprestito, lo tengo per haveti et spesi que'ventimila scudi i quali mandai a cercar in lenova sepra il pegno, come series, de le cose mie di Sicdia, perciò che in spero che si debban trovare, ma quando mancassoro, vostra macetà sia certa che questo campo s'interterabbe difficilmente, il quale non giungera ad ottorula fanti. Detto al detto, Castelguelfo, 10 giugno 1551, Ibid mac

non l'avevan molestato tanto con richieste di danari. poteva ora rispondere di aver egli fatto assai più in sostentar l'esercito per due mesi con la roba sua (1). Non andò meglio, quando oltre ai dugentomila scudi assegnati, in onta alle rimostranze del Gonzaga, sulle rend.te di Milano per le spese ordinarie, si fece provvisione per le straordinarie di altri dugentomi,a sugli ori delle Indie, i quali, venuti già in Ispagna nell'ottobre dell'anno scorso (2), e di là a Genova, furono in agosto trasportati ad Augusta (3), perché di quelli non e a a far conto alcuno, e su questi non si poteva contrattare che per la meta della somma, ben sapendosi che erano prima distribuiti che fossero arrivati (4). Fatto e che per la paga, che scadeva agli otto di luglio, dovette il Gonzaga ricorrere agh ebrer usurar di Mantova per aver, sopra pega. I' oro e d'argento al 12 per cento per 18 mest, ottomila scudi, coi quali e con aversospesi tutti i pagamenti delle donazioni e delle grazie, di che segni grandissina altercazione in Milano, e fatto un partito di tre riamba sculi sopra i detti ori dell'Indie, potè almeno d'u il soldo intero agli spagruoli e la metà agli italiani del Piemonte, lasci in lo ir soluti i cavalleggeri, le fortezze e le altre spese ordinarie

<sup>(.)</sup> Cosa che, come un'altra volta vi ho scritto, vorrei mi fusse detto se haino fatti gli nitri generali coa esser meglio trattati la sua maesta di quel che son io. Ditto a Natale Musi, 1551, Ind., inse.

<sup>(2)</sup> If vescove d'Arras duceva che di quest'oro sare socro perveout all'ump. 3,300,000 corone, ed as privati da 60 a 70 m la. Braffel, nota 1  $^{\rm a}$  al n. 503. p. 546.

<sup>(3)</sup> La republica veneta ne accorco il transico per i masi strii ed anche a la scorta di 400 f nii. Arch qua di Venezia, Collegio Socreto, IV, 27 agosto 1551, ma

<sup>(4)</sup> Ferrante Gonzaga all' impi Dal campo soj ra la Certosa di Parma, 24 giugno 1551. Arch. di Parma, msc.

dello Stato (1). Per la paga seguente incevette quarantacınque mila scudi sonra gir stessi ori dell'Indie per la via di Genova, e con pegni dati per opera sua da molti ufficiali, e con alcun, pochi argenti rimastigli in casa per comodita collà moglie, mando di nuovo agli obrei di Mantova, per averne altri settemila (2) Ma data la paga che scadeva il 12 di settembre, non rimaneva più nulla de'dugentom la scudi provisti per lo straordinario. essendosi quel tanto di essi che non ando speso per l'esercito sotto Parma, ed era la minor parte, imprestato allo Stato di Milano per il sostentamento a lui spettanto delle genti di Piemonte e di Siena (3). E pero il Gonzaga scriveva al suo agente presso la corte cesarva: Somo in autioni printo sopra gresie cose del danaro... Inte un poco a monsegnor d'Arras che n'in mi deve come anaco lasciar lanto neso addosso, ch'io cada con esso; e che, per non contere, lo getterò prà tosto in terra (4). Se tanta la distretta friche la guerra limitavasi all'assedio di Parma, quanto più adesso che la si accese anche nel Piemonte Non era trascorso un mese dall arrivo del Gonzaga in Asti ch ei gia lamentava di trovarsi per d'e llo di demari in una confumone tale da non saper dore si dar del capo, forzato essendo di alloggiare i sollati a spese de'popoli per le case e fai pagare a clascuna famigha un tanto al giorno, di cue il l'uca di Savoia accibamente si doleva (5).

Et pur le pagne lora non si possono tirar in lungo. Detto ed detto. Dal campo supra Colorno, 3 malo 1551. Pad. msc.

<sup>(2)</sup> Detto al detto. Dal campo sopra Parma. Ibol., a se.

<sup>(3)</sup> Detto at detto. Dal campo della Certosa di Parma, 17 agosto 1551, Pada insc.

<sup>(4)</sup> Besto a Nobile Musi. Bibl. Malvolti di Gonzaga mae. Coj ia di un capitulo di mano si a, senza data.

<sup>(</sup>a) le testa fautoria italiana, i cavalli leggeri et gli hu mini d'arme, per non haversi il modo di pagarli, vivoue a discretione,

La guerra era ivi, come al solito, di scaramucce, scalate ed assedi, mentre sotto Parma le genti rimaste col marchese di Marignaro, non bastando a tenerla s retta da viemo, ne avendo certo voluto il papa assoldare duemila fanti di più del convenuto col Camaian. (1), come ne l'aveva prezi to il Gonzaga in sul partirsi di la (2), stavansi ritirate in vari laoghi fort, contermini, ond'e che i nemici, non pui facevano cont nue scorreire, ma la notte del dodici ottobre venuti sotto il borgo San Donnino, discosto quintici miglia da Parma, superata la fossa ed accostate le scale, vi salirono sopra i ripari, benche fossero poi con molto lor danno ributtati (3) I el pari alla Mirandola, dov'eranvi 5000 bocche tra abitanti e contadini ricoveratisi, oltre a 600 fanti, 160

per la qual cosa il dica di Savoia mostra tanta mala sodisfattione che non potrebbo esser maggiore. Forrante Contaga all tenp. Astà, 4 i ttobre 1551. Arch. di Parma, rasc

- (1) la subito desa a. Chinajano... el 'era un ossibile con seimila fanti assedlar questi foi luoghi. Hora che sono sopravemuti questi altri accalenti persi v.º sig.º s'è possibile a supplare c'es si pora gente... Si che v.º sig e vede dove stà il punto, l'uno è nel a strettozza cel dantro col canto di sua maesta, l'altro nel trattato del Camaiano qual diviceva le cose per moià. R' cord. de' Mestra al Denomo, da Borgo S. Donnino 13 ott. 1551. Arcs. seg e care. Lettere i principi. 18, msc.
- (2) In questo frangeste il sig. con Ferrante m'ha pregato cue io volessi su pheare alla Santita Vostra che facesse 2000 fan i de più per tenere dalla banda di qua per questi divoi mesi, dicendo che con questi si fugeria ogni pericolo. Il card. de Medici al papa. Da Bergo S. Donnino, 12 settembre 1551. Ibid. msc. Mentre al 7 agosto il Dan hao riferiva che il papa tiene 5000 fanti e 300 cavalli, si 20 settembre parla invece di 7 00 fanti e 700 cavalli; ma questi 2000 fanti e 400 cavalli di più pare siano stati fatti per la guardia di Bologna, donde fu inzi richiamato I Orsim.
- (3) R cord. de Medici al papa. Da borgo S. Dandao, 12 ott dre 1551 Bud., msc

cavalli, e ca 50 a 60 lance spezzate (1), mal potevasi impedire che vi entrassero viveri (2), contuttoche Giambattista de. Monte vi avesse gia fatto costruire un nuovo forte su la tagliata, riservandosi a farne altri due, coi qual., terminati che fossero, sperava poter alleggerire di qualche centinaio di fant. la spesa che il papa voleva limitare a sedicimila scudi al mese per i quattromila assegnatigli (3).

Per vero l'imperatore, ai pena ricevuta la ho la di concessione dei mezzi frutti di Spagna, rendendone grazio al papa, mandò a Roma Giovanni Manrique de Lara con commissione efficace a fargli pagare in Genova la res dua meta dei dugentomila scuci promessi (4).

- (1) Il Dandono al papa, ottobre 155.. Ibid., Libro delle lettere lel vescovo d'Imola, ecc., msc
- (2) Questo assedio è tanto largo che non si può tenere ai mai tempi che non di vada drento qualche vivandure, che non ci porti capponi, cacio, noci et simil cose. Communicativa del Mante al padre suo Baidarnio. St. Ant. della Mirando.a. 8 ottobre 1551 Ibid., Lettere di principi. 18 mar.
- ,3) Quanto allo stringere la Mirandola più di quello che essa è, ci risolveremo a fare un forte su la taghata, et forse tre se il primo et vien ben fatto, il forte anovo si pui mettere per finito et ai già ci si è messo la guardia. \ S. veda di fore che io abbia cento guastatori, perche presto darò fanco agli altri dui, ecc. Ditto al Disalinto, 2º settembre e 4 otto re 1551 Ibid., mac.
- (4) La bolla de' mezzi frutti è piaciata a sua maestà pienamento. Il sug. Don Curanni Maurico porta la resolutione del danaro da pagarsi in Genova, et credo sia tale che non bisognerà par una par il remore de Fono al trandeno. A igusta, 12 settembre 1551, Pad. Nanziatura di Germania, bl. msc. Che cosi fesse effettivaments ne al biamo irrefraga ale prova. Il papa ai 7 novembre 1551 nomina Rafaele Gualterio ed Agostino de Sacchi di Geneva a suoi commissari per ricevere i cinquantannia acudi che dovovano essore consegnati da quell'ambas intere imperiale comm. Figueroa a saldo el rimanenti centomila Pad Brevi di Cingo III 4, II °, 58, msc.

e con la pregliera, in risposta al sue un te de 27 de lugho, di voler equilibrare nel sacro collegio la parte francese, rappresentata da undici cardinali, con crescere di altri otto il numero de'soli quattro spagnuoli; al qual proposito e cosa degna di nota, e la si spiega ponendo mente alla data delle istruzioni al Manrique, come egli ora approvi la mitezza usata dal papa verso il cardina e Alessandro Farnese e verso il Montiuc, e solo esprima la fiducia che il papa non farebbe accordo alcuno col re di Francia, senza dargliene parte ed aspettare il suo consentimento (1). Poi, come intese che i francesi avenn rotta la guerra nel Piemonte, deliberò di mandar danaro al marchese di Marignano, che lo chiedeva (2), per arruolar subito tremila grigioni, di far raccoghere da Nicolo Madruzzi un reggimento di fanti alla Chrusa del Turolo per adoperarlo dovunque occorresse, anche in Italia, e di far ventre 1500 cavalli dalla Franconia e i duemila spagnuoli stati insino allora nel Virtemberg, insieme con 300 cavalleggieri di quella stessa nazione (3). E quando pochi giorni dono il nunzio Bertani gli diede particolareggiate notizie dello stato delle cose interno a Parma, incolleritosi per non esserne



<sup>(1)</sup> La estruzione, di cui abbiano un sunto, rea non in tutto esatto, e con la data del 7 la Sandoval, Hist. del emperador fartos V. Madrid, 1847, t. VIII. p 396-400, e del 3 settembre 1551, secondo il Matressenecher. — Il nuncio pontificio avvisa che il Manrique parti a 10 di quel mese da Augusta.

<sup>(2)</sup> Se viene a rino fratello il suo reggimento di tedeschi circa 4000, avrà il modo di far ogni impresa. Il card de' Medici ai papa. Da Borgo S. Donnino, 12 settembre 1551. Arch. seq. ratic. Lettere di principi, 18, msc.

<sup>(3)</sup> Kaiser Karl an konigin Marie. Augsburg. 18 sep. 1551, Druffel, n.º 750, p. 739.

stato prima informato (1), ranamento quegli orcuit, e scrisse al Gonzaga, avendolo provvisto per la via di Genova di dagentom la ducati, che facesse il maggior numero di gente che poteva per riparare al lamentato disordine. In una parola, or che cessata era la ragione de passati rispetti, certo è ch'egli non avre de voluto in nulla mancare al papa, anche per il timo e che non se gl. volgesse i emico.

Ma il papa, che ben conosceva la tardità di lui nel risolversi la strettezza a danari, e le altre molte difficultà che ne attraversavano i voleri, dopo il passo fatto inverso il re di Francia, guarcavasi di più offenderio Molesti dunque gli tarmarino receso gli uffici del Manique per la clezione di ca dillah spagnuoli, Temeva di Bolognia e di altri luoghi del suo dominio per la miova massa di gente che petevano fare i francesi, anche a Ravenna (2). Spaventavalo il pericolo dei turchi collegati con essi e di una guerra diuturna trai due potenti rivala, onde Italia sarebbe stalta e ricetto di cavalle e di genti oltramontane. Più ancora la minaccia di uno scisna per la dichiacazio e del sajlamento di Parigi agranita al divieto di mandar da ciri a Roma, ch et grafieñ tidta respersa di huoro e per-Petto tutercansmo - « non poter le dispense »cuza giu-\* sta, catsa scusare il peccato, non esser esse che un

<sup>(1)</sup> Ella user di flegula at antro in celera, dolencasi estremandate che l'arma stesse di quella mander, et che nen fosse stata avisora. Il rescoro di Fono al Iradore. Any esta, 24 settembra 1551, Archi sego ratio. Nonziation di bermania, 6., mse-

<sup>(2)</sup> As nest, ment de, contre ce que passe en l'iennont, faire aultre assemble vers Revenue en una pla e que le tou a au jus nouv l'enent ceste porte pour s'en server au bea de la Micandose, et peult estre teur quelque respectuvec le Turq, pour estre pres ce constel la mer Adriatique, Letter precut, d'te impualla so elle Vega, 18 sett. 1504. Dui i i i. a.º 750 p. 70.

» colore agh occui degli uomini, cancellato il quale » appresso D o si fa più fulgala la verità. » Sì che. scriveva al nunzio Bertani, a noi bisogna d'aver sollecitumne non solamente della perdita delle persone che assorbisce la guerra, ma anche delle amme, che si potessero perder per lo scisma; il che quanto ci si rappresenta alla memoria, confessiamo di sentir tanto dolore che la rita ci rincresce, e rorremmo ven vresto insieme con Parma aver verduto Bologna e tutto lo stato ecclesiastico. Per tutte queste agioni, e per essere gia la guerra che allora si mentra troppo incrudelita, commettendosi tanti omicult e tanti altri delitti, i quali non si possono compensar con d'inaci e con altri ristori, conclinideva. Preti, frati monari e monache e tutto il mondo ci gruta in le orecche: pace pace ... Oggi il vescovo di Mirepoir (quegli, il cui segretario portò al re di Francia le sue lettere de'3 e 12 settembre) oi ha detto, ch'egh tien per certo, che se noi levassimo la gente dalla Mirandola, il reci manderebbe il l'oglio bianco: non vi si chice per farlo, ma perché possinte conferire con sua maesta. e discorrere se um convença de render agli arrorsari il sol d'agosto, con mostrar di far con robontà quello, a che si può suspicare che ci possa astrongere la necessita, non ri si pighem la alterio dine da que lla che si el pigliato fin qui. E perche il Conzaga in una lettera al Danniao voleva far credere che le cose della guerra, cost di Parma come della Mirandola, fossero ben provviste, non è vero, non è vero, non è vero. soggiunse in tono concitato opponendogli in testi norio il fatto occorso a San Donnii o (1). Di qui l'ordinanza

<sup>(1)</sup> Papa Guska III al vinces di F no, 8 ott. 1551 G. Cugnovi, L. c. p. 195-11. Questa lettera dev esser stata incom actuta in qual giorno, ma chiusa è spedia alcum giorna dopo,

dell'imperatore al Gonzaga, nella quale, dopo negato il proposto guasto del territorio piemontese per la ragione che non potrebbero giungere in tempo utile i cavalli a ciò richiesti ne dalla Germania ne da Napoli, gli commise di provvedere a quelle piazze di frontiera con parte delle genti tedesche e spagnuole ch'erano per v a licenziando le italiane tranne quel tanto di cui non potesse far senza, e di adoperarsi alacremente a che col resto di esse genti tedesche e spagnuole si venisse il più presto possibile a capo delle imprese di Parma e della Mirandola, per cararsi queste spine dal piede, ed esserne liberi a primavera quando era probabile che si avessero altre e molte cose a cui attendere (1): Poter il Gonzaga relevare da cio che gli scrivera l'agente Natale Musi lo stato delle sue finanze, e per conseguenza quanto importi l'evitar spese superflue ed il curar in ogni rassegna che nol si defraudi nel numero delle pagho. Confidar egli cho, ripartite cost le genti nei presidi saprobbe coghere le occasioni di recar danno ai nemici; al qual uopo, occorrendo sopra tutto artigheria e celerità, gli mandava con una

essendo ricordato in essa il fatto di San Donnizo, avvenuto la notto del 12 di quel mese.

(1) Y esto de estrachor a Parma y la Mirandola os tornamos a encargar y encomendar com e mayor calor y encarescimiento que podemos... pues demas de la necessidad que dello ay sera dar grandisente satisfacion a su cantidal, la qual a lo que se entrende siente mucho que se aya alargado la gente y metido en las fuercas, no obstante las causas just ficadas que ha habido para ello, y time que quedando la Mirandola y Parma en pie no se haga massa que sus tierras avan de padescer y ser invadidas, lo qual podría cor causa que se alostuviosse de lo començado y tomase outro campuo como alganos discurren. L'emperador al señor Fernando Gonzaga, 20 oct. 1551 arch, generale di Simancas Estade lec. 1198, f. 23 mer.

soma di polvere dugento cavalli. Essere infine risoluto che solo le spese per le forze accresciute a cagione di Parma siane sostenute con gli assegni straordinari, dovendo le altre consuete per il Piemonte e per il Milanese stare a carico delle rendite presenti e future di quello Stato. Della qual aeterminazione, che togheva i mezzi di far cosa alcuna di qualche momento, si dolse il Gonzaga amaramente col principe Filippo (1).

Vennero all'esercito di Parma la maggior parte delle genti spagniole state lungo tempo nel Virtemberg, ma non in numero sufficiente a mutar le sorti dell'impresa, e quando erano già progredite le negoziazioni del papa con la Francia, a cui diedero nuova spinti le controversie conciliare.

IV Fra l'agitazione causata dalle solenni opposizioni del re di Francia, il licenziamento del nunzio pontificio, la protesta letta dall'Amiet, il divieto di mandar danari a Roma; e fra i tumulti della guerra ormai rotta nel Piemorte, la quale ognuno sentiva come fosse foriera di altri e maggior, sommovimenti, «i accinse il concilio a dettar i dogmi sull'eucaristia.

Il di appresso a la sessione del primo settembre furono dati ai teologi da esam nare dieci articoli tratu dalla dottrina de' protestant. Si aggiunse il precetto ai teologi, che il parer loro deducessero da la sacra scrittura, dalle tradizioni apostoliche, da' concilii approvati, dalle costituzioni, dall'autorità de' sommi pontefici e de' santi Padri e dal consent mento della chiesa cattolica; che osservassero brevita, e s. astenessero dalle

<sup>&</sup>quot; (1) Dove io era sicuro di far a sua maestà et a vostra altezza uno del segnalati servigi che siano mai stati fatti a verun principa da huorio de la professione min, hom non posso se non dire che io peaso che siamo per pentirch de haver fatta questa resoluzione. 9 novem re 1551, Ibid. f. 21 mae

quistioni superflue e dalle contenzioni protecce: che primi a pariare fossero i teologi mandati da, papa (i gesuti lacopo Lamez e Alfonso Salmeron), poi quelli dell'imperatore (Giovanni Arze, Melchior Cano, e Giovanni de Ortega), quindi i chierici secolari secondo la loro promozione ed in altimo i regolari secondo la procedenza de'loro ordini.

Dissero i teologi il loro parere in otto adunanze di segnito dagli 8 ai 16 di quel mese, e ne risulto la distinzare dei menzionati arricoli in quelli che di comune se itenza erano assolutamente dannabili, ed in altri la non con lamarsi, a giudizio di alcuni, senza qualche previa dicunarazione.

Alta prima classe si ascrissero i cimpie articoli segnenti:

Nell'encaristia non esser veramente il corpo e il sangue, ne la divinità di Cristo, ma solo come in segno: nell'eucarastia essere il cerbo e il sangue di Cristo. ma insterio con la sostanza del pane e del vino, siccae non e transustanz azione una unione inostatica dell'umanità e della sostanza del pane e del vino: Cristo nell'encaristia non doversi adorare né venerar con feste. pe conducte un processione, un portuge agli inferm : e i suoi adoratori esser veri idolatri: Nelle ostie e nelle particelle conservate, che avanzano dopo la conmmore, non rimanere il corpa del Signore, ma esser ivi mertre si prende, non immerzi, ne dapot: Esser di ragione divina il commicare sotto ambedue le specie anche il popolo e i fanciulli, e per c.ó peccare coloro che costrugono il popolo a prender una sola specie. Pero quanto al secondo articolo. Melchiore Cano domenicano avvertl esser eretico soltinto colni che asserisce non convertusi il pane nel corpo di Cristo, non sombrandogla spettare alla fede il cenno di transusta iziazione

che fu fatto al capitolo della S. Trinità nel concido lateranense sotto lanocenzo III, ne ciò che se ne disse nel concido fiorentino, e quanto al quinto che lo riteneva eretico, perché altrimenta la chiesa arrebbe errato nell'intelligenza della Scrittura (1).

Alia seconda classe si ascrissoro gli altri cinque articoli. Quello dell'esibirsi. Cristo nell'eucar sua, ma solo a mangarest spiritualmente per la fede, non sacramentalmente, parve quasi a tutti superfluo, sia per essere gia compreso nel primo degli articoli dichiarati dannabili, sia perche nessun cretico negava la comunione sacramentale. Quanto all'articolo : l'encaristia esser istituita der la sola remissione de' peccati, osservarono fra gii altri i cue domenicani Ambrogio Pelargo, teologo del 'elettore di Lievini, e Reginaldo da Genova, o il cherico secolare Martino Olaveo procuratore del cardinal d'Augusta, che quella parola solu non era posta dagli erenci, e che senza essa l'articolo sa ebbecattol.co. In quell'art colo doy'e detto; non esser lecito che alcuno comunichi se stesso, alcun notaroro che se cao s'intende de laici era cattolico, che pe, ess, anche in caso di necessità cra più sicuro l'astenersene e prordet l'escarista in voto, e cue percio conveniva esprimere che lo si condannava solo un quanto lo si volesse applicare at sacerdoti celebranti. Sull'articolo: non contenersi sotto una delle specie quanto sotto ame ane, ne tanto presvere chi si comunica con una quanto chi con tatte due. Melchiore Cano. Mariano

<sup>(1)</sup> Quod esse non potest, cum spiritus sancius semper ei adsit, neque permittit etiam circa mores eam errare l'ippar poco prima aveva cetto, non est hacieticum assercie, ecclesiam errare posse in moral us... in quibus errare potest ecclesia, ut tenit d. Antoninus et b. Thomas. August Themes Acta gen conc. tral. 1. t. p. 453

Feltrino agostimano e i due francescani Antonio d'Uglioa spagnuolo e Sigismondo Fedrio sostennero che men grazia si ricove da chi si comunica sotto una specie. che da chi sotto amendue, ed altri proposero che nonsi facesse nell'articolo menzione della grazia, ma solo del sacramei to, per evitare la disputazione scolastica. Intorno all'art colo: la sola fede essere sufficiente preparazione a ricevere l'eucaristia : né la confessione essere a ciò necessaria, ma libera, specialmente n' dotti, e non esser tenuti gli nomini a comunicarsi la Pasqua, non pochi dubbi si levarono su quella parte di esso in cui si afforma superflua la confessione a ricever degnamente l'ecucaristia, perchè fra Rogmaldo da Genova opino bastare la contrizione, Melchiere di Vosmediano, Melchiore Cano dichiararono doversela si condannare. ma in forma tale, da non far apparare come eretici i dottori cattolici e santi che tennero quella sentenza: altri, quali Francesco Villarva gerolimitano, Giovanni de Ortega e Martino Olaveo cherico secolare proposero in via di temperamento che la si condannasse come erronea, perniciosa e contraria alla lodevole consuetudine della Chiesa. Ambrogio Pelargo richiese che nello stabilire la necessità della confessione si aggiungesse la condizione dell'esservi comodita di confessarsi. El Giovaniii Ortega aggiunse che il precetto di comumcarsi la Pasqua non era divino ma ecclesiastico

Comunicati questi parer, dei teologi ai Padri il giorno locimosettimo di settombro, furono dette da essi lo sentenze un nove congregazioni generali, dal 21 al 30 di quel mese.

Notevole à che il legato nel dar principio alle discussioni, dopo raccomandata la brevita, trattandosi di materie gia condamate più volte dui concilii, trovò opportuno di ricordare che non gli pareva si avesse a



decidere se uguale o maggior grazia riceva chi si comunica con amendue le specie, per non condamnare : molti dottori che la sostengono, bastando al concilio di condannare l'eresie, nel che molto runanera a lanorare, senza toccar le questioni scolastiche ed anche per non sommorere i lasci contro i cherici. quasi questi li frandassero della grazia di Cristo col dar loro una sola specie. Or so l'equalità o l'inegualita della grazia e quistione scolastica, anche l'altra se sia di diritto divine o meno la comunione con ambolo specio e indifferente sotto l'aspetto dogmatico. Lasciando pur da parte quel che papa Leone il Grande disse in uvo de' suoi discorsi contro i Maniel ei, da lur accusati di sacrilegio perche volevano comunicarsi senza il vino, e quel che papa Gelasio in uno de' suoi decreti, è ormai storicamente accertato che fino al principio del duodecimo secolo la comunione con ambedue le specie fu costante consuctudine della Chiesa. Il concilio stesso di Costanza, nello stabilirla con una sola, non dubitò di affermare che nella Chiesa primitiva la si riceveva con tutte due le specie. Perche danque fanta tenacità in regare l'uso del calice ai laici? La cosa ch' e indifferente sotto l'aspetto dogmatico, è di suprema importanza invece sotto quello dell'autorità della Chiesa, secome un privilegio del pastori di fronte al gregge; un privilegio che si esercita egni giorne in presenza d. tutti, in mezzo all'atto il più augusto che si compia sugli altari. Tanto e vero che non fu trascarato nulla per rialzarne il valore. Dopo aver negato il calice al popolo, lo si accordo ancora per due secoli, come un grande favore, a quelli cle si comunicavano per mano del papa. Verso la fine del decimoquarto secolo anche questa usunza cessò. Il conculto di Costanza lo conce-se ai Boemi. Pro II fu sollecito a



privarneli: ne più si vide che il re di Francia comu nicarsi con ambo le specie, ma solamente nel giorno della sua incoronazione e in punto di morte. Due volte m vita sua, per atto di special grazia. Il più potente dei re, il cristianissimo, il primogonito della Chiesa; tutti i giorni l'infimo de' preti per diritto inerente alla dignita sacerdotale! Qual meraviglia che il rescovo Antonio Codini, suffraganco di Barcello ia, e il generale degat agostimant, sebbene nelle congregazioni dei 26 e 29 settembre riconoscessero nell'opposta sentenza. una consuctuante della Chiesa ne mateva nur anch'essial pari dei vescovi di Monopoli e di Oviedo, dichiarassero eretico l'articolo: Esser di ragione divina il communeurs: sollo ambedite le specie, siccome contrario non al diretto divino, ma alla Chiesa che ha determinato altrimenti per molle e buone ragioni, avendo ta facoltà di forto? (1)

Ma quanto naturale la gelosia di un privilegio in chi lo possiede, altrettanto strano è che i protestanti ne facessero si grande stima.

Ridotta la comminone ad u a semplice cerimoma commemorativa cell'ultima Cena, parrebbe invero che dovessero esser molto facili al accomodarsi intorno al modo di receverla. Avvenne precisamente il contrario: dovanque apparve la riforma, il gruto più forte e universale fu questo el e si restrusse l'uso del calice al popolo. Ond e stata credenza li molti cattolici che la concessione di tal uso e l'altra del matrinomo de'sacerdo i sare bero spedienti efficaci per ricondurli all'antica fede. Su questa base se ne trattò più volte, come vedenimo altrove, si tempi di Clemente VII e li Paolo III, ed ultima i ente l'imperatore nella scrittura

<sup>(1</sup> Ina) FM pag. 510, 511, e 5.5.

ded' Interim aveva pe messo l'uno e l'altro fino al futuro concilio, da cui si confidava di otte ierne la conferma in via di dispensazione; massime da che lo stesso papa Paolo III s'era infine indotto a darne i poteri richiest ai tre n'uni mandati a ta, uopo la Germania, benche con le lumtazion, e condizioni a suo luogo montovate. E più si confidava adesso che, per la sominissione apparentemente riofferta dall'intera Dieta al concilio, sembrava meglio fondata la speranza che soddisfacendosì ai protestarti in que' due articoli, e chiudendo con una buona riforma la fonte degli i busi ond'ebbe origine il loro movimento, si potesse riunir la Germania in concomba di religione.

Ad uno de' provvedimenti messigh maanzi per ordine del papa dal Pighino, come consigho a bea disporte e preparare il concilio (pag. 107), egh aveva già soldisfatto, procedendo con estremo i gore contro i predicatori luteram. Quelli ch'erano in Augusta, previd esame davanti al vescovo d'Arras sopra tre punti: se crodevano valer tanto il comunicarsi con una specie quanto con ambedice quanti sacramenti ammettessero per qual ragione noi si fossero conformati alla prescrizione dell'Interma: perche fermi nelle loro dottrine, farono il di 27 agosto ammoniti in termine di 8 giorni al levar del sole di uscir fuori delle terre dell'impero (1) ed ol bligati con giuramento sotto pena

<sup>(1)</sup> Fatto prima un processo conteo loro, ha fatto chi mar li predicatori lutherani di questa terra un presentan del consuplio della citta, et dichiaratiggi per disubi conti et seditiosi et data loro elettime a di ven r a concilio o d'ascir faor de le terre desl'imperio in termine di tre giorni, li quali partiranno fra due d'asvendo più tosto e etto girseno fuer dell'inverio. Questo ha partorito un poco di tutratto più nel posso che nel nobili, ma si è acquetato subito. Il sicusio Rectori al pipo. Augusta 2º ag. 1551. Arch, e g. retic. Nuoriatura di Occasina, Ol, risc.

di morte e di confisca de' beni a non rientearri, ne scriver mai in materia di religione, ne far conoscere ad alcuno i motivi della loro espulsione (1). Che di questo rigore, onde si accrebbe l'odio de' tedeschi, non volesse irmeritario il concilio con un adeguato rispetto al suo interesse politico? Appunto per cio, accanto a don Francesco di Toledo e agli altri due rappresentarii, il conte I go di Montfort per l'impero e l'arcidiacono Guglielmo di Portiers per i Paesi Bassi, eg i pose in qualità di consigliere quel dotto canonista brai cesco de Vargas che in una memoria scritta innanzi al riaprimento del concilio, dopo aver accroan ente biasimato il contegno della corte papale durante le

(I) Verhandlung über die Ausweisung der Augshurger prediger, Arc. von Drivegt, Briefe und Akten III, 1, 207. Erano-10 questi predicatori, per quattro di essi intercedette il Magistrato civico; ma l'imperatore non fece loro grazia che ad una condizione, la quale allo stesso vescovo d'Arras parva sovarchia pour la qualité et simpleme des dessissaits (lui e.p. 223). É quando il mogretrato ne diede comunicazione, una solo di essi. Wolf Englischark, Precette ringraziando, Mattee Nasa dicharo, predigen sei sein pylog, hab ä konder, die kont er sanst not ernotes, wise mit aucumenmen, wolls also hat befelchen, gli altri due, Lembart Bechlin e Hans Matsperger erano gia partiti (Inio. p. 213). - Am è probabile che l'espuisione avvenisse col consenso di qual Magistrato, e molto meno a sollecitazione de principali di esso, come scrive il vescovo d'Arras alla regina Maria (Gacharo Charses V nella Biographie nationale p. 820) évidentemente per iscansarne le riflessioni in contrario. Basta a spaggarla la ragione da me a dotta della promessa al Pighino. U altra parte è un fatto che l'imperatore si contenne egualmente auche coi predicatori di Alemmiagen e di Ratisbona. Que' di Memmingea comparvero ad Augusta: é perché quello de Ratistiona pon obbedirono. alla citazione, egli ne chiamo a se i membri del consiglio civico li obbligò con giuramento di non accettar, mai un presticatore, il quale non averse prima promesso davanti a Dio e ai Sant di atteners; all antwa religione o all laterum.

precedenti sessioni, gradicò di suprema importanza per l'ambasciatore imperiale il debito di star bene in quardia che non si decidessero articoli i quali non sono assolutamente di fede, abbisognando tener in serbo i mezzi di comporsi con i luterani (1). Come aunque doveva essergli grave che, tranne i vescovi di Zagabria e di Vienna, Paolo Gregorianes e Federico Nausea, cratori del re Ferdinando, i quali opinarono essere di diritto divino la comunione sotto ambo le specie, e il vescovo Giorgio Flaes suffraganeo di Würtzburg, il quale non trovò opportuno che se ne facesse ora menzione per non ritrarre i luterani dalla confidenza di venire al concilio, tutti gli altri votassero per la condanna dell'art colo come eretico, e solo due, i vescovi di Verdun e di Modena, Nicolò Psaulme ed Evidio Foscarari, come falso! Anche i due elettori ecclesiastici, gli arcivescovi di Magonza e di Treviri! Che anzi, potche il cardinal Madruzzi instò almeno che, per agevolare la concordia, non si negasse ai tedeschi di comunicarsi con ambedue le specie, purché confessassero integro il sacramento anche con una sola, essi non pur apposero la condizione, conosciuta impossibile ad effettuarsi, che gli avversari convenissero in tutte le altre cose col concilio, ma soggiunsero non essere facile il concedere checchessia, perchè quelli non vorrebbero mai confessare che la Chiesa non ha errato se fece altrimenti per l'addietro (2), e così mostra onsi più rigidi ancora dell'arcivescovo di Caghari e dei vescovi di Castellamare, di Aurich, di Badaioz, di

<sup>(1)</sup> Memoire sur la maniere de regler le conche et sur la conduite que l'ambassadeur y dont tenir. Michel Le Vassor, Lettres et mamoires de François de Vargas, ecc. op. ent. p. 58.

<sup>(2)</sup> Are. Theinen, Acta. gen., t. I, p. 563

Guadax e di Bitanto (Giovanni Fonseca, Francesco Manrique, Francesco de Navara, Martino Ayala, Cornelio Musso), i quali consentirono nell'accennata condizione.

Angustiavalo ancora il timore non forse si volesse rispondere alla protesta del re di Francia in forma di decreto, con mettere in disputa se il concilio fosse ecumenico o meno, manca idovi i rappresentanti della sua nazione; onde sarebbero sorte repliche compromettenti l'autorità del concilio medes'mo (1). Molesta eragli pure la notizia che alcuni Padri avevano in animo di proporre che si mandassero oratori a lin e al papa per esortarli alla pace, (2) e che si accusasse la contumacia degli assenti (3). Laonde, per ovviare a coteste imprudenza, interpose i buoni uffici del nunzio Bertam, e col suo mezzo pregó instantemente il papa a far ritardare la decisione degli articoli della comunione sotto ambo le specie e del matrimonio de' sacerdoti (4). Di più, non credendosi i principi protestanti abbastanza assicurati col salvacondotta dato da lui, ne richiese

- (1) Sua maestà desidera che con ogni modestia si risponda alla protesti... Pare a sua maestà che... essendo il concluo ecumentro et generale convocate le mationi come si conviene, non per questo si babbia a metter in distata se egli è o non è, ma procedere secondo i suoi titod or mari. Il miorito Bertani allarcitescoto G. Ricci da Montepotenzio, tesoriere magnore, Augusta, 23 sett. 1551. Arch. » q. come. Nanzistura di Germania, Ol. rise
- (2) l'ersuadendesi loro che la rottura fatta dal re con sua mace a nasca dalla guerra presa contra Parma da sua santita. Intel mace.
- (3) Con vio saria un mertar tanto più francesi parendol forse che questo fosse fatto contro loro direttamente, luo, msc
- (4) Pare auchora a sua maesta et di cio prega sua beatitudino che vogita far soprisedere l'articolo della comunione sub utraqua è de, contagno de' sacerota; atteso che questi sono li que articol, ne' quali premono costoro, luo, mec.

un altro das concato, amplo, libero e chiaro, in cui fosse espressamente derogato al decreto di quello di Costanza (Sessione XIX) ed aggiunta la conferma di sua santità (1) Nel tempo stesso diede ordine a' suoi oratori d'insistere sopra tutto ciò appresso il legato Crescenzio.

Quest'erdme arrivo a Trento quanto gia, dopo aver i due presidenti, il Piglino e il Lippomano, con insolato esempio dato pui il loro voto nella congregazione generale de' 30 settembre contro la comunione sotto ambe le specie per il laici (2), e soggianto il legato che nen dovevano gloriarsi i Padri de la vittoria riportata sopra gli avversar (3), attendevasi a formare i canoni relativi alla enca estia per opera di otto predati a ciò eletti.

Ben si vuol cridere che il papa avesse precedentemente data facolta di accordiscendere in cose di tal

- (1) Il duca Maur tio et questi altri principa non acciurati bene per il salvocondotto dato loro da sua maesta vogliono un solvocondotto dal Concidio amplo et libero, nel quale spetialmente si dereghi a la constituzione nel concidio Constantienso et ele sia charo et confirmat i anchora da sua santia, por se ne veniranno sicuramente et corto questo si deve for ad agui modo, porche et sua santia et il concilio acquistano con rost ro tanta a dorna, et si vese cho essi non paramo paù e contra l'autorita del cancialo, ne contra l'autorità del cancialo de
- (2) Licet non sit mos, quod vel legati vel praesidentes concilii aliquid dicart in examinatione articulorum neque ctions legretorum, sed ad sos tautum sentem as cringere, et res dangere spectet, ecc. Arri. Thersen, Acta, gen. p. 517 e 518.
- (3) In que petres gloriari debent tum de aberiles in ea (examinatione) susceptis, tum ce victoria quam de corum adversoras reportarant, quorum commun vires et propugnacula prostrata et daruta sunt, luin, p. 519.



fatta ai desideri dell'imperatore (I), nè per le pratiche di accordo ormai miziate col re di Francia rispetto a l'arma la si può supporre revocata, fermo sempre essendo egli rimasto nella politica, che fin d'ora troviamo traccatagli dal nunzio Bertani, di riconciliarsi con l'uno senza perdere l'amicizia dell'altro. (2) Nondimeno l'altercazione tra il legato e gli oratori imperiali durò tre giorni. Essere uni affronto al conculto, diceva quegli, il servirische in tal modo, quando, già preparate le materie, s'era presso a definirle, e minacciava di andarsene. Infine si piegò, offrendo di rimettere la decisione dell'articolo sulla comunione con ambo le specie e di altri tre capi da esso dipendenti alla seconda sessione, la quale sarei be intimata pel di

- (1) Le legat avoit meme, comme vous l'avez cent, un ordre exprès du pape de s'en rapporter à sa majesté pour ces sortes de choses, et de faire tout ce qu'elle souhaiterent. P. de Mateenda a l'évêque d'Arras Trente 12 oct. 1551. Les maistres du pape dovoient se souvenir que des la première tenue du concile, on avaît ecrit plasieurs fois de la part de sa majeste qu'il ne falloit entrer dans la aucussion des points les plus contentieux, que dans le temps le plus favorable. Sa saintete mesme avoit donné des ordres positifs au legat de faire ce que l'empereur jugerait à propos, dans les choses de cette nature. L'évêque d'Arras a P. de Malcenda, 9 nov. 1551. Le Vassok, Lettr et mem, de F. de Vargae, p. 147 e 180.
- (2) lo confico tanto pella bontà et prodentia di sua santità che non mancherà di seguir l'accordo ne le cose di Parma, et si conserverà in quella stretta amicitia con sua maestà, restando auchora amico al re. Dal che nuscerà che sua bestri, sarà sempre buon paciere da poter trattar concordia tra questi principi... (Da principio di samino difficoltà da parte dell'imp.) ma poi porgendos, con destrezza et con tante giustificazioni quante vi saranno, fatta che sarà la concordia, no saranno contentissimi. Il missaco deriumi al Dondino, Augusta 24 sett. 1551. Arch. seg. canc. Nunzi, tura di Germania, 61, msc.



ventesimogumto del futuro gennaio per trattarvi ancora della Messa, stabilento frattanto cle nella prima, da raunaesi il di ventesimoquinto di novembre, si pronunziaske intorno a' sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione. Gli oratori avrebbero voluto che son si determinasse un termine preciso; ma fu mestieri acrettare quel che il legato cincedera; altermenti bisoguava romperta con lui. Cost ne informa Francesco de Vargas, il quale prosegue: Il papa e i suoi monstri temono, anzi difestano furiosamente la renuta der protestanti a Trento. E a lat segmo che questi signori non sono pui padrom di se stessi e dimenticano tutte le forme del trattare quando loro se ne parla Noi l'osserviamo ogni giorno. Di qua viene la loro precipitazione. Essi temono trovar qualche cosa che accesti il lor camanno, e veder qui persone le quali parlerenno liberamente contro gli almsi, e diranno cose che non varmo a genio della corte romana Tutto il maneggio de ministri del papa tende a far eredere al moralo ch' exsi aspettane i Interuni e che desiderano di rederti. Ma nel tempo stesse impregano ogni soria di mezzi per chieder loro le porte del concilio. Essi non possono unaginarsi che i luterani rengano mai, una volta che ne fossero ben persuasi, m verità, non so ciò che farchbero (1). Fatto è che, se per la risposta alla protesta del re non y, fu diverbio alcuno, essendo questa venuta da Roma qualo desiderava l'imperatore, (2) ben altrimenti ando la cusa quanto al salvacondotto. Il Vargas ne aveva steso un abbozzo modellato su quello ch'ebbero i Boern dal

Franc, de Vargus a l'écéque d'Arras, Trento 7 oct. 1551,
 Vasson, op. etc., p. 103-109.

<sup>(2)</sup> Brown, p. 124-142 e in Le Pi vr Monum t. IV, p. 206-272.

concilio di Bastlea. Ma il legato ne mutò del tutto la forma, riducendolo in poche linee, e questa brevita affettata, e la clausola riservativa per quanto spetta al concello, e l'aggrunta, nella parte che concerne la facelta di scegliersi gludici confidenti il causa di qualunque misfatto presente, e futuro, ezandio in cose che sapessero di cresm. e in fine l'onimessa derogazione, benche con fanto urdore richiesta, al decreto del concalio di Costanza: tutto cio non era fitto a posta per dar ombra al protestanti, o quindi ragione di astenersi dal venire à Aggiu igasi che il legato nun fece vedere il salvaçondotto ne al Vargas ne a verun altro prima di leggerlo nell'adunanza del di precedente alla ses-sime soleme. Vero e che poi, quando il Toledo se ne dolse, egli disse che, ove l'imperatore non fosse contento di questo, se ne darebbe un altro, come infatti avvenne, e vedren e appressa ad istanza degli ozatori de' principi protestanti. Ma mon sarebbe stato più a proposito, lamenta il Vargos, facto d'un tratto, anziche perdere il tempo e guariare il negovio con pl'induas? (1)

La sosponsione dell'articolo suila con unione con ambo lo specio e la concessione in generale d'un salvacondotto, già patinitò con gli oratori imperiali, furono proposto i ella congregazione generale de' 6 ottobre e passarono senza difficolti per ragione che è facile a vedere. Per molti de' Patri era leggo la volonta del legato; per gli altri di parte imperiale si adoperò il Totislo.

Nella stessa congregazione, in cui si liede pur principio all'esame de canon, apparecchiati sopra il



 <sup>(</sup>i) Franc. de Varque à l'évique d'Arres Trento 12 oct 1571.
 Le Vasson, op. est., p. 114-1.7

sacramento dell'encaristia (il qual esame per le mutazioni ed aggrunte che vi si fecero e per la esposizione della dottrina relativa che vi si volle premettere, continuò nelle congregazioni successive de' 7, 9 e 10) propose il legate, sotte le speciese titole di provvedimenti a facilitare la residenza de' vescovi (1), questi otto capi di riformazione. Che un vescovo non possa esser citato a comparir personalmente a Roma, se non per cause per le quali mentasse esser deposto: Cie i testimoni in causa crimitale contro il vescovo debbano essere superiori ad ogni eccezione; Che il vescovo possa procedere contro i sacordoti alla degradazione verbale ed anche alla reale (lopo la quale si dava immediatamente il degradato in mano del foro secolare) senza il richiesto numero de' vescovi, bastando chiamarvi in luogo loro altrettante persore costituite in dignità ecclesiastiva: Che nelle cause criminali e in quelle di visita, correzione e mantita, non si possa appellare dalla sentenza del vescovo, se non in caso che questa fosse definitiva o sa trattasse di gravame irreparabile: Che in causa di simili appellazioni, se accadra che il papa la commetta fuor di Roma, debba commetters; al metropolitano e ai vescovi più vicini, Che il reo appellante in cause crimii ali sia teruto di produtre avanti al giud ce della seconda istanza gui atti della prima, i quali debbono essergii dati entro un certo termine. Che il rescovo, come delegato nella sede apostolica, possa echoscere sommariamento celle

<sup>(1) (</sup>a qu'il (le li rat) accordera aux evéques no sera pas fort considerable. Il protendra leur fermer ausa la bouche sur des manères plus importantes. On s'est servi des le commèncement du meme artifice, de parler des obstacles à la restience des evêques. L. de Varque à l'évêque d'Arras. Trente 28 oct. 1551. 1800., p. 160.

remissioni di pena per delitti sopra i quali egl. abbia sentenziato, ove queste remissioni fossero state impetrate dal papa con parrare il falso o con tacere il vero

Queste riformazioni, scrive il Vargas, crano di si puca unportanza, che molti non puterono sentirle senza confusione (1). Ma poiche soggiunge l'altre fervente cattolico. Il teologo Pietro Malvenda, non si tratta di esse che dopo arer conchiuso ciò che concerne i dogmi e il legato e i suoi consiglieri prendono le loro nasure cost bene che l'esame dei dogne dara se apre fino alla vigilia della sessione (volendo i teologi e poi i vescovi parlar lungamente per fur mostra della loro scienza) non resta più tempo da pensare alle riformazioni, e insorma attenersi a cio che i manistri del napa han desegnato. L'artificio è casi grassoleno che lo si tocca col tato. Ne ci reggo rimedio. Il legato è assolutimente padrone del cancilio... Egli crede con ció di rendersi più caro al signor sua e al collegio dei vardinali (2).

Infatti, tutt'altro che discusse, esse furono sempl cemente approvate, proprio all'ultima ora, nelle due adunanze de' 10 di ottobre. Indarno il vescovo di Lione. Ferdinando Tamino, ammont che non convenira dar tanti privdegi ai rescorti per non susciture le moranrazioni del popoto, quasi in concido si riformino soltanto le cose che tendono a quelli; che mizi vi si

<sup>(1)</sup> land, p. .20. — Les présidents du concile... déchrent rans façon que nous nevons nous contenter de ce qu'on voudra tren nous accorder, sans qu'il nous soit perme d'ouvrir la bouche pour demanter quelque chose de plus... Les évêques sont fort affigez de ce qu'on les écoute d'un air si chagrin, quand ils parient de reformation. L'écique d'Orinse à l'écique d'Arres. Trante, 12 oct. .551. Inn., p. 158.

P. De Malvenda & U designe d'Arras. Trento 12 oct. 1551.
 Inu., p. 147.

del rescovo di Costantina, Giova ini Tobino, che fossero riferite dinanzi al sommo pontefice e da lui giudicate le accuso del vescovi quando sien tali ch'essi debbano comparire in persona, l'altra sopra proposta del cardinal Madruzzi e dell'arcivescovo di Upsola, Olao Magno, che fossero gravemente panti i testimoni, ove si trovasse che abbian deposta alcuna cos, per temerita o per sinistro affetto (1). Mi si ebbe cura di rivestire i decreti relativi co i un proemio pieno di espressioni magnifiche sugli uffici paterni dei vescovi.

Il di seguente, undecimo di ottobre, fu celebrata la decimoterza sessiore con molta solemità, accresciuta dalla presenza arene del terzo elettore ecclesiastico. l'arcivescovo di Colonia, arrivato il giorno avanta, e da due ambasciatori di un altro elettore secolare, il margiavio Gioachino di Brandelurgo, Cristoforo Strassen giureconsulto e Giovanni Hoffmann.

Vi assutettero con voto deliberativo, oltre ai tre presidenti, a cardinal Madruzzi e ai tre elettori ecclesaistici, cinque arcivescovi, tre abati con mitra, cinque generali di ordini monastici. Cristoforo Strassen, con una lunga orazione latina, (in cui, conforme al mandato del margravio che dava a lui e al suo collega facolta di companire in questo comenico concilio, nominavasi il papa santissimo signor nostro, sommo pontefice della sacrosanta romana universale Chiesa), offerse l'ossequio e i servizi del padron suo, soggiungendo non doversi dulatare ch'egli non sia per osservare e difendere santamente e sinceramente tutte le cose che al santo sinodo piaceranno come si conviene ad un principe cristiano e'obbedicule figliando della chiesa catolica

<sup>(1)</sup> Aug. Theliser, Acta gen conc., t. L. p. 527 e 528.

Il margravio di Brandeburgo aveva accettata la dottrina dell'Interna, persuaso essento che con le due sole consessioni del matrimonio de' preti e della comunione sotto ambo le specie sarebbone rassettate le cose di Germania (I). Nondimeno certo è che ora adoperava così per motivi d'interesse, per guadagnare cioc i voti del concilio al cui parere avova i, papa rimessa la instanza, raccomaniata dail'imperatore e dal re dei romani, interno alla conferma della elezione li suo figliolo Federico, fatta dai capitoli di Halberstadi e di Magleburgo a loro vescovo, el alla quale opponevansi il difetto di eta, che non passava allora ventiquattro unit, la dottrina professata dal parre e il divieto di più vescovadi in una persona.

Eppur della orazione di quell'ambasciatore si fece gran conto o plauso in concalio.

V. In conseguenza della accemate deliberazioni furono dati ai teologi da esaminare delici articoli interno alla penitenza, e quattre sopra l'estrema unzione, telti dalla dottima de protestanti non senza minovare quel che s'era ordinato innanzi alla preceduta sessione circa ai foncamenti sui quali dovevansi appoggiare le sertenze, alla brevita da osservarsi e all'ordine del pariare.

Gli articoli il torno alla pentienza, dopo nditi i pareri promuziati dai teologi in undici adunanze di tre ore la mattita e di altrettante dopo pranzo dal 20 siro

<sup>(1)</sup> L'elettore di Bran charg un pregu molto l'adro giorno e l'io volessi server a sua mantità che volesse dispensar generalmente sopra que li doi articoli dei confugio sacerdotum et comunione sub utraque, che con questo S. Ecc. receva assettato tutto. Prespero Santa Croce al card. Alessandes Farnese, Augusta, 28 gruno 1548. Arch. seg. rat. N. axistara li Germania, IV. asse

al 30 ottobre, furono talmente mutati e ulterati nel formulare la dottrina insegnata dal concilio e i canoni anaterrizzanti la contraria, che qui sarebbe superfluo esportarli.

Giova invere notire le principali differenze occorse in que nareri, secondo che sono sommariamente registrati nella recazione ufficiale degli atti del segretario Angelo Massarelli (1) I. Lavnez e il Salmeron, primi a parlare siccome inviati dal papa, non dissert ereticale, na la so soltanto, che revinente il bottesimo sia Uisterso sacramento della mentenza: all'incontro Giovanni Arze osservò che non sarebbe neancle tale, se presa la proposizione in altro seaso da quello inteso dagli eretici, e Ambrogio Pelargo che non la era cost enunziata dai protestanti ma in ordine inverso. Quanto all'articolo non essere tre le parti della Pentenza. contrasione, confessione, sodisfuzione, ma due soltanti, erod i terrodi maussi alla coscienza, conosciuto il peccato, e la fede concepita dall'Erangelo o dall'assoluzume, em la quale alcuno crede essergir per Cristo rimessi i peccati. Riccardo Tapper lo dichiaro non creticale, ove quelle parti intendinsi per integrali, essendovi ragioni a ritenere con la Scoto che parte principale e vera sa l'assoluzione. Ond'è che il concilio florentito non le chiama parti, ma atti, e quasi materia. Tutte tre però sono comprese nel sacramento come parti potenziali, senza le quali il sac amento stesso non può consistere. Avverti inchre che i protestanti non insegnano così com'e significato nell'articolo, perche o negano del tutto questo sacramento, o se l'a maiettoro, confessano esser necessario duo parti; la contrizione che chamano terrore della cosmenza per i peccata

Israem, t. I., p. 539-558.

commessi, e la fede, con la quale conoscono aver Cristo somsfatto per no., il che fu condannato dal presente concilio nella sessione sesta. Anche a Francesco Sonmo non parve del tutto creticale quell'articolo, perché non sempre si richiede la sodisfazione, come nei morenti, e a chi con la maggior devozione possime accede al sacerdote vien pur rimessa ogin colja ed ogin penacome si legge di Maddalena e di altri. Nondameno, avendo la Chiesa definito altermenti esservi cioè tre parti, concluise col ritenerlo ereticale. E Martino Malo riprovo quanto era stato detto dai suoi colleghi, che quelle tre parti siano materia del sacramento, perchè vera materia e il peccatore, e quantunque chi oppresso da malattia o impotente a parlare viene assolto sembri non abbia no contrizione ne confessione, pure le haniteriormente e virtualmente: sicclie non mad dirs clim non si assolva senza contrizione, o confessione, Litorno all'articolo che la confessione sacramentale segreta non è di ragion divina, il Tapper notò che la è di ragione divina in genere, non essendo prescritto che sia piuttosto segreta che pubblica, avenuola Cristo irstituita per via d'insinuazione; nella qual sentenza convenuero il Pelargo e Desiderio da Palernio, Circa ai rimanenti articoli il Tapper disse non esser precetto ne divino, ne della chiesa il doversi confessare nel tempo della quaresima; Giovanni Gropper impugnò l'opinione di quelli che avevano sostenuto servire la sodisfazione alla remissione della colpa, perché la offesa fatta a Dio, essendo infinita, non puo essere sochsfilla da non; e mentre egli affermava aver i Dottori inteso parlare della pena soltanto quando licono cancellara i peccati per la sodisfazione. Antonio de Ughoa riprovo anche questa sentenza che Ci sto non abbia sodisfatto per la pena temporale, perché quando bene noi sodisfacesmno, pur la nostra sodisfazione è per cio appunto meritoria che Uristo sodisfa.

I quattro articoli da esammarsi sopra l'estrema unzione erano i seguenti: L'estrema unazone non essere sacramento della nuova legge istituito da Crista ma solo un rito venuto da Padri, o una finzione umana. L'estrema impione non acrecar la grazia ne la remissione de percenti, ne alteriore qu'inferon, t quali anticamente si risorarano per grazia delle cure; e perciò esser ella cessata con la primitiva Chiesa, si come anche la giazia delle cure. Il vilo con l'uso dell'estrema unizione, non asservarsi dalla chiesa romana secondo la mente di S Giacomo apostolo, e perció derecsi mutare e potersi sprezzore da' cristiani, senza peccato. Il ministro dell' estrema unzione non essere il solo sacerdole, e quei preli (presbiteri) della Chiesa, i quali S. Giacomo esortava che si conducessero ad ungere Umfermo, non essere i sacerdoti ordinati dal vescovo, ma i più vecchi di età in qualimque commonza. E tutti quattro giudicaronsi creticali. Fu detto prefigurato il sacramento nell'olio, col quale ungevansi anticamente per ragione di cura gli infermi. S. Giacomo, l'unico che ne parli non averlo gia istituito, ma semplicemente in omulgato

Raccolti i pareri de'teorogi, il legato, a cui premeva definire avanti l'arrivo degli aborriti protestanti que'dogmi per i quali rinnovavasi la condanna della loro dottrina fondamentale sa la giustificazione (1), tentò di scansare ogni ulteriore esame da parte dei Padri, passando se iz'altro a compilarne i decreti e i canoni, e nella congregazione generale del di 5 novembre no



Franc, de Varyas al rescovo d'Arras. Trento, 28 ottobre 1551. Le Vasser op. cit p. 163.

fece la proposta, condita, ben s'intende, con le maggiori significazioni di rispetto alla libertà del voto Magli falli il colpo per l'opposizione che prevalse in un secondo scrutimo, essendo stati i suffragi ugualmente divisa nel pi mo (1). Dissero dunque anche i Padri in dieci congregazioni generali dal 6 al 15 novembre le loro sertenze sui mentovati articoli della peritenza e della estrema unzione, ma serva che fossero lor dite prima, secondo il consueto, le censure e le note fattevi dai teologi, dello quali nen fu letto che un brevissimo sunto dal legato nella prima di esse congregazioni, e ciò, diss'egh, perche quelle note seuna di poco corto, e importara rispurmant lengo. In verità molti di gaer padu avrebbero potuto far auche a meno di parlare, che nulla di nuovo recarono imanzi. Segualaronsi sol-Unito gli arrivoscovi di Magonza o di Granita e i vescovi di Siracusa, di Leone, di Tuy e di Aurich nel ritenere vera e cartolica quella parte dell'articolo incriminato in eur cea detto: La confermene, che si dispone per L'esan e, pel raccoglimenta e per la detestazione de' peccal, non rimothere i prevalt. Ben dissa l'arcivescovo di Granata, esser stato gia quell'articolo condannato da Leone X e dal presente concillo : « doversi » però avvertire che la contrizione, di cui ivi si parla, » pon è propriamente contrizione, ma attrizione, la quale prepara beus, alla grazia, ma non e sufficiente. » se non vi si aggiunge la grazia ». E il vescovo di Tuy andò ancor più oltre, affermando che \* il delore » del peccato per timor della pena, finche resta tale, » non e parte della penitenza ». Degno pure di particolare menzione è quanto disse il vescovo di Guadix, non esser da condamarsi ne la sentenza: lulta

A. The nee. Acta genuino, t. I. p. 559-561.

da pena e tetta la colpa sempre rimettersi da Dio, perché molt, santi Padri la tengono, nè in verun modo l'altra: Esser finzione, che in rintà delle chiavi si matino i supplizii eterni in pene ten porali, non essendo ufficio di esse l'imporre pene ma l'assotivere perchè altrimenti si farel be contro a'que' santi Padri, dottori e pontefici, i quali « affermano che Dio silo » assolve dalla pena é dalla colpa, non mai i sacerdote » dalla colpa » nè la parte prima del terzo articolo sull' estrema unzione « perche molte cose furono ag» giante a decoro lei sacramenti circa il loro rito che
» prima non si usavino, » sul quale ultimo punto convenne con lui il vescovo di Modena.

Notevoli sono anche le raccomandazioni fatto lai vescovi di Zagabria e di Calabira per la riduzione dei casi riservati, e più assai dagh abati cassinesi italian... i qualt osservacono esser stato molto detto da S. Bernardo contro le inservazioni dei easi : sian dimune parci. i vescovi nel faile e si guardino dal delitto di cavarne danaro (1). In ultimo il legato Grescenzio e gli altri que presidenti, il Piglino e il Lippomano vellero pur dare I loro voto, come avean gia fatto contro il consueto nella precedente sessione per negare la comumone sotto ambo le specie ai la ci. Il Crescenzio impugnò la sentenza del vescovo di Guadix che il sacerdote non assolve mai dulla colpa, ma dalla pena soltanto, nè gli meno buona l'altra circa i riti e l'uso dell'estrema unzione. Il Piglimo portò una opin one, che fu riprovata dal concilio, aver Cristo sodisfatto per l'offesa recata a Dro; ma dover noi sodisfare a Cristo per l'offesa recata a lui questa essere la sodisfazione che s'impone e si rimette dal sacerdote Il Lippomeno

д) Jamest р. 562-579.

disse, non aver Cristo instituito la corfessione pubblica: altriment, il giogo de'eristiam sarobbe più duro di quello dirigiado,, e la Chiesa avrebbe errato non usur tala per molti anni (1)

Terminato cost l'esame degli articoli incriminat. il legato nel di seguente 16 novembre, adducendo di nuovo il lisogio di guadagnar tempo, propose una forma di dottrina da insegnarsi canonata per cura sua da alcuni nomi i dotti e par seche si deputati, che furono quei medesimi lella precedente sessione, non rimase che a distendere i canoni condamanti gli errori e a ritociar poi qua e la questi canoni stessi e la proposta dottrina sceordo le note che vi fecero i Padri nelle congregazioni generali del 20, 21, 22, 23 e 26 novembre. Pero, confrontardo la proposta dottrina col relativo decreto defindivamente a provato, si vede che. da qualche mutamento di parole in fuori, solo in un passo esserzade, al capatelo quarto, la fu modificata; grazio all'insistenza del vescovo di Tuvino, suo voto. che l'attrizione non basta a costatuire il sacramento.

Qualo fossero gli nomini dotti e pii, che hanno compilato quella forma di dottrina, il legato non disse. Certo e che non furono i teologi di Lovanio e di Colema: doi do appunto le loro mormorazioni, che gli agenti imperiali ce caroro, ma m'arno, non andassero sparse per non accrescere in Germanii il discredito del concilio (2).

In una delle accomate congregazioni in quella del 20 novembre, proprio all'ultima ora, come avevanto

<sup>(1)</sup> Innew p. 580 € 581.

<sup>(2)</sup> P. de Malvenda e Fr. de Vargas al vescovo d'Arras. Trento 22, 26 e 28 nov. . v51. Le Vassor op. cit. pag. 199, 225, 233 e 246

preveluto gli agenti imperah (1), quando non mancavano che cinque giorni alla sessione solenne, notificaronsi ai Padri alcuni capitoli in materia di riformazione. Ma quanto studio nel concertarli fra il legato e il papa! Deliberati a negar ciò che più stava a cuore della maggior parte dei vescovi per ricuperare la propria autorità, e gli spagnuoli avevano richiesto in una memoria presentata da don Francesco di Toledo, il diritto di conferire da se i benefici, e il ristabilimento de' concilii provinciali (2), bisognava e le trovassero pur qualche modo di temperamento, concedendo si quanto meno fosse possibile, ma con destrezza tale da far apparare che e ano solleciti dei loro privilegi e concordi con essi nel fine di restituire l'antica disciplina ecclesiastica, Avveniva spesso che chieric, impediti dal loro vescovo, per cagioni note a lui, da lo ascendere a ordine superiore, o sospesi dall'esercitare il già conseguito, ottenessero dispensa da Roma, indi il primo capitolo, che simili licenze o restituzioni non giovassero. Avveniva ancora che vescovi titorari, i quali per fredare il divieto pubblicato nella sesta sessione che non potessero ordinare nella diocesi alicha senza di consentimento del Diocesano, si ritiravano in luogo esente non sognetto ad alcun vescovuto, e quivi ammettovano agli ordini sacri i reietti già dai vescovi proprii come inabili: questo fu proibito nel secondo capitolo con la comminatoria della sospensione del

<sup>(1)</sup> In s'entende bien qu'à la dernière heure, avant la session, le Legat viendra viste et d'un alr empressi proposer quelque chose de specieux pour la reformation, et de bien concerté en apparence. On a aura pas le temps de le lire ni de le bien comprendre. Detto al detto, 12 novembre 1551, limb, p. 189.

<sup>(2)</sup> Detto at detto 28 attobre e 26 novembre 1551 lain. p. 164 e 208.

vescovo titolare per un anno dagli offizi postificali, e del promosso da l'esercizio dell'ordine a beneplacito tell'Ordinario. In conseguenza di ciò, del terzo capato o fu data facolta all'Ordinario di sessica lere per il ten poche a lui paresse i promoss senza suo esame e licenza, se trovata mabili, non ostarte qualsivoglia approvazione. Qui ci calza l'osservazione di fra Paolo Sarpi che in nessuno dei gientovati tre articoli si volle pomentre në il pontefice, në il sommo perutenziere, në i ministri. di corte, dai qual, le riprovate licenze solevino impetrarsi, è che i canonisti sotto i norri generali di licenze, privilegi, facolta d'emarano non compresi mai quelli che sono concessi dal pontefice, se non n' è fatta speci d menzione. Era gia stato decretato nella sesta sessione che nessur chierico secolare per virtà di privilegio personale, ne veron regolare abitante faor del monastero per vigor del privilegio dell'ordine suo, fosse esente dalla correzione del vescovo come delegato della Sede apostolica: ma siccome alcuni reputavano non compresi i canonici delle cattedrali o altre dignita. delle collegiate, le quali per articrissima consuctudine o per sentenze passate in guidicato o per concordati stabiliti e giurati coi vescovi, si travavano in latto non seggette al giudizio opiscopale o lo restrugevano alle sole occasioni di visata, così nel quarto equitolo fu statuito el el quanto a' chierrei secolari, esso fosse esteso a tutti i tembi, e ad ogni sorta di eccessi, non ostante qualsivogl a delle mentovate ragioni d'immunita. Altre cause di gravi disordini erano certe lettere, dette conservatorie, che alcuni impetravano ca Rona per avere facoltà di eleggere giudici, i quali li mantenessero nei possessi dei loro averi e diritti. In luogo li abolire questa peste di giudici, come li chiama il Vargas, ond'eran manomessi insieme e la giurislizione ecclesiastica e la civile, se an l'initareno soltanto gli abasi, prescriveralo nel quinto capitolo che siffatto lettere con valgano ai grazati per sottrarli all'Ordinario in cause criminali, o miste, o nelle civili, dove si tratti di ragioni loro cedute da altri, ne pure in quelle dov'essi fossero gli attori. Nelte altre poi, se l'attore avra il giudice conservatoro pel sospetto, o nascerà lite di competenza fra lui e l'Ordinatio, si dieggano arbitri nella formit della legge, e non si proceda finche da questi non venga scatenziato. Ne que le lettere giovino mai a' famigli cri dell'impetrante, se non a due vivent, a sue spese, ne abaiano valore oltre a cinque anni. se i conservatori alzino tribunale. Nelle cause li mercede o di persone miserabili dovesse riminer fermo quanto erasi statuito nella sessione settana. Infine dichiaravansi eccettuati da questo decreto le Università, i collegi dei dottori e degli scolari i luogla del regolari, gli spedal, e le persone di fatte le comunità prenominate; e cio evidentemente per una ragione che il Pallavicim tenta invaro di oscurare, per l'interesse, croé, politico di tener avvirta a Roma tanta massa d'uomani con la conservazione de' lo o privilegi. Nel sesto capitolo si statuisce que tutti gli ecclesiasi di di ordine sacro, o possessori di beneficii, o aventi annue pensioni, se, dopo l'ammonizione del vescovo fatta eziandio per publico editto, non porteranno l'abito elericale conforme al compolamento di esso, siano sospesi dall'oidine e dal beneficio, e durando contunac, ne siano anche privati secondo la costituzione di Clemente V nel concino di Vieniai. Segue nel settimo capitolo una prescrizione, la quale, nella sua prima parte, fa pena a pensaro che fosse necessaria: nessan volontario ed insidioso omicida quanturque I delitto sia occulto, poter essere promosso ad ordine o a beneficio: e se

l'uccisore esporrà che l'omicidio «ia avvenuto a caso o a difesa, prima di concedergi si la dispensa, doversi commettere la cognizione della causa all'Ordinario, o rer qualunque giusto rispetto al Metropolitano e al vescovo più vicino. Importava che fosse rivocata l'autorna impatrata da certi prelati potenti di poter punire i delitti degli ecclesiastici delle diocesi altrui; eppur fu trovato di conservaria merce il ripiego sancito nell'ottavo capitolo, dove si ordina che quelli non possano procedere, ezuandio per delitti atroca, senza l'intervento dell'Ordinario mentre risegga, o di persona a ciò deputata da lui; altrimenti il tutto sia nullo. Il capitolo nono è una dichiarazione del decreto futto i ella settima sessione. Nessun beneficio di una diocesi. venga unito perpetuamente a heneficio o a monastero d'altra diocesi per qualsivogha ragione. Nel capitolo decumo si statuisce: che i benefict consueti di darsi al regolari di un orcine, quando vachino, non si diano se non a' regolari di quell'ordine, con l'obbligo di entrary, e di farvi la professione. Nell'undecimo, per rimediare agh abusi di quelli che passavano da una in altra religione, el ottenevano dal nuovo prelato licenza di star faore del chiostro con perícolo d'apostas a su comanda che niun superiore di qualsivoglia ordine in vigore di qualunque l'icolta possa ammette e veruno a professire senza olibligo di star nel chiostro e sotto l'ubbidienza; ne i trapassati da uno ad altro ordine, l'enche sumo canonici regolari, possano aver benefici secolari, ne meno di cura. Nel dodicesimo: Kiuno di qualstasi digitita ottenga padronato senza fondare il l'eneficio co'beni del suo patrimonio e, se fosse già fondato, ma non a bastanza dotato, senza dotarlo bastevolmente, e di quelli padronati che in tal modo s'impetrago, l'esti uzione spetti al vescovo e non ad altro

inferiore. Nel decimotorzo. Che la presentazione non si faccia se non davanti all'Ordinario al quale spotterebbe per altro la provvisione; e ciò sotto pera di nullita

Tra i proposti capitoli c'era uno che mirava a far tacitamente approvare le commende sotto colore di rimuovere l'abuso del conferirle a chi non aveva la stessa età richiesta per i benetich titolari; ma nonpassò in grazia dell'opposizione dei vescovi di marte imperiale (1). Ed altri cinque capitoli riusel ai ministri imperiali d'impedire che vi fossero compresi Con due apparenti concessioni di poco o ressun conto, s'erat tentato di guadignare l'assenso a tre cisposizioni per le quali sarebbesi aggravato il danno degli indebiti ingerment, dell'autorità ecclesiastica li, cose di giurisalizione laicale (2) Il legato, scriveva il de Vargas. è un ulnte negociatore. Egli fa le mide di accorda, e quelche resa, e non da mente in fallo. Cetto fu sua abilità aucue ridurro i Padri a dire i loro pareri suil'accennata materia di reforma in una soli congreg zione del 23 novembre, neda quele per giunta si continuo a trattare pare de le materio dotti inali.

Cost ai 25, nel giorno gia indetto pote essere celebrata la decimaquarta sessione, in cui quei quattordici capitali e i canona dogmatici su la penitenza e l'estrema unzone furono insieme approvati, ed intimato che nel giorno stabilito de' 25 di gennato, oltre alle materie rimaste sospese, si tratterebbe ancona sopra il sacramento dell'Ordine, e contamerebbesi la riformazione. V'intervennero con voto deliberativo, oltre

<sup>11</sup> A. THEINER, Acta gen t. I. p. 50°. — Franc Vermes at bissecond A.A. too, 26 nov. 1551 a Memoria stell vescovo d'Orense. Le Vasson, op. cit. p. 255 a 255.

Ф. Барки, р. 200. Л4 е 215.

ai tre presidenti del concilio e al cardinal Madruzzi, nove accivescovi, tra'quali i tre elettori ecclesiastici quarantadue vescovi, un generale d'ordine, è sei procuratori. Eccoci usciti, scia nava il di seguente Francesco de Vargos, da questa sessione con una recquiación riforma. I rescori ne sono grandemente offici ()

Ma perche questi vescovi, tre soli eccettuati, quei di Camerino, di Saracusa, di Verkun, non ne diedeco alcun segno nella mentovata congregizione de' 23 novembre? Perche non solo il vescovo di Hausea, ma fin i due elettori ecolosiastici di Magonza e di Coloma si astenuero lal parlare con dite che tyrebbero poi dato il loro parere in iscritto, e il terzo, l'arcivescovo di Treviri, dall'interveniryi con membrar pretesto di nd sposizione? Il con e si spiega che qua ido il vescovo di Verdun, solo per aver letto che quella era una n etesa rifermazione, fu ripreso dal legato con le più irganciose parole, non uno de"collegha sia stato oso di a wire hoger in stat difesa (2)? Ell elettore di Colomiti si limitasse a chiedere al suo vicino, al vescovo di Orense, se credeva che quello fosse un conc lio libero: al che il tunido prelato non ebbe l'animo di rispondere Il per I neanco a bassa voce (3)? La sol ta ragione d. servilità verso il papa non hasta; risogna cerestrae un altra nelle condizioni dell'imperatore.

VI. Questi, dopo aver fatto correre voci or d'uno or d'altro augo ovo passare l'inverno, s'era risoluto d. recarsi ad Innsbruck, siccome il più opportuno a p endere le deliberazioni occorrenti per la prossima stagione, e principalmente ad assicurare meglio l'intervento

Al encores de Arras, 26 nov. 1551, Esm., p. 208.

<sup>(2)</sup> Танжы, р. 234.

<sup>(3)</sup> Mémoire de le de que d'O ense, Ism., p. 935.

de' protestanti al concino (1). Ma giunto ivi ai 2 di novembre, non tardo molto a convincersi che la sua vicinanza non valeva a mutaro l'andamento delle cose in Trento. Gai per via, a Bressanone, aveva avuto dal cameriere pontificio Pietro Camarari, mandato a lui in sost tuzione del cardinal Caro, datos, per aminalato. Pan mucio ufficiale dell'andata del cardinal Verallo in Francia a traffar de pace, ten perato pero con la dieniarazione eko non la sarebbo mai fatta senza il suoconsenso espresso, e con l'aggiunta delle consuete ingiurre e minacce contra quel re (2), alle quali fa singolar contrargosto il rimesso tenore dell'istruzione data al Verallo (3). E quanto notoso gli fosse quell'annuacio abbinmo dall'asciatta risposta al Camaiani: elecidard su cio il suo parere quando saprà le condizioni che si carecanno dalle negociasioni di esso Vecallo (4); mu ancora da quel che poi desse al nunzio Rertani: « Esseve veramente strano che il papa lo richiegga di consiglio dopo aver gri mandato in Francia: s ffutta ciclaesta. di consiglio, a fatto compinto, essere superflua, anzi » quast offensiva: I mresolutezza che mostra adesso il » papa non poter frut are che danri, nulla poter mar gustificare il papa, se, appunto adosso ch'egh per- cagion sua si e tirato adosso la guerra francese, volesse lascaulo in asso (5) ». Anche rispetto alla

Keaser Kert on konigen Marie, Augsburg, 4 oct. 1551.
 Diniffet, op. ett., N. 769 pag, 760

<sup>(2)</sup> Instrudction for Patro Camerono an Kalser Keet, a quanto pare del 10 ott. 1501. Druffel. op. ett. nell Appendice N 785, p. 239-240.

<sup>(3) 5</sup> ettel re 1831, Ibid., N. 758, p. 757-759.

<sup>(4)</sup> Pietro Camaiani al papa, Bressanone, 28 attobre 1951. Arch seg. ratic, Nunz atura di Germania, 62, mer.

<sup>(5)</sup> Lo que pasó su M.4 con el obispo le Fano, 9 nov. 1551. W. Vou restrecher on, est, p. 288.

elezione di nuovi cardinali, indugiata ora con una ragione ora con un'altra, e massimamente del concilio aperto. egli conosceva ormai il vero animo del papa. Indarno per ovvia e alla difficoltà opposta del numero, s'era appigliato allo spediente di proporre che degli otto richiesti col mezzo di Giovanni Manrique (pag. 241) quattro ne fossero nominati al presente, cioè gli arcivescovi di Palermo e di Otranto, il Bertani e il Poggi. e gli altri quattro riservati in petto, da nominarsi poi quando a lui pracesso indicarne le persone. Non solo quest'ultima parte, veramente strana, della proposta fu rigettata, siccome cosa alla quale il sacro collegio non avrebbe mai acconsentito; ma il Camalani ebbe ancora l'incarico di significargli che non poteva essère promosso ne l'arcivescovo di Ot. anto, perche imputato di eresia (1), ne l'arcivescovo di Palermo finche permareva al conc.ho. Bisognerebbe, soggiungeva il papa nella relativa istinzione. farlo undare alta corte di sua maestà o reme qua da noi con qualche colo e, il qual vispelto ci la stare ancora molto soura di uni per conto dell'arcirescoro Pighino, il quale è dotto, buono i erraticia nestra. Sta bene, rispose l'imperatore, non si faccia ora cardinale l'arcivescovo di Palermo. per non levario dal concilio, ma neanche il Pigi mo. ne altri che siano a Trento (2). Avvenne nivece pochi gioria dopo che, tra i quattordici cardinali creati il di

<sup>(1)</sup> Il papa si opposo a fario carcina e, dicendo ch egh era notato sur li cu degli me u sitori into i da un certo tempo, nel quale s'adanavano in Viterbo molti nomini letterati che sentivano di ottrina laterana. Pervanto Ganza qui all imp. Ast., 20 ott. (50). Bibliot, di Parmo, mec — Vedi en ciò Cesore Conta i Il cardi teovanni Merone nelle Memoria dell'Istata le Lombardo, anno 180, t. N. di cegli Entaci d'Imbia. Torina 1806, t. Il, p. 189 e seg. (2) Lettera predesta del Camarini al papa, mec.

20 novembre, fu compreso il Pighino, benche riservato in petto sino al suo ritorno a Roma, e che quantunque il papa nella mentovata istruzione al Camaiani avesse annunziato il disegno di farli all'improvviso, pighando l'occasione delle mnovazioni del re di Francia commesse e minacciate contro la sede apostolica, dal Bertam e dal Poggi in fuori, i quali erano pur creature sue, e come tali non si capisce bene perché fossero mess in conto d'imperiali, nessuro de mmanenti passava per avverso a Francia, anzi alcuni erano di parte farnesiana, e due, Cristoforo del Monte e Fulvio della Corma, l'uno cugino, l'altro nipote del papa. A questa numerosa creazione di cardinali da un significato particolare per il concilio la subita andata a Trento del vescovo Achille de'Grassi, con l'incarico di assicurare i tre elettori ecclesiastici che troveranno la sede apostolica grata e memore in tutte le occorrenze, di confortare il vescovo di Bitonto, Cornelio Musso, e gli attri, ai quali non era questa volta toccato il cappello, e di far balenare al legato Crescenzio la speranza di successione al soglio pontificio (1).

Or se all'esposte prove di tentennamento politico del papa e del suo fermo proposito all'incontro di non scostarsa in concilio dalle orme del predecessore, si aggiungano e le voci gia correnti di segrete trame in Germania (2), e i moti di Napoli contro il vicere don

<sup>(1)</sup> Soj ra tutto tenote contento il nostro caro at diletto cardinale Crescentio, con fatto certo che questi cardinali che havemo fatti, et se ne facessimo cento, intenderanno la mente nostra, come si habbino da portare verso di lui in ogni tempo. Instruction fur Achilleo de Grasa, bischof von Montepulciono. Roma. 23 nov. 1551. Deuffel, N. 822, pag. 821.

It rescore d'Arres al dott, Vargus, 9 novembre 1551.
 Vassor, p. 175.

Pletro di Tolcdo, e la mala contentezza del duca Cosmo li Firenze per cagion di Piombino e lo scarso successo della guerra di Parma in confronto dell'enorm, spese mputate in parte anche all'avidità di Ferrante Gonzaga e del marchese di Maragnano, si vede ragione di quello stato d'animo dell'imperatore che lo rendeva uggiuso. incurante de'negozii pubblici, secondo che lamenta il vescovo d'Arras in una lettera confidenziale alla regina Maria (1) In tali condizioni, poteva farsi tanta pressione sul papa quanta occorreva pe, una sostanziale riform i? Non era a temersi in tal caso che il papa si voltasse alla Francia e «cioguesse il concilio? E allora, come pra oltro tenero a bada i protestanti? È grande scentiora, scriveva il vescovo d'Arras a'suoi fidi in Trento. comseeve il male e non notervi nortav rimedio: tale è al presente lo stato nostro: tutto è velle mani di Dio. - Si vede hene quel che si dovrebbe fare, ma non si osa farlo: se volessimo tentare rimedi prù forti e mà efficaci et exporremmo a maggiori pericoli, - La verità ci sono molte cuse che si potrebbero domandare e che si dovrebbero concedere. Ma se s'imprendesse a costringerer il papa, saremmo condotti a romperla con lui, e ciò sarebbe il maggior inconveniente che potesse toccarri. Bisogna maneggiave codesti negazia con tutta la dolcezza e con tutta la Jelu alezza possibile. Sarebbe un roler perder tutto il parlar d'una riforma intera degli abusi della corle di Roma: non se ne caverebbe alcun frutto (2) E i vescovi di parte imperiale piegarono il capo. Noi Pacciano, e spondevano i vescovi di Astorga e di Orense,

<sup>(1)</sup> Innsbruck, 17 abv. 1551. Druff I, N. 813, p. 802-804.

<sup>(2)</sup> Il vescovo d'Arras al Vargas, al dott. Malvenda e al vescovo d'Orense. 9 nov. 1551 Le Vastor, p. 175, 180 e 185.

vid che er si lascia libero di fare, è non cio che rocremmo conforme ai bisogni che velliano. - 1bbiam lasciali passare i devreti della riforma, perché ci parre necessario di exar rigirardi e moderazione, come roi quidiziosamente ce ne arrestiste. Ma il male di tutto questo è che i namistri del pana si accordoro uella nostra pasienza e ne traggono profitto (1). Poiché il legato, soggiungeva il de Vargas, si arrede della nostra tunidezza e dell'i gran cura che adopera sua muestà per non recur spaceri al papa, egli cerca di sparentarci, parlando con alternia e fierezza. tratta i rescori da schavi; minaccia e giura di andursene (2). Dayvero el e quando si pon mente a cost cicca sommissione de vescovi alla volonta dell'imperathre, sorge sportanea la conauda, se quelli, rimessi che fossero nell'antico e fanto agognato di rito di collazione de' benefici, ne avrebbero fatto miglior uso de' ministri della corte di Roma No, continuava il de Vargas, questo è un punto di riformazione che hisogna riservare a tempo prie programo, quando il Signore avrit prorifecti i figli di Levi. Questo tempo non può tardare a venire, forse unche per via di quatche straordinario castigo. Le cose sono in uno stato troppo violento perebe possario durare così. Son troppo grandi gli abesi: tutti i nervi della disciplina ecclesiastica sono recisi: si fa un traffico rergornoso de'beni consacrati al serrizm di Dio (3)

VII. Se tale già lo stato degli anim. in Trento, quanto più allora che vi comparvero i protestanti! Giunsero primi, ai 22 ottobre, due oratori del duca li

Al vascovo d'Arras, 26 e 28 nov. 1551. Had., p. 244 e 270.

<sup>(2)</sup> Al vescovo n' viras, 20 m.v. 1551, fb.d., p. 207.

<sup>(3)</sup> Al vescovo d'Arras, 26 nov. 1551, han. p. 211.

Virtemberg, posc a quello di Strasburgo, il celebre Giovanni Sleidan. E con mandati, ristretti per altro da istruzioni che avean ordine di non mostrare ad a cupo, di assistore al concilio, di deliberare, di conchin lere, a condizione ch'esso sia tenuto in modo libero, lentimo e cristiano, e vi si moceda alla riforma tanto delle cose spirituali quanto delle tem poruli. All'incontro il logato ricusava di ammetterli se prima non riconosceva io essere quello il concilio ch'era stato promesso nelle diete dell' mpero e non si obbligavano di accettarne le decisioni. Dm cui ai protestanti, scriveva il de Vargas, è lo stesso che dichiarare a quelli che sono gia qui ch'essi non hanno che ad andorsene e agli altri, che si aspettano, che non è necessario che si diano la pena di restre (1). Nondimieno le buone narole e le accorte reticenze do' ministri imperiali valsero a tratteperli. Ma poiche intanto affrettavansi le discussioni intorno al Sacrifizio della Messa e al Sacramento dell'Ordine, pubblicati e to fossero nella prossima sossione i dogmi relativi. msieme con ghiarticoli riservati della comumone sotto ambo le specie (j. 258) e trattato nella success va del Matrimon.o, nor era ovvio il disegno di dar per concaiuso il concibo? Sarebbero rimasti ancora, e vero, gli acticoli su la podesta del papa, sul purgatorio, sulle radu genze, su la venerazione de Santi; ma ormai era noto che quanto al primo il papa non voleva che se

<sup>(1)</sup> Al detto, 7 die, 1551, hom, p. 275-277. — Pares, enos qua no principal deste negotio pende de lo que con ellos se ha espeticado en las enetas, pues así como V. M. ha compido con dalles el concilio como se lo prometio, así chos deven ser o discues a comparescer en el como lo avieren prometido. Francesco de Polodo all'impre. Trento, 7 die, 1551. W. Manualmechas op, est. p. 108.

ne trattasse di proposito, che quanto al secondo lo si poteva ritener esaurito in parte con ciò che sarebbesi detto della Messa applicata in saffragio de' morti, che il terzo delle indulgenze non avevasi in conto di cosa principale e che il culto de Santi tornava ad introdursi nella Messa con l'uso delle reliquie. Svaniva così ogni speranza di riformazione efficace Questa non poteva aspettursi dal papa, risoluto como sempre a non lasciar che si toccasse punto il suo possesso ii ogni genere di spedizioni, specialmente in materia di bereficii, e neanche dal concilio, avendosi gia avviso che il legato faceva venire trenta prelati da Roma per avere il maggior numero de'voti dalla sua parte. Qual frutto dunque ritrarre dalla continuazione di un concilio si fatto? O gion s'opponeva esso direttamente ai fini di Cesare? Oli elettori ecclesiastici n'erano così persuasi che, righando a pretesto le voci allor correnti di prossime perturbazion, in Germania, deliberarono di ritornare rei loro Stati (1). Indamo i ministri imperiali (2) e lo stesso imperatore (3) e arche il papa (4) instarono contro. L'elettore di Migonza, lui che pur fino a qui s'era sempre mostrato devoto alla causa pontificia, non si peritò di aprirsi col Toledo che non solamente le notizie di Germania, si ancora le sae convinzioni

L'mah, imp. Froncesco de Toledo ad imper. Trenta,
 die, 1551. W. Mourenbrecher op. cit. p. 154-157. \* Ma già fin da! 28 nov. il de Vargas ne aveva dato avviso all'imperatore.

<sup>(2)</sup> Que toda la austeridad y reputation que avian dado con su ventas se le quitaran con bolverse. Totedo e G de Pouters all'imper. Trento, 20 die 1551. Arch. de Simancus. Estado, leg. 646. f. 236, mac.

<sup>(3) 20</sup> dic, 1551, Isin

<sup>(4)</sup> Il papa con un breve li escrite a non partirsene. Giulio III a Pietro Camasam, 25 die, 1551. Arch. segr. vatic. Lettere di timbo III, 132 ms.

vietavangli di ilmanere più a lungo in un concilio che sarebbe nuova causa di scandali (1). È la ripete a chiare note al legato e al presidente Pighino, aggiungendo che, se non si trorava da contentare i protestanti nei piunti della comunione solto ambo le specie, del matrimumio dei pieti e dei folti bem ecclesiastici, egli era sicuro che il concilio non sarebbe mai accettato in Germania e che così, più a biulo che non si compongono queste cose in prevenza di cisa, si perdera il tempo in tutto ciò che si facera (2).

Per coteste regioni, distesamente esposte in una relazione del 25 dicembre 1551, il Toledo incliniva alla sospensione del concilio (3). Ma il dottoi Vargas era di contritto parere (4), e il suo parere prevalsone consigli dell'imperatore. Da cui l'urdine rinnovato al Toledo con dispaccio del 5 genuaio 1552 d'insistère energicamente sul punto della riformazione perrhi ore il concilio non avesse il progresso chi è necessario e si desidera, è meglio assia che se ne dia la colpia al papa che non a noi (5). Da ciò pure le doglianze col cardinale Bertani del portamenti del legato; il qual Bertani pio infrimente informato che nel detto lispaccio al Toledo raminentavasi essere un di piacinta la

Francesco de Tolado all'imper. Tremo, 25 die. kööl.
 M. Maurenbrecher, op. cit. p. 159.

<sup>(2)</sup> Detta al detta Tronto, 29 dec 1551 han p. 169. ?

<sup>(3)</sup> Döllingen Besträge etc., p. 177-182.

<sup>(4)</sup> Fr. de Variers et rescore d'Arres, 20 de, 1551, Le Vas-son, op. cit. p. 509 a segge

<sup>(5),</sup> Pues quanto fuese asi que por nostros pecados el concilio no tuy are el progreso que es menester y se desea, en mucho major y mas justificamon con el mundo que su B, con su sin razon sea causa dello y se le impute la facta que no attribuir-le a nos. L'imp. all'umb. Tolodo. Arch. du Simanos. Esta lo leg. 877, f. 196 e 197, mse

promessa di Paolo III di fare in Roma la riforma, purche fosse tale che il concilio potesse senz'altro approvada (1, consigliava di appigliarsi a un tal partito (2). Nel tempo stesso l'imporatore insto di nuovo che non si affrettasse, senza udire i protestanti. la decisione sui punti di maggior importanza, la comutaone sotto ambo le specie e il matrimonio de' sacerdota, s'ecome quelli, per cui gli Stati dell'impero, con l'accettazione dell'Interim, erano convenua in intio al resto della ortodossa dottrina (3).

Crebbero le difficoltà all'arrivo d' due oratori dell'elettere Matrizio di Sassoma, il di 7 gennato, proprio il giorno in cui i Partei incommeiavano a dire i loro pareri su lo materio gia esaminate dai teologi. Conforme alle istruzioni avute, quegli oratori chiedevano che si desse un nuovo salvacondotto relle ferme che i boe in l'ebbero dal concilio di Basilea, e allora l'elettore avvolve mandati i suoi teologi: frattanto non si andasse in anzi nella trattizione delle materie presentiri si riesaminassero poi gli articoli gia definiti,

<sup>(</sup>i) Y que fuese tal y tan satisfactoria que el concuio no taviere entrometerse en ella sino en todo aprovaria, lair.

<sup>(2)</sup> Il card, di Fano (ammalato) mi disse havergh il rescovo d'Arras parlato sopra la riformatione, la quale S. M Ces, desiderereb le che si cominciasse ad indifizzar con qualche mona forma, del che il legato del concilio si mostrava poco ben disposto..... Parereb le a S. S. R.º che il miglior modo fosse che sua santità facesse una bolia di reformatione che stesse bene, et poi senza liscussione et perdita di tempo la facesse publicare in concilio, Pietro Comanani al card. Gio. Marsa del Monte lanslinck, 15 gena, 1552, Arch. segr., catic. Nunziatura di Germana, 62, msc.

<sup>(3)</sup> Alomenos hasta la determinación que hara el concilió de la controversia. L'imper, egli amb. Mentfort, Touch e di Pottere linguistick, 5 gann. 1552, Arch. di Simenesse. Estado leg. 877, L. 2.3, rasc.

dovendosi statuir questi col giudizio di tutte le nazioni il pontefice prosciogliesse i Padri dal giuramento a lui prestato, e si sottoponesse al concilio (1) Quest'ultima domanda parve di si gran momento che i ministri imperiali trovarono opportuno di esortare gli oratori a non metterla subito mnanzi (2), e di non darne parte al legato senza un espresso assenso dell'imperatore (3). Anche l'altra domanda del sospendere ogni trattazione finche non fossero uditi i loro teologi, reputando non poter essere secondata se non col chiedere la prorogazione dell'indetta sessione, ben previdero che per grusta e ragionerole che fosse, su chhe causa di gravi alterazioni (4). Ma in essa concorrevano gli oratori deduca di Virtemberg, i quali per giunta stanchi delungo indugio, ove la loro ammissione fosse più oltre differita a dopo celebrata la sessione, minacciavano di audarsene (5) Non era pero il duca concurso nella

- (1) Instruktion des kurfürsten Moritz, etc. Dresden 13 dec. 1551 Dreveet n. 841, p. 859 Ove queste domande non fossero actolte, richieggono gli oratori che si aspettano le altre nazioni. Notevole è che in questa retruzione è detto doversi sentire anche i laici is vio che li riguarda, como prescrive il diretto; quod fides universalis est, quae ommuni comunis quee non solum ad elezcos, ver un ettam ad bileos...
- (2) Die sachsischen rathe zu Trient an karffiest Moritz. Trient, 16 jan 1502, Ditterit, t. II, n. 9.1, p. 34.
- , (4) Nus ha parestino no dar parte de un la al legada, temiendo que esto le seria el ul 1 mo escandalo, hasta ver lo que V. M.<sup>4</sup> manda que se haga en todo, Uga di Mantfort, Franc. di Taledo e G. de Postiera all'imper. Trento, 11 gen. 1552. Arch. de Simaneas Estado, ho da, leg. 877, f. 24, msc.
- (4) Estando (el Legacol como no ha entende o gravemente escandalizado de la venida de los dichos Protestantes y con gran temor de lo que ciran y habiaran, limb.
- (5) Este es puncto de mucha importancia, atento que si estos ven que se les differe la admission bista haver celebrado la

domanda di un nuovo salvacondotto: taldo e vero che i suoi quattro teologi trovavansi già a Trento e insieme con essi due della città franca di Strasburgo (v. A. Therner, Acta gen. t. 1, p. 651); ond'è chiaro che l'accordo tra gli aderenti alla confessione augustana, benche tentato da plu parti, non s'era potuto conseguire, colpa la politica personale di Maurizio.

Eppur, con tutto che i ministri imperial, in attesa di nuovi ordini, restringessero le loro negoziazioni ai soli due punti del salvacondotto richiesto dai sassoni e dell'ammissione de' virterbergesi, quante ancora e violanti scenate da parte del legato! Ci volle tutta la mia pazionza, scrive il Toledo, per calmirlo e per ottenere che lifferisse sino alla risposta di sua santita la decisione su la maniera di provveilere ai benefici con cura d'ai me (1). Egli os geva cho nel salvacondotto, di cui il Vargas avea steso l'abbozzo modellato nell'essenziale su quello di Basilea, fosse indicato il papa con l'appellativo di nostro Signore, accennante all'esser egli superiore al concilio, dolevasi del Toledo stesso, come se questi, contro il volere di Cesare, mirasse a spogliarlo della sua potesta (2): e dichia

session sera possible se buelvan como han dicho lo baran Frant. di Tolodo atl'import. Trento, 13 gann. 552, hap., leg. 877, f. 207, rasc

one han been menester toda mi partencia para templallos se ha contenta to que se outlere este parte tlar de los cura los hasta que se ven lo que se outlere este parte tlar de los cura los hasta que se ven lo que se Santa ad responde a V M d v este con la ultima dificultad del mumo por que estava muy puesto en salir este nogocio con imponer leges al papa en al modo de proverque son de las que no ouran dos horas en Roma, inc., mec.

<sup>(2)</sup> Questadose que yo quitava ar papa su antoridad, y que esto era contra l'orone de V M<sup>A</sup> F. one Totello all'impetarento, 28 genn. 1552, buo. leg. 877, L. 217, msc.

rando di aspettare i comandi di Roma, rifirava il suggello del concilio, affineae non restasse a disposizione di esso. Non maneura può che questo, osserva il Vargas. per convincere il mondo che i ministri del papa non lasciano alguna uniorità al concilio (1). E non è tutto aucora. Presiedendo ade alumanze tenute nei giorni 15, 16 e 17 genraio dai dicietto vescovi deputati a compilare i canoni e la dottro a relativa, non pago che in quelli del sacramento dell'Ordine fosse condarmata l'antica pratica della Cliesa per cui l'elezione de ministri dipendeva dal ciero e dal popolo (2), l'isciò pur correre in essi che l'episcopato e di diritto divino (3) per farsi passare nella dottrina un articolo, il quale in sostanza scioglieva la quistione su la superiorita del papa al concilio (4), in quanto ché a lui, come capo unico e supreme della Chiesa, attribuiva il potere di distribuirne gli uffici e , benefici (5); a perche alcuni



Al vescovo d'arras. Trento, Il genn. 1852. Le Vasson, op. cit., p. 395.

<sup>(2)</sup> Fr. de Vergus et cescere d'Arres. Trento, Wigens, 1552 Into., p. 428

<sup>(3)</sup> A. Theiner, Acta gen. conc. tril. t. l. p. 646. — Di fatto, allorche nel concilo reconvocato da Pio IV risorse la questione sul diretto divino dei vescovi, i prelati spagnuoli domandarono cua si proponessero gli articoli, nei quali s'era convenuto disci anai innanzi.

<sup>(4)</sup> Era concepito cosi: Visibilis Curisti Ecclesia surranum ipeaus Vicarium pro uno et supremo capite in terris habet. Cujus dispensatione sie reliquis omnibus membris othera distribuuntur, ut suis quaeque in ordinibus et stationious collocata, manera sua in totius Ecclesiae utilitatem, cum maxima pare et unione exequantur. La Vassor p. 353.

<sup>(5)</sup> En esertas clausaias que quiso encaxor en la doctrina que se ordenava sobre los articulos de cogmas... que en sustancia fue querar passar en ello la superioridad del papa al concilio dandole juntamente oder supremo sobre la viglesia para dispensar

di quei deputati, indispettiti al sentir parlare di materia non discussa da' teologi ne' dai Padri (1), gl. si opposero, diede nelle furie, e contro il vescovo di Orense, sol per aver detto che dubitava della verità di quell'articolo e che voleva esaminarlo, proruppe in queste parole ingiariese, chi dubita della superiorata del papa al concilio è un eretico (2).

In somma pareva che col legato non ci fosse modo di venire a capo di nulla. Porò sarobbe errore il medere che, guando diceva di voier aspettare gli ordani del papa, lo dicesse da senno, e non invece per usare il beneficio del tempo. Il papa era bensi da lui avvi sato di punto in punto di tutti i successi e disegrima mente era occorso fuor delle previsioni ordinarie mente che dovesse fargli mutare le istruzioni gio date sin ca priocipio secondo le intelligenze passate con l'imperatore, e alle quali non sentivasi ancor tanto sieuro da poter mancare. E a che mancare, a cue esporsi al biasimo di non aver voluto udire i protestant, se oramai vedeva, e vedevano del pari i suor ministri, addensarsi quel nembo in Germania che lo avrebbe ben tosto hiberato dal giogo del concilio? Tornavagli oramai fuor di proposito anche il tentativo, suggerito ir questi giorri dal Bertani, di corrompere il Melanctone uno del teologi designati dall'elettore

y distribuyr todos los beneficios della. Franc. de Toledo all'imper. Trento, 28 gana, 1552, Arch. di Simancas, .eg. 877, f. 212.

<sup>(.)</sup> Sobre lo que en la deputación luevo grande alteración y escandado vista la resistencia que se la hazin, lum e Fr. Vargar el vescora d'Arras. Trento, 20 genu. 1552. La Yasson p. 428.

<sup>(2)</sup> Fr. di Toledo all'imper. 28 genn. 1552. Arch. di Simoncas, leg. 977, f. 219-222 e Fr. de Vargas al vescoco d'Arras, 20 genn. 1552. Le Yasson, p. 428.

Maurizio (1). Ben altra era la condizione de' ministri imperiali. Trovandosi a poca distanza dal padron loro, il quale, per tema che non gli sfuggisse di mano quello strumento creduto ancora efficace a rilurre in quiete la Germania, inculcava di continuo ai vescovi di sua parte moderazione e prudenza, essi non esavano farun passo senz'averne il consenso. Ed ora l'imperatore. coerente a se stesso nel voler manteruto l'equivocorispondeva: Darete opera a che i procuratori de' protestanti siano animessi e uditi in tutto ciò che corranno proporre m concilio, tanto nelle materie che di presente si tratiano, quanto in quelle qua definite così in questo concilio come nei passati, secondo che sua santilà offerse col mezzo de' siun nanistri Ricci da Monteguloumo e Dandino, e lo conferma adesso d Bertam, prieurerele, quando si tralleramo queste cose das deta protestants, che il concilio non si alteri, per difficili che le gli siano a digerirsi, dichiarando al legato e agli altri non esser cesa nuova che i dispiati escano a dir cose scandalose e rec: perche questo nella loglio all'autorità del concilio, la quale (come i passati la usarana) consiste nel rispondere ad essi a rell'appagarli in ciò che fosse necessario con tutta mansactuding e dolcezza. Nel tempo stesso

<sup>(1)</sup> le vorrei dir un mio pensiero a S. B. runotiendolo al suo prudente giudino. Conoxio Melantone non esser fermo nella sua opiniona et desideroso di levarsi di travaglio, et chi lo potesse quadagnaro sare de di grandissimo acquisto. Non perche la Germania poi fosse per creder a lui, ma percire, scancalizzata, non credero de poi agli altri Impero quando paresso a S. B. 10 curdieroi di acquistario con tal desirezza pero, che egli non havesso mai mula di potersone gloriare. Ma bisognere de potergii offerre qualche entrata stabile. Il cerdinat P. Bertum el cord. Il Monte, li na ruck, 22 genti, 1512, Arch, segr, peter, Nunza, dra di Germania. Il, rese

ir giungeva che non si domandasse in nome suo proroga di sessione, anz. s'instasse per la sua celebrazione, a fine di evitare i disor lini che altrimenti potrebbero succedere; ma insieme anche per la d'azione
de' dogni risolati e trattati, considerato che sono
acticoli di controversia gi ande coi protestanti. Raccomandava ancora che, in luogo di essi, si publicassero quegli articoli di riformazione che per quel tempo
saranno approntati (1).

Rassicurati da ordini cosi perentori e precisi, gli ambasciatori imperiali alzarono la voce, e il legato a forza cedetto trunne sull'ultimo punto, allegando, come ben previde d'Toledo, non potersi celebrare sessione con soli articoli di riforma, senza promulgazione di dogmi (2). Ma non egli indispettato, si il secondo presidente, il Pighino, fece la proposta in concilto dell'amm'ssione de' protestanti e de la proroga, fino all'arrivo de' loro teologi che si aspertavano, delle decisioni sopra le materie del Sacrificio della Messa è del sacramento dell'Ordine, intorno alle quali eransi stesi i canoni e i decreti, ma non ancora discussi in adunanza di tutti i Padri; e questa proposta, naturalmente merce l'azione esercitata dai ministri imperiali sull'anino de' prelati di lor parte, passò nella congregazione generale de' 23 genna o. Laonde in que la del di seguente, tenuta in casa del legato, furono introdotti prima gli

<sup>(1)</sup> L imper, at soci ambase, al concine, lonsbruck, 18 genu. 1552. Arch. di Sunancas, leg. 833, fol. 245, msc.

<sup>(2)</sup> Atenta la untura del legado y sus fines y pretensiones en este negocio.... alegando que no es usanza publicarse en la session como Je reformacion solomente sia que en compañía del as vayan los dogmas. Fr. di Tetedo atl'imper. Trento, 19 genn. 1652, Isio, leg 877, £ 211, msc. — Fr. de Vargas al vescoro d'Arras. Trento, 20 genn. 1552 Lie Vasson, op. crt. p. 425.

oratori del duca di Vurtemberg, por, a sera, gli altri dell'elettore Maurizio di Sassonia; premessa per altro una protesta, registrata negli atti, che da tal concessione non si potessero tirar conseguenze pregiudicievo i ne al presente ne ai futuri concilii (1). Quelli, presentata la lor confessione in mano del segretario, chiesero che nelle controversio religiose si deputassero arbitri imparziali, non potendo il papa e i vescovi ossequenti a lui essore giudici in causa propria; questi esposero la loro ambasciata conforme alle istruzioni gia mentovate; gli uni e gli altri ii forma calma e rispettosa (2). La sera stessa soltanto, poco prima che fossero uditi gli oratori sassoni, pote essere terminata la redazione del salvacondotto, tante furono le contestazioni per essa col legalo. Non fu concesso punto ai protestanti, come ai deputati noemi dal concil o di Basilea, il libero esercizio del loro culto; ma vi si cancellò a pluralita di voti quell'appellativo del papa col quale il legato pretendeva di affermarlo superiore al concilio (3). Nella detta congregazione passò pure a maggioranza di voti. benche variamente e seriamente impugnata (4), la proposta di conferma della elezione di Federico fighuolo

<sup>(1)</sup> SHIDER, p. 471-473, e in LE PLAT Monum., t. IV, p. 417.

<sup>(2)</sup> Le Plat, t, IV, p. 4:8, 4:0-4:9.

<sup>(3)</sup> Pr. de Vargue at verrore d'Arras. Trento, 25 genn, 1852. Le Vasson, 479, 481 e 485.

<sup>(4)</sup> Il rescovo d'Orense, scrivendo al vestovo d'Arras, 24 genn. 1552, diceva a ragione: se noi consigliamo a sua sontità di accordarghi la dispensa, le d'amo armi in mano contro noi stessi. Dopo che saremo stati d'avviso che il papa revochi il decreto del concilto e che dispensi sa un punto di tanta importanza, avremo torto di lagnarci quanco egli darà dispense per cose meno consideravoli. Sua santità poteva terminare questo affare esso etesso, senza metterci in tale imbarazzo. Isio, p. 470.

dell'elettore di Brandeburgo ad arcivescovo di Halberstadt e a vescovo di Magdeburgo (vedi pag. 262), sulla quale nella precedente de' 23 non s'era potuto conchinder nulla per la grande discordia dei pareri. Passò con condizione che si aggiangesse a Federico un amunistratore di quelle Chiese finchò egli fosse di legittima eta e si avesse hastevol saggio della sua religione e de' suoi costumi, che fosse tenuto di venire al concilio e di starvi insino alla fine, e che giurasse di osservarne i decreti (1).

Il d. seguente, 25 genuno fu celebrata la sessione decimaquinta in cui promulgaronsi le mentovate deliberazioni, presenti, oltre al logato e agli altri due presidenti e al cardinal Madrazzi, sette arcivescovi, cinquantaquattro vescovi e tre procuratori. Tutti approvacono, tranne uno, il vescovo di Camerino, cui spiacque che si desse salvacondotto ai protestanti.

VIII Dall'ottenuto successo non si lasciò illudere il Toledo; chè anzi, tracidone argomento a valutare le difficolta dell'avvenire, vista da un canto la impressione fatta dalle domai de degli oratori protestanti, dall'altro la tenacità nel proposito di stabilire l'autorita del papa superiore a quella del concilio, subito dopo la sessione mandò ad Innsbruck il dottor Vargas per esporre all'imperatore lo stato reale delle cose, e farlo capace che più non gli sarel be possibile di eseguirne, voleri senza comperla apertamente col legato (2)

A. Theiner, Acta gen. t. 1, p. 648.

<sup>(2)</sup> Han resultado diversas cosas que en resolucion se ha entendido del legado tanto en la materia de reformación quanto en la de los dogmas, las quales juntamente con otras que despaça que se celabro la session se han también sabido y passado baveíndose visto con el y habiandome largo... tanto por el sentimento que le ha quedado de las propuestos hechos par los de

aver questi dichiarato che il papa non cecerebbe mai a verun potere il duratto di conferrmento de' beneficii. essere i ministri pontifici deliberati di non rinunciare neanche la minima parte dei diritti fino a qui mantenuti, aver persino richiesto espressa conferma di tutte le loro pretensioni (1). Del resto, Monsignore, scriveva nel tempo stesso il Toledo al vescovo d'Arras, state persuaso che l'arrico dei protestanti ha terribilmente sconcertato i ramustri di sua santità. Essi sono tanto spaventati che non vi e mezzo di rassicurarti, checche si faccia. I lo o sospetti sono si grandi che il legato si è apinto fino a proporre la sospensione del con ratio (2). E in verita, se mai i prelati spagnuoli cupidi di ricuperare la loro autorità, facevano causa comune m materia di riformazione coi protestanti, quali conseguenze ne sarebbero derivate per la forma della Chiesa cattolica! Certo, l'imperatore rifuggiva da si fatta combinazione, anzi si vuol credere che, quando il Vargas toccò ne' sum consigli delle richieste di quei prelati, ci sia stato qualcuno che avviso, come riferisce sarcasticamente il Bertam, doversi piuttosto dividere i loro vescovadi, per non lasciarli cost grandi, per non aver in essi tant, piccoli papi (3). Ma infine l'esigere

Saxonia y Virtemberg quanto por la pretension... de la superioridad del papa al concilio... siendo de calidad que dificilmente se podran governar sun contencion y contradicion a la voluntad del legado, y porque siendo estas cosas de tal culidad no se puede totalmente car dellas la cuenta particular que requieren por carta, ecc. Fr. Toleda all'imper Trento. 28 genn. 1552. Arch. di Simuncas. Estado, Roma, leg. 877, f. 212, msc.

- (1) Lo que el Dr. Vargas del consejo de sa M. y su fiscal le a de representar en las materias que equi se tratan del concil o. Trento, 30 genn. 1552. Isto. teg. 877, f. 219. mac.
  - (2) Trento, 28 gean, 1552, La Vasson, p. 501.
- (3) Et per il ritratto fatto non haveva (il Vargas) alcun mai humore, se non volere quello stesso che li suoi vescovi deside-

che, per riguardo alla Germania, si udissero in pace quelli co, quali avevasi in orrore sin di trovarsi insieme, e si rispondesse loro tranquillamente, sia pur che uscissero in parole di spregio, e sol per aspettare i loro teologi si sospendessero le trattazioni conciliari. anche questo pareva troppo e muoveva a sdegno Aggiungasi che gli oratori protestanti, com'ebbero dai ministri imperiali ai 30 di gennaio un esemplare autentico del salvacondotto, trovandolo mancante di alcune clausole contenute in quello di Basilea, dichiararono di r ceverlo solo a fine di mandarlo a, loro principi, e nchiesero risposta dal concilio all'esposizione loro e alle istunze fitte particolarmente sopra il modo di procedere nelle materie trattate per lo innanzi (1) Ben i ministri imperiali cercavano conforta li con dir loro che il salvacondotto era da tutti giudicato suffciente, e con assicurarli che quanto al resto i loro teologi avrebbero piena liberta di parola in ogni cosa (2). Lo stesso dicevano quando l'oratore di Strasburgo, Giovanni Sle dan, s. accordo con quel di Sassonia. Leonardo

rino, di esser Papi ne' suoi vescovadi, poiché sono nisperati di potere essere nominati cardinati. Ma questa parte non è stata tene intesa, non solo per cagion della Sede apostolica, ma perché questa loro grandezza potrebbe essere un giorno a grave, preguantio del re di Spagna. Anai nel consiglio vi furmo di quelli consigliarono che i rescovadi di Spagna si dovessero diracere per non lastiarli cos grandi. Il cord. Bertam al cord. di Monte. Il nelli che, 17 febbr. 1552. Arch. segr. vatic. Nunziatura 61, mac.

- (1) Gli ambasciatori imper, all imper Trento, 4 featr, 155°. Arch di Simancus, Estado, Roma leg. 877, f. 231, msc. Corcorda con la relazione degli aratori sassoni. Trento, 30 gans, 1552. Du ffet, t. III, n. 954, p. 78, Ivi sono pure specificati i punti di differenza tra il salvacondotto di Trento e quello di l'asilea.
- (2) Que el salvoconduto se les havia dato suficiente como era claro... y que en lo demas dandose ambencia hime a sus theologos se satisfazia a todo lo que querian, ques podrian hablar en quanto quisiessen. Disputero precitato del 4 febbr 1982.

Badhorn, per chiedere ciò che avevano domandato i v rtemberghesi: la designazione di giudici imparziali nelle controversia religiose (1). Lo dicevano, perche b sognava cost; ma persuasi in cuor loro che ron l'avrebbero mai potnto impetrare

Qual frutto dunque aspettarsi dal concilio? Contuttoció l'imperatore stette ancor fermo net suo proposito, sperando che con l'insistere sulla necessita della riformazione gli avverrebbe infine di vincere la reastonza de' ministri pontifici (2). Questa la deliberazione che il dottor Vargas, tornato in Trento ai 21 di febbra.o, porto seco, e il Toledo prese sopra di se di comunicare al legato (3). E con qual successo e facile imaginare. Non fu possibile indurlo a congregare i vescovi deputati e a preparar intanto con essi gli articol, sul sacramento del Matrimonio (4), secondo la proposta che il Toledo gli aveva già fatta sotto colore d. riparare alla lamentata sospensione delle azioni conciliari, in realtà per ovviare al pericolo ch'egli riprendesse la trattazione della dottrina intorno al sacramento dell'Ordine per farsi passare quel capitolo. che tanto gli stava a cuore, su la superiorità del papa al concilio (5) Di già, poco prima, d'ordine del

<sup>(.)</sup> Respondemos que quando lo pidiessen en el synodo se les daria la respuesta, y con esto se fueron no quisicado mostrar totalmente que yvan satisfechos. Into mac.

<sup>(2)</sup> Risposta dell'imperatore de'17 febbraio, lato., cit. da W. Maurenbrecher op. ett. p. 282.

<sup>(3)</sup> Fr. Toleda all' imperatore, 26 febb. 1352, Inin.

<sup>(4)</sup> Fr. Vargas al bescoro d'Arras, Treato 23 febbraso 1552. Le Vasson p. 541

<sup>(5)</sup> Lo qual le propuse desta manera por obviar que el no quisiesse venir a començar a tratar de la doctrina y viniessemos en contenciones sobre ella antes que el fiscal (Vargas) ses buelto-

papa (1), era stata significata al Toledo medesimo la grande alterazione di lui per l'udienza data ai protestanti, per le parole che si lasciarono lor dire e per la sospensione delle trattazioni (2). E il legato, in occasione della licenza che volle gli fosse chiesta dallo elettore di Treviri, a cui l'imperatore aveva concesso di partirsene per ragioni di salute, s'era espresso che la dava, principalmente ritenendo che il concilio non avrebbe progresso, e sapevasi infatti aver egli ricevuta la facoltà di sospenderlo (3) Ormai le cose erano venute a tal punto che alla corte imperiale il vescovo d'Arrase Pietro Camaiani ricambiavansi serie accuse. Essendosi quegli doluto che il legato, quando mise a'voti dei

con la resolucion de v.º M.º Fr. Toledo all sesperatore, Trento . I fetbraio 1552 Arch. da Simuneae Estado, Roma leg 877 f 241, mai

- (1) Sua santità ha ordinato che si scriva al per Crescentio legato che chiami a se den Prancesco e Fiscale (Vargas), et amorevolmente, et la secrete li amonisca di quello che a loro conviene di fare per conservatione della buona amicitia fra sua santità e sua maestà, e per onore dell'una e l'altra oltre il servitio di Dio e della sua santa fede e religione. Giulio Canania Pietro Camanasa, Roma 10 febbr. 1552. Arch. seg. cata. Lettere di Giulio III, 132, mec.
- (2) Disputero precitato del Toledo, 17 febbraio, Arch. di Simanicas, met.
- (3) Ha entend do de parte cierta que su Santidad le exertre que atento que juiga ser muy necessaria la suspension del concilio embiara a tratar con V. M. se ponga en effecto quando V. M. no aya quendo vemr en ello sin esto, haviendole juptamente embiado bulla nueva con facultad de poder ven.r en la suspension... y en conclusion se entiende que temen estremamente la tenida de los Protestantes juiquando que habiaran libramente en la reformación, pidiendo lo que en ella conviene, y que los Prelatos españoles y alemanes seron con ellas en esta parte, y que por escapar del estrecho en que se veran conforme a esto no hallan mejor camino al presente que suspender el concilio, lato, mar.



o<sup>,</sup> UNIVERSIT

vesceve leputati il più volte mentovato capitolo da lui intruso nella dottrina del sacraziento dell'Ordine, avesse detto che allora conoscerebbe chi favorisse l'autoeta d'lla Sede apost dica, questi rispose esser maggior male che it fiscale Vargas fosse andato subornando i prelati a dar il noto a modo suo (1). Che più i Il « gretario Giulio Carani, pur d'ordine del papa, aveva già serrito al Camatani: Sua santità ha inteso con molta molestia alemai mah offici che si fanno m concilio da don Francesco e dal fiscale (Vargas) in detrimento dell'autorità della Sedi anostobea. Non ercile che proceda dinta roloi tà ili sua maesta cesarea; ma, hisognia che so enbi le parole medesime di sua health dine, da poro gradiero e discorso di quelli due che si credono d'essere pri sava di quel che sono. oltre al lascrarsi pomicare de mielehe prelato spaganola male offeth a soa beattholme e a questa Sede forse per li mesa finth, e ancor forse pui per esseisa indesa la mente dell'imperatore di non propoere vescore per il cardinalato.. Come sua bealitiedine liberamente, promtamente e allegramente si contenta che si poglina tutti gli abiesi fino alla vaduce. e nos ha voluto mas, no viole usave le cautele di qualche suo antecessore con dire che si levino perma ale abusi elelle pedesià secolare, e lai per bene di esser la person à dare l'exempo, cost non è per comportare one Unid rita data da Ino atta Side agristolica sua ramula un un nelo solto color di ragione... Vuole pertanto che all' maperatore, e parma at rescoro di Acros, sue ridollo a menoria quanto circa a questo printo dell'antorità della Sede apostolica, prima che



<sup>(1)</sup> P. Camalani, d. sand, di. Mont., landersck. 20 febb. 1552 Arch. sep. sanc. Nanziatara, ti termana, 52 msc.

si riassumesse il concilio, li mandò a far intendere mediante il Pighino, come si può vedere nel capitolo proprio della istruzione che ne parta, del quale ri si manda copia... Vi do questo testo per chiaro che sua santità non comporterà che don Francesco o il fiscale, o dieci, o venti, o trenta, o quaranta altri prelati spagnuoli abbiano da conculcare e suppeditare la sua autorità, e se n'antierà come Dio l'ispiverà (1) Che giovava desse l'imperatore ass curazioni sopra ass carazioni, non esserghi mai caduto in mente di toccare quell'autorita? (2). A che proposito, rispondiva lo stesso Canani in nome del papa, a che fine, c a che serve intendere l'escerazioni e le continuelu de laterani? Che si sia costumato di fare cosi negli altri concetti, sua santità nega espressa nerte, e dice non averto mai trovato, che pure a'suor giorni ha letto qualche cosa, non dice che gli eretiei non abbiano parlato professamente ed emplamente in favore della loro causa; ma non contro l'autorità del concilio, è negando che sia concilio quando son comparsi in concilio (3). Così le discrepanze di opinioni, del resto facili a prevedersi, tra lui e il papa nelle cose



<sup>(1)</sup> Roma 40 feb m. 1552 Ach, seg. cotm. Lettere di Giulio III, 132, insc. — lo messi bene nell'orecchie (del vescovo d'Arras) sua santità noa co oportaria che sotto pretesto di riformatione et d. abuso dove non è, sua laccrata l'autorità della Sede apostolica et che se n'abbia a mettere innauzi a prelati spacnuoli per trattenimento et pasiura l'accrescimento dell'autorità loro, et dinimitatione de l'autorità della detta santa Seco. Pietro Camarina al ca d. del Vonte, 19 mario 1552, luio Nuoriatura di Germania, 62, mec.

<sup>(2)</sup> L'amper, al Mendoza suo amb, in Roma, 27 febb. 1552.
W. Mainenbricher of, cit p. 282

<sup>(4)</sup> Guello Canana a P. Cammoni, Roma 25 marzo 1552.
Arch. sen. vatic. Letters di Giulio III, 132, 1987.

del concilio, in men di quattro mesi dal suo aprimento, eransi mostrate inconciliabili (1). Esse contribuirono non poco anche a romperne l'alleanza nelle cose italiane. Giulio Canani nella precitata sua lottera del 10 febbraio soggiungeva: il papa si duole per la mala corrispondenza che di gid pubblicamente riceve in concilio dai nunistri e prelati di sua maestà, come per le provvisioni deboli fatte da sua maestà, per le quali si è accresciuto e reputazione e orgoglio agli avversari talmente che, a dirla schiettamente, la santità sua ne resta confusissima. In queste ultime parole accennanti al nessun esito delle imprese di Parma e della Mirandola, abbiamo l'altra ragione che traevalo a mettersi nelle braccia del re di Francia.

1

IX. Vedemmo gia in qual modo l'imperatore avrebbe voluto cavar si al prù presto possibile quette some dat prede (pag. 244) Ma Ferrante Gonzaga, avvisando alla impossibilità di far senza de fanti itamani, stati sempre di guarrigione nelle fortezze verso i monti più lontani datle rimanenti del Piemonte, cioè di Lanzo e Volpiano dall' uno de lati del Po, di Cunco, Brusca e Fossano dall' altro, e insieme alla nocessita per la difesa

<sup>(1)</sup> A giorni passati at prima che nascemme questi rumori non accettava S. B. quelle ragioni quali s'intendeva che haveva ditto et aucor scritto di qua mons." d'Arras, perchè se i lutherani parlano impiamente et temerariamente in li lor scritti, et in li lor dicti, non seguita che debbano parlar così nel concilio, il quale tiene la persona de indice, et se l'accettano per indice, non hanno da parlare contro di lui et della potesta sun... Questa corte è disfatta per il ritenimento delle facende di Francia. Non le mancherebbe altro, se non che sotto colore di riformatione si devianzato quelle di Spagna, le quali da certo tempo in qua non rengono per essere serrate le strade. Gaulto (ancas a Pietro Camanani, Roma è marso 1552. Arch. seg. vatic. Lettere di Giulto III, 132, msc

dei presidii ade frontiere di aver un co po libero in campagna, col quale potesse or qua or la gittarsi dove il bisoguo lo ricercasse (1), informato per giunta che i francesi disegnavano di muovere alisoccorso di Parma. attraversando con gagliardo esercito lo Stato di Milano. per la via più breve e spedita della valle del Ticipo. che non per quella che dalle colline discende a Tortona. si era con sei compagnie di tedeschi, dodici di spagnuoli e mille italiani, cioè con quattromila fanti incirca, e con tutta la cavalleria, accampato lungo il territorio ch' è tra Vercelli e Casale (2). E solo, per adempiere l'ordinanza imperiale del 26 ottobre 1551 in quella parte che riguardava la riduzione delle spese, comandò che fossero subito licenziati gli italiani ch'erano sotto Parma. Le genti ivi rimaste non bastavano ad impedire che vi entrassoro da più parti vettovaglie, tanto e vero che fin Roberto Pallavicini, a cui era commessa la guardia di Borgo San Donnino, tradendo anche gli imperiali come aveva tradito Pierluigi Farrese, pote mandarvi molte carra di grano (3), e ripartite com'erano in tanti

<sup>(1)</sup> Giullano Gosellini, Composdio storico della guerra di Parma e del Piemonte, pubblicato da Antonio Camuti con mote e documenti relativi a quegli avvenimenti, Milano 1877, nella Miscellanea di Storia staliana, edita per cera della R. Deputazione di Storia intria, Torino 1878 t. XVII f. 187 e seg.

<sup>(2)</sup> Va diregnando... di mettere ponte qui sopra il Po. per essere ad un tempo et di qua ed di la da esso, et cavalcando come più sarà opportuno. Ferrante Gonzaga all'imper. 8 d.c. 1551. Arch. gener. di Simanoas Betado, log. 1198 f. 38, mec.

<sup>(3)</sup> Per il cue fu condannato a morte, d'ordine dell'imperatore. Era costui uno de'congiurati che avevano ucciso Pierluigi Farnese, e così, ben nota l'Austani (Istoria de'suoi tempi. Venezia 1587 libro VIII p. 505) gli imparci de'figlimoli ne fecero la vendetta. — Mando con queste un nuovo processo di Alestandro Pallavicino de Scipione, et la lettera che il legato mi

luoghi contermini, mai potevano congjungersi per respingere le sortite de nemici, qual fu quella di una notte di novembre per cui i principe di Macedonia, che militava a nome della Chiesa perdette il castello da lui eretto sotto Torchiara e a vita. Ne meglio ando quando furono mandati dal Piemonte la maggior parte degli spagnuoli venuti di Germania, de' quali buon numero pose il marchese di Marignano a guardia di Montecchio e Castellugovo per intercettare i viveri che da Reggio s'intendeva essere portati a Parma. Questi spagnuol, non essendo pare al par delle altre gentiregolarmente pugati, e non avendo che rapir più ai nemici, facevano preda in danno di Reggio stessa: donte gli esacerbati lamenti del duca di Ferrara (1). Il quale, incluesto moltre in dare San Polo a fine che Parma fosse meglio ristretta, s'era abilmente schermito con l'offerta di mettervi guardia a suo nome sotto l'obbedienza di ur comprissario eletto dai Gonzaga (2).

scrive sopra di quel o, accie che V. M. possa ca quel primo che mandai, et da questo secondo fare quel grudicio, et quella denteratione di l'it che le dettarà la sua sa tenza, che 10 di mai o in mazo la invio le cese nude et schiette, si come le ho, et le in endo, Dispossio presitato del 6 maggio ett imperatore, dell'8 die, 1551, mai

- (1) Li modi che pur si segui a, et dal marchese di Marginano et da quelle altri che sono intorno a Parma, non solo a danno et runa del puese de si<sup>or</sup> dora di Ferrara ma a molta esserbatione et nesperatione sua, offendoro tunto l'animo di Sua Santità che non si potrebbe esprimere. Giulio Comuni a Pietro Comadossi, Roma 19 e 30 gennaio 1552. Arch. sig. vatic. Lettere di tucho ili 132, nise. Al ciuca di Ferrara et a sudditi suoi si risoni si a lavute quel rispetta, che in M.\* V.\* comunia, et se alcuna volta si è fatto altrimenti è stato perciò che i soldati non erano pagati. Ferraste Gorizaga att' imper. Casale 20 febbraro 1552 Arch. di Sanancas. Estado legi 1200. I. 14, mse
  - (2) Gallino Gosethini, op. cit. p. 201 e 203.

Similmente alla Mirandola, benche Giambattista del Monte la tenesse più stretta che poteva, e avesse fatto costruire un aitro forte più vicino alle sue mura (1), gli assediati soccorsi di danaro dai francesi davano a vecersi sempre più fermi e fortunati nelle sortite e nelle scaramucce. Ma fuor d. queste, null'altro accade memorare che due attentati di tradimento, debitamente puniti, tramati l'uno dal capitano Tallio di Galese g.a. sollato de francesi contro la persona di Giambatt.sta del Monte per dare a que'della Muandola il forte di Sant'Automo (2), l'altro da Grangaleazzo Sanvitali contro il duca Ottavio Farnese per aprire agli imperiali una porta di Parma. Piu grave e frequente il pericolo che s unmutinassero i soldati per mancamento di paga-Con tale sgomento nell'ammo il marchese di Marignaro domandaya danaro al Gonzaga, e il Gonzaga n'era talmente sprovvisto da non saper come sostentare se stesso. Non ho denari, scriveva ezh A di otto dicem re-1551, da deve una paga intera, e una paga in mano di queste genti è non più che una pagnotta, come si efice, in bocca all orso. Tante erano le paghe scadute! (3) In questi muci travagli il conforto che io ho è che mi si trovi prevente don Giovanni Manique.

<sup>(1)</sup> Giambattista del Monte al rard. sun fratelio, St. Antomo deca Mirandom 12 gennaro 1552. Arch. seg. vatic. Lettere di prin api, 18, nisc.

<sup>(2)</sup> Sono arvisato di verso la Mirandela come haverano scoperto trattato contro la persona di Gio. Batt. di Monte, transito dal capitano Tullio da Galese e di dara un forte a quei della Mirandela. Lettere di monsignor Santi vicelegato di Bocoquo at rard del Mante legato, 24 dic. 1551. Arch. seg. ratte. Negoziati per la restituzione di Pincenza, mec.

<sup>(3)</sup> Dovendout a cavalli leggieri cinque o sei paghe, a gli huomini d' urme tre quartieri, a gli spagnuoli tre paghe, a gli italiani tante, che non hanno numero... et se queste genti non sono pagate

A che citare questo ambasciatore, rivestito allora di straordinaria autorità negli affari d'Italia? Pensova forse averlo in testimonio a sua difesa? Comunque sia. per sì fatta notizia, aggravata da quella della resa di Lanzo, ch' egli attribuiva alla stessa cagione delle paghe mancate, indicibile è il mormorare che si fece alla corte imperiale, dove gia prevaleva la parte a lui avversa da casa Toledo (1) Fermo l'imperatore pell'idea che le rendite presenti e future dello Stato di Milano davessero bastare alle spese della guerra nel Piemonte. mandò avi il suo tesomere Francesco de Erasso a verificare le condizioni delle finanze e a provvedere secondo il bisogno (2). Intanto il papa, sempre più inquieto e queralo, dopo aver richiamato dal campo il cardinal legato Giovanni de Medici e sostituitovi un prelato di gran lunga minore, l'abute Giovanni Riario protono t. mo (3) insisteva sulla necessita di una azione risolutiva.

già non si trova più da dar loro da vivera, chè questo terre ove io posso adoggiarle tra Vercelli e qui sono tutte avverse, et in esse non si puo dar loro se non il coperto chè la vettovagna pon va se non la dove è pagata..., I capitani et noldati de le tre compagnie del colonsilo di Nicolo Madrazzi, che erano ultimamente in Augusta a la guardia di V. M. ... intendono che s'habora loro da pagare in ciarcuna compagnia cento et rettante et nove sopra inghe et meza, et in più se decisette degli officiali et le dodici e meza degli archibagieri, che sarebbero ventinove suprapagne et meza per ciascuna compagnia più di quanto è stato capitulato col Barone de Simech per lo colonello auo Dispaccio previtato da Casale Arch, gen, di Simenecat Estado log, 1198 f. 38 piece

- (1) Per il mai successo dell'impresa di Parma et dell'accidente di Ptemonte, Pietro Consulare al card. Gio. Maria del Monte, lansbruch 4 gena. 1552. Arch. sem. cotte. Numatura di Germania, 62 msc.
- (2) 14 dic. 1551. Arch. di Summers leg. 646 f. 126, cui da. W. Maurenbrecher p. 260.
- (3) Il papa a Giangiacomo marchese di Mariguano 28 nov. Lifet. Arch. segr., vata. Brown di Giudio III i, II, 58 msc.

minacciando altrimenti di comporsi coi francesi: averegli prestato tutto che da un povero papa può esigers, ; essere ormai vuote le sue casse; non poter più oltre durare nelle spese dell'esercito (1). E con singolare mordacita soggiungeva all'agente imperiale, maravigliarsi della pazienza dell'imperatore cui tutto le offese de francesi non valevano più a provocare; ma forse esser egli cogli anni divenuto parco nello spendere per accumulare denari e corrompere con essi gli elettori tedeschi in pro di Filippo suo figliolo, o prudente nel non sciupar ora le forze riservandosi di adoperarle a primavera, senza badare che frattanto Parma e Mirandola si riforniscono di viveri, e il guasto fatto va perduto (2) Per aver dunque modo a sgravars, di buona parte delle spese, propose che Ferrante Gonzaga pigliasse sopra di sé anche l'impresa della Mirandola, ed egli avrebbe pagato duemila fanti e dugento cavalli. Ma se il papa, dopo aver rivocato il legato, revocava anche i suoi soldati, non sarebbesi tolto alla guerra di Parma il titolo che la giustificava? Per questa ed altre considerazioni svolte dal Gonzaga (3), l'imperatore offerse invece di supplire con altrettante forze all'assedio di quella plazza. Sennonche donde cavare il denaro a ciò necessario? Questa guerra

<sup>(1)</sup> Re azione del Montesa, segn dell'amb. Diego di Mondoza 2 dic. 1551 cit. da W. Maurenbrecher p. 286.

<sup>(2)</sup> Que o con los años... ponte amor al dinero para gastar algun centenar de millar de durados con los electores para detar sucessor en el imperio al serenissimo principa y passarse callando con el barulho hasta llegar a puerto, o lo basta de prudente juigando que no era conviniente gastar aora y se gardava para la primavera por hazerla entonces buena, pero que en este medio se proveyas Parma y la Mirandoia de manera que el gasto era pertido, 14 dic. 1551, ls.o.

<sup>(3)</sup> GIULIANO GOSELLINI OD. cil p. 189-191

di Parma, che il ibiwolo se la porti scriveva celi di suo pugno a' 28 gennaio 1552 aha sorella Maria, e /a mia rovina, perché mi è costata quasi tutto l'ovo renuto dalle Indie (1), Quattro gioria dopo, al primo di febbraio, tornò ad Innsbruck il tesoriero Erasso. Questi trovato vano ogra assegnamento a Milano e a Genova, era stato costretto volgersi a danari de' privati per mettere insieme con ingordo interesse dagentomila ducati, con i quali si quietarone in parte le genti vicine ad ammutinarsi. Adesso veniva a detunziare lo stato miscrardo delle finanze d'Italia, i grandi disordini nella sua amministraziore, la mala condotta de' suoi capi e ministri (2). Or se le fanterie spayntude e tedesche, replicava il papa, son presso che ammutinale per non aver arulo la paga e non vi esser posto quell'ordine che converrebbe, come potrà manaar don Ferrante sumplement, alla Micandola e come Giambattista de. Monte trovar l'obbedienza voluta? (3) E però insistette nella mentovata proposta adoperi il Gonzaga Giambattista del Monte con i suoi duem.la fanti e digento cavalli all'assedio di Parma;

<sup>(1)</sup> Car tout I argent vonu des Indes avec ce qu'il s'en est ave est casi au jout, et je ne voys de quoy draper Druffel, t. II n. 944 p. 71

<sup>(2)</sup> Il vescuvo d'Arcas alla regina Maria, lansbruck 2 a 20 feobr. 1552. Luis, n. 956 e 1922 p. 98, 163 e 166.

<sup>(3)</sup> Dall'altro canto sua santità che si trova in tutto concesta, et boramai non ha dove più voltersi per il vitto suo quotidiano, come potrà sopportare più la spesa d. 4000 fanti et cavalli alla Mirandola, e della provisione del signor Gio. Batt, mio fratello et del conte di San Secondo, et della custodia di fiologna et Romagna, et d'altra uscite accessive a voi note, che l'avviciname a 50,000 scudi il mesa. Il card. dei Monte a Pietro Camuriani Roma 12 febbr. 1552, Arch. segr. votic. Lettere di Giuno iii, 122 mes

ma torni il Gonzaga stesso a quella impresa, perche nè egli vuole, nè suo nipole comporterebbe di star sotto ai marchese di Marignano: altrimenti l'imperatore paghi lui e le sue genti, o mandi tedeschi e faccia fanti italiani (1). Nel dare avviso al Gonzaga di questa deliberazione (2). Giambattista del Monte si volse anche direttamente all'imperatore, scongiurandolo di voler contentare il para, acciocche da un qualche sinistro accidente non sia costretto ad un accordo poco imperatole (3) Ma il Gonzaga, al cui giudizio l'imperatore

- (1) S. Beat. è spolpata per mantenervi tanti mesi il signor Gio Hatt, mio fratello e in provisione di mille et ducento scudi il meseper la sua persona, et provisione del signor Aless. Vitelli et del figliuolo et da molt, signori et gentilhuomini.... et gran banda de cavall., et con la spesa di fabricar di continuo forti in diversi lunghi, et la gran spesa di tener l'esercito provieto di vettovaglie.... Hora essendo qua sautità ridotta all'ultima scolutura, et havendo l'imper, ordinato che il signor don Ferrando suppliscacon genti, si scuopra che le genti spagnuole e tedesche non son pagate... e. rant. non vede come queste genti potrebbero obbelire a Grambattista. Su ché pare che sia necessario che il signor don Ferrando pigli tutto il carico dell'assedio della Mirando a sopradi se, et si serva all'ossidione di Parma d'esso signor (10v. intt. al quale a sant, pagarà la sua provisione et di signori che li stanno appresso et 2000 fanti et 200 cavalli oltre quel.i di San-Secondo. Ma ne s, sant, vuole, ne il signor Giov, Batt, comporterebbe di star sotto al marchese di Marignano, ecc. Detto al detto. Roma 20 feb r. 1552 lap, msc.
- (2) Sua santità vuole ene l'imperatore pigli l'impresa della Mirantona e che lo mi vata a servire v. ecc. con 2000 fanti e 200 cavalli, per il pagamento delle quasi genti sua santità dice farà ogni suo eferzo, e curera fin a l'ultimo S. Antonio della Mirandona 28 febbraio 1552. Lettere da principa t. III p. 202.
- (3) Il che non varrebbe ad importure alla maestà vastra che mille paghe più da quello che disegna il signor don Ferrando, perciè tenendo lei al presente sette fina paghe come cresa sotto Porma, et volondone pagare altre due nua a sua sontita per la

rimetteva l'andare o no m persona all'impresa di Parma, trovandosi negli stessi termini di prima, non aspettava che nuovi denari a sodisfare le sue genti, Volendo un di recarsi ad Asti, fu ammonito dal barone di Sysneck di non farlo: altrimenti i tedeschi del suo reggimento, per avere le loro paghe, sarebbero trascors, a violenze (1) In tali angustie, bilanciate le ragioni pro e contro, visto che preponderavano queste ultime, il pericolo cioè che i francesi, rimanendo padroni de.la campagna, s'impossessassero d. alcuni luoghi forti, quali Volpiano, Alba, Cherasco e Fossano, per non essersi potuto provvederli di vettovaglio che insino alla raccolta, e che il duca di Savoia e il principe suo figliolo. Emaruele Filiberto, al vederlo partirsi con gran parte della gente in un tempo da essi giudicato opportuno a mavere lo Stato, ne restassero offesi, si da prestar precchio alle profferte di Francia, concluse che l'andata sua sarchbe assai più dannosa al Piemonte che utile all'impresa di Parma Irtanto per aver agio it provvedere, prezo Giambattista del Monte a non voler almeno per tutto il mese di aprile uscir fuori dei forti della Mirandola E com' obbe risposta che finito il

M randola, vengono ad essere nove mila in tutto, dove tenendo lei quattro mila per lo assedio della Mirandola et sei mila a Parma non vengono ad essero più che diec, mila. S. Antonio della Mirandola 7 marzo 1552. Elibilot. Malcotti in Guastatta, mse.

(I) Le cose di qua se ne stanno ne termini che per altre mie ho scritto, ne aspetto atro che danari da pagare queste genti... le haveva disegnato di andarmene in Asii... e già mi mettevo in ordine per fario, quando il barone de Sysneck è venuto a d'imi, ch to non ni vada in a i un modo, perciu che que tedeschi non possono più sostenersi, et penserebbero di volor le paghe da me più tosto con violenza che altrimenti, und'io mi son fermato qui per lo migliore For. Gonzaga ull'imper. Casa e 16 marzo 1552. Arch da Sameneca. Estado, leg. 1200 f. 48. msc.



tempo della paga dei soldati, avrebbe fatto ogni sforzo per mantenere l'esercito intero dieci o dodici giorni di più, ma che, questi passati, altro non poteva promettere, radunati a consiglio i saoi capitani il di 6 aprile con l'assenso unanime di essi, deliberò di non partirs dal Piemonte per non lasciarlo tutto in balia del nemicisi di far prestamente tremila fanti, affinche il marchese di Marignano, con questi e con gli altri ch' egli gia aveva, potesse ristringer Parma e a un tempo sodisfare il desiderio del papa in quanto alla Mirandola. E poiche Giovanni Manrique, al suo ritorno da Innsbruck dov'era stato chiamato dall' imperatore, non gli porto altro che la ratificazione del cambio gia fatto per opera del tesoriere Erasso e ormai speso, ne trovò chi volesse entrare in un partito di centonnila scudi che aveva. cercato di pegoziare, per far que' tremila fanti si valse di sedicimila ducati che teneva del suo in Napoli, e ne mandò ottomila a disposizione di Giambattista del Monie per duenula paghe del mese di aprile, promettendo di mandar fra otto o dieci giorni il rimanente denaro per le spese ordinario spettanti all'imperatore (1). In ultimo propose, si ripartissero gli uffici in modo che l'impresa di Parma fosse data a Gianibattista del Monte, come il papa desiderava, ponendo sotto di lui il marchese di Marignano quale capo di tutto le genti imperiali, quella della Mirandola ad Alessandro Vitelli, e la cura del Piemonte al principe don Francesco d'Este. Cost egli rimarrebbe libero di scorrere da per tutto e, infanto che aspettava l'approvazione dell'imperatore, appena che

<sup>(1)</sup> Il pagatore che portava quegli ottombi schai arrivo al campo di Giambattista del Monte ai 10 aprile, Giambattista del Monte a Ferrante Gonoga, Sant'Antonio del a Mirandola 10 aprile 1552. Lettere di principi t. Ili p. 18.

avesse avuto denari da Genova, sarebbesi incammunato verso Cherasco, accanto alla qual città i francesi fortificavano Bra per impedirghi le vettovaghe e chiudergli il passo ad Alba (1).

Vane proposte! Oramai l'accordo del papa con francesi era preso che concuiusso.

X. Non mai come nelle negoziazioni che condussero a quell'accordo si fece così manifesta l'indole del papa paurosa, volubile, facile a lasciarsi tirare per via indiretta da' suo: ministri, cupi la di quiete per godere la vita, e pur ostentante alterigia, fermezza, prudenza di Stato, annegazione di se per il ben pubblico; qual ci è ritratta al vivo dall'ambasciatore imperiale Diego di Mendoza (2). Aver egli mandato il cardinal Verallo legato in Francia (così scriveva nella istruzione relativa, la quale per la profissa banalita della forma dobb am credere dettata da lui stesso) non solo per truttar la unione e initerrazione di buona anucizia e intelligenza, ma ancora per mostrare al mondo quanto la dasalerara. Quindi, dopo rammentato communiamento il successo delle cose passate, e soggiunto che da principio una sola parola, morbida del re, per la quale avesse mostrato di tener mù conto di lui che d'una statua e pittura, sarobbe bastata ad evitare la guerra. tornaya a dire non poter deuno dubitare ch'egh sia venuto a un tid atto di concordia per albro rispetto

<sup>( )</sup> Galerano Goskar Strop, cit. p. 205-211 Concords in general configuration of the product and addresse to Gonzala in sea aftern Instructions generally all construct Gonzala Super. 26 dicem 1553 Hot, de Parma, asse

<sup>(2)</sup> Justracción para vos, el secretorio Perro Xusenez de cuento nabels de decr a sa magestad a boca, o car por escripto en los nagocios de Ruma 14 abril 1552. A vos Delimites, bettrage p. 189 o sex.

che per generosità e altezza d'animo, pietà e buon selo, e per dare una nuova prova del suo amore al re: » perchè, essendo tante le forze dell'imperatore e le » sue in Italia che ne i turchi ne il diavolo stesso var-» rebbero a resistere, avrebbe potuto lasciare che il » re prosegua pe' libelli, nelle invettive, nella proteste contro il concilio e l'autorità pontificia, per colpirlo - più tardi in modo che Francia avesse sino all'ultimo » di da maledire il duca Ottavio ». E se la maesta sua cristianissima, conchiudeva, penserà, quando li Farnem saranno espulsi, di rimetterli nel loro pristino stato con le forze e con la punta della lancia, piglierà una gran gatta a pelare. Insomma, questo è un terribile duello e par che sia incominciato da ciance. Noi ci scusiamo con Dio e con gli uomini del mondo. e con tutti gli avrilimenti e disprezzi che ci sono stati falti non siamo per mancare dal canto nostro di fare ugni anesta concordia anche con dispendio nostro, pioche vi sia l'onore e soddisfazione del re. Si voluerit benedictionem, habebit eam; si voluerit matedictionem. ipse viderit, aetalen habet. Non polemo dolerei di non aver fatto ogni opera e officio di pontefice e amico (1).

Com' era natural cosa, il legato fu ricevuto con grande onore dal re a Fontamebleau, probabilmente a mezzo dicembre: ma con parole null'altro che buone e generali (2), essendo pur vane parole quelle ch'egli



<sup>(1) 3</sup> att 155 December n. 768 p. 757-760

<sup>(2)</sup> Leggendo to quella parte della min instrutione, che il legato Verallo mostrava la buona dispositione dei re alla pace, sua maestà cosarea di fece la chiosa, dicendo che bisognava guardar con che conditione, et in quell nitra parte della detta instrutione, che nominava ricompensa di Parma, sua maestà mi ruppe la parcela in bocca con dice che la vorranno molto grande. Pietro Camarana di ca dimut fino. Marsa del Monte, lans ruck 7 genn, 1552.

aveva a dirgh secondo la montovata istruzione: che tornerebbe, cioe, sgradita ogn conclusione per la quace Ottavio restasse in Parma, su come tronno dismorcrole. per la santa Sede; e che all'incontro potrebbe Ottavio riavere i suoi possessi nello stato ecclesiastico e n quelle dell'impero cae rendevano 10000 soudi all'mara. Tornò allora il papa alla offerta fatti al principio della controversia, di dargli in compenso Camerino con assicurazione da sun pa te di congiunger Parma indissolubilmente al dominio della Claesa e, se Ottavio rafiatasse, con condizione da parte del re di pronder le arrai contro di luit ove ciò gli fosse promesso, farebbe subito ritirar le sue genti dalla Mirabdola e trattar di pace stabile. A queste proposte, presentate a Clery at 7 genhaio, rispose il rei. Esser poco il compenso di Camermor doverst adempière anche le antecedenti offerte di runettere Ottavio nel possesso del marchesato di Novara e di cio che teneva nel regno di Napoli, e i suoi fratelli bel godimento de' benefici, offici e bem che avevano sotto l'obbedionza dell'imperatore, con permissione d'alisporne a lor macamento e di venderli. Voler ch'egli prenda le armi contro il duca, essere lo stesso che voler mancare alla condizione messa sempre innanzi da lui che bisognava far le cose con sodisfazione dell'onor suo: Chi più si fiderebbe di lui se andasse alla ruma di Ottavio il quale s'era gettato nelle suo braccia? Anzie iè parlur tanto della restituzione di Parma. parere a lui che il papa dovrebbe proporgh qualche trat ato di lega, rella quale essi fossero seguiti e accom-

Arch. segr. ratie. Nunz atura di German a 62, msc. — Da ciù e manifesto che il Camaiani, oltre alla prencennata istruzione de'10 ottobre 1551, ne ebbe un'altra sultio nopo il ricevimento del Veratto a Fontamebleau

pagnati da parecchi de' principi e potentati d'Italia, i quali sanno ed intendono quanto essa sia utile e necessaria per assicurare la liberta della penisola, Quanto alla Mirandola, non aver paura dell'assedio, essendo quella piazza ben provveduta di vettovaglie, di munizioni, di gente, ove il papa ne ritirasse le sue, gli imperiali, che son vicini, andrebbero a mettervi le loro; esser egli anzi contento cho ciò avvenga, affinchè questi disperdano quanto più è possibile le forze. In fine, ripigliando il solito giuoco, dich arò voler sentire la volonta del duca Ottavio; come la gli fosse nota, avrebbe di nuovo conferito col legato a Parigi: intanto andasse egli ivi ad attenderlo. Quind. ai 20 di genna.o, dopo comunicato che Ottavio non trovava l'offerto compenso ne sufficiente ne assicurato, avendo il legato chiesto ciò che aveva a significare ai papa per ultima risoluzione, gliela diede con queste parole aver egl. sempre detto che desiderava fosse il papa rimesso nel dominio di Parma, anzi cercato persuaderlo d. farsi in primo luogo restituire cio che l'impératore teneva usurpato nel Parmigiano, e possibilmente anche Piacenza: veder egli invece che l'imperatore va sempre più avanti, essendosi impadronito di Brescello e facendo ora instanza per avere dal duca di Feriara qualche altra piazza, dove mettervi le sue genti, se il papa avesse voluto tornare al proposito di Ascanio de la Corma, il quale quando venne da lui non domandava che una semplice assicurazione verbale della restituzione di Parma pe. volgere il papa stesso contro l'imperatore in caso che questi ricusasse di consentirvi, non sarebbe costretto far ciò che fa ora, di rimettere cioc le negoziazioni ad altra occasione (1).



<sup>(1)</sup> Riskra, Lettr. et Mém. t. Il p. 363 e 368.

Ma le riprese direttamento in Roma mediante il cardinale di Tou non Nessuno più idoneo di lui, principal reggitore della parte francese in Italia, a tirarle in lungo secondo che gli era prescritto dissimulando, mettendo unanzi una difficoltà dopo l'altra, a fine di guadagnar tempo e di girernarsi secondo gli ercute (1). Partito da Venezia, dove allora soggiornava. por ch' elibe conferito col duca Ottavio, essendogli stato concesso di entrare in Parma d'ordine del papa, il cardinale giunse in Roma a 6 di febbraio, quando appanto la condutta del Gonzagi cha ivi soggetto di acerba censure. Giovardosi di queste censure e delle notizie sempre pai gravi che continuavano a venire dal Piemonte, cercò vincere il rispetto del papa verso l'imperatore (2) e la sua ripugnanza a lasciare che Ottavio restasse in Parma; e se non riusch per via di etta in tale intento (3), pur, accortosi ch' egli ne desidevaya la restituzione non tanto per averla, quanto per errarne lecita comune di ritirarsi dogli bapeciuli senza rolliura (1), rigettando a uno a uno tatti i

<sup>(</sup>I) Remettant.... d'advertir sa majeste de la deliberation de sa saincteté sans antre chose en conclure; car le fond de l'intention de sadite majeste... n'est que de tenir ce fait éa loaguer, et confer le temps, pour selon les occurrences se gouverner, Instituetuen un card de Tournon, Bois 23 locem 551 lam 3. 363

<sup>2)</sup> Raccontando sua santita molti benefatii ricevuti da l'imperatore, per a quali non ga poten il incurt. Tornone et aggiunse et più che gl. dovea haver obligo ancora di haver o provisto in questa guerra di si buon capitano genera e. A che sua santita rispose che era un poltrone. Annihal Cara al rescora di Pola Rima felbr. 1552, Aman. Rosciusi, Lettere di uomini iliustri p. 362,

<sup>3)</sup> Mostranco (al card di Tournon) che per honor suo non porca far altermenti et che, esclusen lost loro (a Farnos), si farebbe la pace cui re ancora scaza Parma, inti.

<sup>(4)</sup> Il rev. Tornone ... hieri nd disse a partatimente, et cen precetto che ne scrivessi al padrone (carc. A ess. Farnese) senza

proposti partiti di compenso e di sicurtà, siccome insufficienti e inefficaci, rappresentandogli gli altri pericoli ond'era minacciato l'imperatore in Germania e in Italia, adoperando fin il vieto spauracchio di un accordo tra lui e il re a'suoi danni (1), potè sgominargli l'animo in modo da piegarlo a qualunque transazione che avesse apparenza di salvare l'onore, qual si fu infine quella da lui medesimo proposta di lasciar Ottavio in Parma con una sospensione d'armi.

Di tale proposta diede il papa contezza all' imperatore col mezzo del Camaiani, a cui dev'esser certo stata spedita una muova istrumone subito dopo il ricevimento del legato a Fontameblean, ma anche questa, come al solito, in termini assai vaghi o indeterminati; giacche egli stesso ai 27 di gennaio chiedeva ordini espressi e risoluti di ciò che aveva da fare o da domandare (2). Noll'anteriore istruzione del 10 ottobre 1551

compreso che sua santità desiderava che il re consentime a la restitutione di l'arma, ecc. Detto al detto. Roma febbr. 1552. Inn. p. 359.

- (1) Mo dijo el papam, que Tornon le habia dicho que mel rey quiniera nezer par con su magentad, se pudiera concertar con el contra su beatitud y casar muy bien su hormana. Instiruction de don Diego Hurtado de Mendosa para el secretario Pedro Ximenes, ecc. Roma 14 apr. 1552. Dillinger Beitrage p. 194.
- (2) Questi signori cesarei hanno certe loro clausole, et certo sel modo di negotiare giastif catamente et con ordine, che non si possono cavar di trotto senza venire alla sustanza del punto, che in tal caso forse se ne potrebbe cavare qualche fondamento, et questo lo dico a fine che la S. V. Rev. sappia che mentre che nostro Signore mon farà qualche propoeta risoluta (circa pace o guerra e trattative con Francia) caverà anco poca resolutione di qua. Ma quando la mi commanderà ch'io venghi al ristretto di domandar la desiberatione di questo o di quel partito, spero che in tal caso ne saro presto resoluto et espedito o in un modo o nell'altro. Al card. Gio. Maria del Monte. Innebruch 27 genn. 1552. Arca, segr. vatic. Nunz di Germania, 62 mac.



ci fa colpo la strana pretesa del papa che l'imperatore avesse sempre da pigliar in buona parte tutto quello ch'egli faceva, perchè per volontà non peccammo mai, e pensiamo similmente di poter peccar poco per semplicità e sciocchezza (1). Non è meno caratteristica l'apparenza di puerile ingenuità con la quale ora, nell'atto stesso che ripeteva all'imperatore i suoi lamenti sul mal governo della guerra di Parma (2), gli denunziava la istanza del cardinale di Tou non che Giambattista del Monte dovesse partire dalla Mirandola due o tre giorni prima che vi potessero arrivare le genti imperiali, acciocche quelle di dentro avessero tempo di guastare i forti (3), e lo ragguagliava delle novità che i nemici tentavano nel regno di Napoli (4).

Non v' ha dubbio, e bea se ne addiene Annibal Caro, il papa voleva un modo colorato di riconciliarsi col re e non diventare immico dell'imperatore, per non cader, come si dice a punto, da la padella ne la brace (5). Sperto di questa politica, il Camaiani, eletto in febbraio vescovo d. Fiesole e insignito del titolo di nunzio in sostituzione al Bertani, seriveva in



<sup>(1)</sup> DECEPTED & H m. 705 p. 241.

<sup>(2)</sup> Pare al papa al presente, come 1. è parso sempre e ne ha sempre esclamato in vano che le imprese di qua in Italia, cioe di Parma et della Mirandoia siano sta e governate con poco consilio, et a caso, et per il roverscio. Giulio l'anoni a Pietro Camaioni. Roma 8 marzo 1552, Arch. segr. vatic. Lettere di Giulio III, 132, mac

<sup>(3)</sup> A questo sua sanuta non volse mai dare orecchio, ma ne ancor permettere che se il ne parlasse, lato.

<sup>(4)</sup> Col mezzo del principe di Salerno, et che il duca di Somma andato in Francia è ritoranto riportando tutto quello che il principe voleva; il tutto s' è fatto intendere al a vicere per mezzo dell'abate Brisegno. Imp.

<sup>(5)</sup> Lettera precetata al vescovo di Pola, del felibri 1552.

senso conforme ad essa: L'imperatore, se bene i certiun grande nomo da bene e molto cristiano, mi var nondimeno che sia divenuto tanto misero e stretto nel davaro e in qualunque altra cosa che tocchi l'utile e interesse suo... che poco fondamento e poco capitale si possano fare dell'amicisia di lui se non quanto sia per il suo projorio beneficio, di modo che se ci fosse via di fare il fatto di rostra santità con l'intertenersi con sua maesià cesarea amica più alla larga, to sarci di opinione che fosse ricglio che l'arerla in apparenza tanto conquinta..., che sarebbe buona opera se vostra santilà potesse pigliare l'orcasione da strigarsene lei, accomidando e unmastrando la cosa di Parma il megho che potesse col tenere attaccato il filo dell'amerzia con l'imperatore senza collegarsi seco nella guerra, e riconciliandosi col cristramssimo (1). E soggiungeva: Quel che col mio poco giudizio mi è parso di poter congetturare di questa negoziazione, è che l'unperatore in ogni tempo che se la scoprasse qualche partito da poter resistere con suo onure rolonners accetterebbe la pace, che fosse vera pace e comune a sua santità e a lin, ma di una reconciliazione particolare tra il re cristianissimo e sua santità, sua maistà cesarea mostrerebbe di non la voler approvare. Dall'altro canto io comprendo che si ben l'imperatore vorrebbe per compagno nostro

<sup>(1)</sup> Essendo necessario mentre che io haro da resedere in questa Corte che questi Signori non ini habbino a tenere per loro diffidente et che vostra santità per servitio suo faccia tal relatione di me, parlando costi con don Diego et con cotesti altri Signori imperiali che possimo scrivere qua ch'io non manco di fara tatti li buoni offitti che posso per servitio di sua niaestà cesaren. Il rescoro di Firmole (Camaron) al papa. Innsoruck 22 febbr. 1552. Arch. segr. vatic. Nunziatura ch Germania, 62 msc.

Signore nella guerra, non vorrebbe però aver a pensare di soccorrerto di danari, ni per la guardia dello Stato ecclesiastico, ma gli piacerebbe che ciascuno facesse la parte sua (1).

Era proprio cosl. L'imperatore non trovava, ne poteva trovar accettabile la proposta che Ottavio, sotto specie di sospensione d'armi, rimanesse in Parma glo-22030 (2). Ma nelle condizioni d'allora, fra tanto parlare che ormai facevasi in pubblico de' rumori guerreschi di Germania (3), e tanta mancanza di danaro, doveva comprendere che anche a lui tornava utile l'esser libero di volgere altrove le forze adoperate sotto Parma e la Mirandola. E però diede ordine al Mendoza di tornar subito da Siena a Roma per veder mede che nell'accordo del papa col cardinale di Tournon fossero messi al sicuro i suoi possessi in Italia da invasioni francesi (4). « Chiedesse al papa se, nel caso » che i francesi facessero massa, non dov' era loro » vistato da uno dei proposti articoli d. quell'accordo » cioè a Parma, alla Mirandola e a Castro, ma nei luoghi » circonvicini, e di la assaltassere i suoi Stati per mare » o, attraversando le terre della Chiesa, andassero sopra Napoli, avrebb' egli per violato l'accordo medestro » Desse opera a che il papa dichiari fino a qual punto » ha d'arrivare la neutralità comune di cui ivi si par-

<sup>(1)</sup> Detto at eard, del Monte, Innsbruck 24 febbr, 1552 law, rase

<sup>(2)</sup> Il vescovo d'Arras... mi disse che i partiti proposti dal Tornon non sono trattabili, poiché ci andere de troppo dell'honore di sua cantità accordandosi che Ottavio rimanesse in Parma glorioso. Detto al detto. Innsbruck 23 febor. Jo52 18m. msc.

<sup>(3)</sup> Detto al detto. 29 febbr. 1552. lain. misc.

<sup>(4)</sup> L'imper, all'amb Diego di Mensoza 27 febbr. 1552, cit. az W. Mauvenbracher p. 288.

» lava; perchè essendo incrollabile la sua amicizia e gli » andamenti dei francesi tanto diversi dal suoi in bene-» ficio della Sede aposto.ica, non si vedrebbe ragione che avesse ad essere trattato alla pari: Avvisasse il papa che, fondandosi sopra ciò che gli disse il Cama-» iani a nome di lui, che non avrebbe concesso ai fran-» cesi il passo alla volta di Napoli, sia per esser quello » feudo de la Chiesa e sia per non aver ivi che fare » il re di Francia, egli era deliberato di mandar cola alcune schiere di tedeschi e spagnuoli a guardia e difesa contro l'ai mata turchesca: Volesse dunque il papa dichiarare che darà loro libero e sicuro il • transito e le formirà di vettovagge e di altro, com'era » conforme al dover suo ed alla sua amicizia. Se i francesi domandassero la restituzione di Brescello al cardinal d'Este, dicesse al papa che ciò sarel be contro ragione, essendo quel cardinale nemico suo, e quel » luego opportuno alla sicurezza dello Stato di Mi-lano > (1).

A tali domande non diede il papa che risposte evasive: se il re di Francia volesse sforzare i passi, egli non avrebbe potuto resistere (2) Peraltro il Mendoza deve aver bene alzata la voce, giacche il papa siesso, chiamato a sè il cardinal Pacheco, gli disse che rorrà esser sempre anneo dell'imperatore e non mat del re: che la conclusione di questo negozio stava nede sue mani che non era da presimersi avesse il re a rimpere la fede pubblica che proporrà quanto prima ia consistoro la missione all'uno e all'astro di

L'amper, a den Diego di Mendora 5 marco 1552, Etò tet, Meltolia di Guestella, mat.

<sup>(2)</sup> Attento que el Rev no tieno o ro vinculo mayor que la fee papidica, Diego de Mendesa ad imper, 16 marzo 1552. Into mec

legati per disporli alla pace, e por andra in persona a trattarla, ben sapembe che ciò non giove ebbe punto al presente: che non poteva soffrare la pratica che il retiene col turco: cho vuol scrivergli una lettera per rimuoverlo da essa, e che all'imperatore darà ogni cosa che chiedesse fine ad unpegnare la cappa; donde il Mendoza ritraeva che, pur di persuadere l'imperatore a prendere in buona parte il suo accordo con la Francia. siccome imposto dalla necessita, gli avrebbe fatto concessioni e grazie quante più fossero possibili (1). Ma qual conto facesse il Mendoza della promessa interposizione per la pace tra i due principi rivali, ce lo disse poco dopo. rammentando quel che aveva udito dagli stessi suoi ministri, tornar cioe utile ai papi che l'imperatore e il re sano in guerra fra loro ed essi in pace; perche allora son darvero padroni del concilio (2)

La paura del concilio e il nessun esito della guerra di Parma furono i primi moventi dell'accordo di Giulio III con la Francia. Per conchiuderlo definitivamente e per tors, con esso di dosso quelle dae croci, occorreva un'altra spinta; e la ebbe dall'avvenimento che celpi la poterza imperiale nella sua radice, dalla insurrezione della Germania.

<sup>(1)</sup> Budens, mse

<sup>(2)</sup> Istrazione precitata di Diego de Mandoza per il segretario Pietro Ximenez, Dollinger bertrage p. 193.

## CAPITOLO QUARTO

Congresso de princip. Sedeschi conglurati a Lochau lore lega con la Francia. truttate d. · sumbord. - Infingments di Mourizio di Sassonia, loco efficacia sull'annuae dell'amperatore, e per quali ragioni - Contegna de re de roman. Fordinando o di Massimi, ano suo tignoto verso l'imperatore guerra con turche o l'ochoma; assassime de cardinaca Martinisti Occupazione francese della Lorena, di Toul, Verdua e Mais, mosse de congiuent tedeschi e prean d'Augusta, parteurn segreta dell'imperature e ado intorum ad Innal rick. - Sospenstane del conquiso, contrae suna forma del decreto, accorde di papa Catato Ill cel re di Francia nella questione di Parion - Negoz azioni di Fersinanco con Maurizio conferenze di Liuz, e ragioni che mussero Maurizio a intervenirvi senza l'assenzo de suoi con pagni. Talito assedio di Ulnia, corregte o rapine di Alberto 4: Han deburgo per conto suo, ressienza di Strasburgo alle naidie frances: - Invasione de Mangario pel Turolo, fuga dello se pora tore Condizion penerali dell'italia, prodecial della guerra di Siena, tempitali di lega ara a principi italiani e la Francia. - Frox-Yed menti dell'imperasore per veder modo di riacquistare la perduta soperiorna - Conferenze di Passavia, formezza del imperatore neda

I. Da che i principi congiurat, a Torgau ebbero ricorso per auto al re di Francia (p. 180) era ber natural cosa che il carattere della loro lega andasse in parte perduto. Al re di Francia, per ragion, facili a vedersi, doveva importare che non fosse toccata la quistione religiosa; e già nella istruzione a Federico d'Reifenberg (1) manca qualunque accenno alla difesa

questione religiosa, conventione di l'assavia



<sup>(1)</sup> De' 25 maggio 1551. LANGENN, Moritz t. II, p. 327-328, c con le mutazioni fattovi in alcuni articon lal Reifenberg presso Dausper t. 1, p. 697-701

della confessione augustana, che par nelle convenzioni di Torgau e nelle antecedenti di Dresda s'era dichiarato loro scopo precipuo. Forse il margravio Giovanni di Brandeburgo-Custim non si accorse di questa ommissione o la reputo accidentale. Certo è che, quando venne in Germania verso la fine di settembre del 1552 il vescovo di Baiona Giovanni de Fresse, portatore della risposta del re, fece ogni poter suo nelle conferenze di Lochau per mantenere gli antichi impegni, e. se non si nego a trattare di una lega offensiva secondo i voleri della Francia, insistette peraltro sulla recessita di tutchire l'interesso della religione che diceva doversi perre al disopra della liberta della patria (1) Onde non e improbabile che Mantizio di Sassonia abbia cercato di respirgerio, per non aver con condizioni di tal fatta e altre sorrighanti inceppata la sua azione (2) La sera del 3 ottobre dopo cena essi vennero a parole fra loro, e il di segurate Giovanni, il fondatore della prima lega di Königsberg, staccatosi dalla lega se ne parti, nè per ufficii che facesse poi a riannodare le relazioni con Maurizio pot e vincerne la rifugnanza (3). Solo ser mesi dopo Marrizio gli stese la mano (4), forse sperando di attraversare le planche gia avviate dagli imperiali per trailo calla loro; ma era ormai troppo tardi damosso il margravio Giovanni, fu facile rimettere il punto della religione al beneplacito di Dio. e quindi accordarsi anche sull'altra condizione impostadal ro di Francia, che la lega fosse esclusivamente política, aperta a chiunque senza pericolo di mancare

DRIFFER t. III, p. 268-270

<sup>(2)</sup> Janu. p. 973

<sup>(3)</sup> hu s. p. 264.

<sup>(</sup>i) Kurferst Moretz an markeraf Hans von Bran enburge ver 1 m 1 apr 1502, Lang t, H, n, 1987, p. 82

alia propria fede. Tale appunto la voleva Maurizio pe'suoi fini particolari; ma non si può disconoscere che, mentre in ciò compiacevasi al re, si aveva pur modo di schermirne abilmente la insidiosa richiesta del protettorato sugli Stati ecclesiastici, in quanto che dopo dichiarato che sarebbero accettati di gran cuore gli Stati che volessero parteciparvi, veniva da se si potesse soggiungore che sarebbero trattati col ferro e col fuoco quelli, sia ecclesiastici che laici, i quali vi si opponessero o prestassero qualsivogata anuto socreto o palese all'imperatore. Evitavasi così di ricadere nei due grandi errori dei confederati di Smalcalda del 1546, dell'aver, cioè, voluto ristretta l'alleanza ai loro correligionari, e lasciato che gli altri rimanessero neutrali.

Difficile all'incontro dovremmo credere cue fosse stato il convenire sul prezzo dell'alleanza francese, se non conoscessimo già l'animo del traditore Maurizio chiuso ad ogni nobile sentimento, e quello di Guglielmo d'Assia, pronto a tutto pur di riscattare suo padre. Fatto è che ai 5 di ottobre fu conchiuso il trattito, nel quale, venendo al punto che a confronto di quello della religione dicevasi di maggior monunto, qual si era l'affrancazione della Germama dal giogo spagnuolo e la liberazione del lai gravio Filippo, per avere a tal nope la cooperazione del re di Francia ed un sussidio di 240,000 corone d'oro per i primi tre mesi della guerra, da pagarsi anticipatamente a: 25 del prossimo febbraio, e di 80,000 per ciascuno dei mesi seguenti, gli si conce leva il richiesto compenso. Gli si dava, cioè, facolta d'imposessarsi di alcune città di confine che ab antico appartenevano all'impero, ma non erano di lingua tedesca, quali Cammerich Toul nella Lorena, Metz, Verdun, ed altre (non es a essamente nominate) e di tenerle como vicario dell'impero.

 E poiche il re — soggiungevasi — accendendo la guerra. · nei Paesi Bassi per costringere il nemico a dividere » le sue forze, si contiene verso di noi non solo come amico ma come padre amorevole, ce ne ricorderemo » per tutta la vita, lo serviremo con tutti i nestri · mozzi al macquisto delle terre ereditarie che gli furono tolte (cioe della Franca Contea, della Frandra e dell'Artos) e non eleggeremo de avvenire verus » imperatore che non sia amico del re, e non si obbli- g ii di essergli buon vicino, e se al re stesso piacesse di accettare quella dignità i noi l'avremo caro». I principi congiurati obbligavansi a portar le armi contro la persona dell'imperatore, dovunque egh si trovasse, o in qualunque altro luogo piacesse al re, ed essi reputassoro possibile ed opportuno. Con questo trattato andò in Francia per averne la sottoscrizione del re il margravio Alberto di Brandeburgo-Kulmbach, quegli che il margravio Giovanni non aveva voluto accettare nella lega per la notoria sua empietà.

Il margravio giunse a' 10 di hovembre alla Corte franceso, e vi passò oltre due mesi impregati a resolvere i dubbi e ad appianare le difficolta che l'uscita dalla lega del margravio Giovanni, l'incertezza della parte ch'egli avrebbe prosa, la discordia tra i principi tedeschi, la somma del sussidio richiesto, la differenza rispetto al numero delle genti da mettersi in campo tra cò che s'era concluso e ciò che il Reifenberg, sorpassando il mandato, aveva profferto, ed altre ragioni ancora facevano sorgere nell'ammo del re e de' suoi ministri (1). Sopratutto, dovendosì aspettare avversari principalmente tra gli ecclesiastici, era a temersi non forse si rilestassero gli anteriori disegni di secolariz-

<sup>(</sup>I) lance page 270-291 e 301-312

zazione de' loro Stati Proprio a que' gio ni Gabriele Arnold, discorrendo al par di parecchi altri periti nell'arte sul mode di far la guerra all'imperatore, proponeva di sterminarli, di non risparmiare verun prete di alto e di basso ordine, ne i mercanti e i loro simili, cioè i possidenti (1). Quel cenno dunque di rassegnazione ai voleri di Dio sul punto della religione, che s'era fatto nel trattato, non bastava, e si comprende, in un momento che il papa si avvicinava al re. Si volle per giunta che , principi congiurati dichiarassero non solo di rinunziate ad una propaganda religiosa, ma eziand.o di rimanere nella vera cattolica e cristiana religione, e di non essere nè dispregiatori ne restu ove fosse loro dimostrato sulla base degli scritti profetici ed anostoliei il contrario di ciò che professavano (2). Il che, certo, nella terminologia d'altora non era dire lo stesso che comunemente si diceva con appellars; all'obl.l.go della confessione augustana.

Ottenuti questi ed altri schiarimenti, e ridotto da 80,000 a 70,000 corone d'oro il sussidio per ciascuno dei mesi successivi ai primi tre, Enrico II sottoscrisse il trattato di alleanza con la lega de' protestanti ai 15 gennaio 1552 nel castello di Chambord presso Blois (3). Tre giorni innanzi, nell'annunziare al Parlamento l'impresa a cui si accingeva, diede ordine di osservare rigorosamente gli editti contro gli cretici senza veruna eccezione di persona nel lentezze, nel dissimulazioni di sorta (4).

<sup>(1)</sup> Isio, t. 1, p. 750-751

<sup>(2)</sup> Into. t. Il., n. 845, IV, p. 321.

<sup>(3)</sup> Isio. n. 902, p. 340-348 nell'originale te lesco, e con qualche variante in francese presso Dimont. Corp. diplomatique IV, parte III, 31.

<sup>(4)</sup> Rib.ea t. R. p. 377-378.

II. In questo mezzo Maurizio aveva continuato con ogni maniera di ambagi e menzogne a mantenersi in buone relazioni con l'imperatore, rinnovando insieme coll'elettore di Brandeburgo le più pressanti instanze per la liberazione del langravio Filippo (1), anche allora che le notizie riportate dal Reifenberg e l'imminente arrivo del vescovo di Baiona facevanto sicuro dell'anuto francese. Chè anzi, dopo che Magdeburgo gli si era resa ai 9 novembre 1551 a patti in apparenza di sommissione, in realta di pace, ed egli nondimeno teneva intorno a sè raccolte le genti di guerra, pretessendo di non poterle disciogliere per mancanza di soldo, offrivasi di venire in persona, ove sua maestà abbisognasse di ulteriori informazioni a voce e con la grazia di Dio arrebbe reso tal conto della sua devozione ch'ella ne sarebbe contenta. Voglia peraltro sua maestà, soggiungeva, non credere, senza udirmi, a quelli che mi diffumano, ma essere e rimanere mio benigno signore e imperatore (2) E aucor più tardi, ringraziandolo delle sollec.tudini per il pagamento delle genti di guerra, e promettendo di mandar quanto prima i suoi oratori e i suoi teologi al conc.lio, lo pregava di nuovo, se mai venissero querele che quelle genti erano tuttavia unite, a uon prestarvi fede prima di averlo sentito (3). Persino allora che il re d. Francia aveva già sottoscritto il trattato di alleanza, e nelle successivo conferenze di Friedewalde cransi tolte di mezzo le ultime difficoltà e concertati i prum passi (4), discorrendo

 <sup>12</sup> sott. 155.. Karl Lanz Stantspapiero p. 485-493.

<sup>(2)</sup> Karfürst Moritz an kaiser harl, Magdel urg. 12 nov. 1551. Druffer. t. L. n. 808, p. 796.

<sup>(3)</sup> Dette at dette, Dresda 28 da. 1551. Inio. a. 860, p. 880.

<sup>(4)</sup> Absolued at Friedewanie 14 featr. 1552, 18th. t. III., n. 987, p. 350.

con l'oratore del re de' romani Ferdinando, affermava esser bensi con molti d'accordo, ma non aver conchiusa lega alcuna, e lo incaricava di pregare il padron suo a voler interporsi per la liberazione del langravio (1).

Pare incredibile, eppur è largamente documentata l'efficacia de suoi infingimenti. Da ogni parte e da gran tempo ventvano avvisi d'imminenti pericoli. Già prima ancora che il Reifenberg andasse in Francia, la regina Maria, la luozotenente de Paesi Bassi, riportava le voci che correvano circa a Maurizio ed alle genti ch' egli teneva al suo servizio (2) Tre mesi dopo l'am base atore imperiale in Francia Simone Renard scriveva. delle negoziazioni segrete tra il re Enrico, l'elettore Maurizio e altri principi tedeschi, e dell'andata del vescovo di Baiona in Germania per condurle a teimine (3). Di nuovo la regina Maria, singolare coincidenza! nel giorno stesso in cui i principi congiurati rogarono quell'atto di alto tradimento ch'e la loro alleanza col re Enrico II, in una lettera piena di savri consigli sulla politica da seguirsi, esortava l'imperatore a mettere Maurizio nella impossibilità di nuocere (4). E la questo senso scriveva anche il re de' romani Ferdinando quando i discorsi interno alle pratiche francesi e di altri potentati che facevansi o per presunzione o per indizi fondati sul contegno di Maurizio rispetto

Graf Schick an könig Ferdinand Graupen 25 fehlr.
 Luo, t. 11, n. 1016, p. 159.

<sup>(2)</sup> Königin Marie an bischof Arras. Brüssel 15 mai 1551. Isto. t. 1 n. 643 p. 644.

<sup>(3) 14</sup> agosto 1551. Manoscritti di Wynantes, cut. da M.S. Na-MECHE. L'emper. Charles Quint et son regue. Louvain, t. V p. 1575.

<sup>(4)</sup> Bruxelles 5 oct. 1551. Kart Lanz, Correspondenz des Kansers Karl V. Leipzig 1846 t. III p. 78-83.

alla citta di Magdeburgo, e ch'egli per lo innanzi s'era astenuto dal riferire, dovendo a ragione ritenerne ben informato il fratello dai ministri che teneva cola, divennero così insistenti da fargli temere non forse ne potesse surgere alcun danno ai tore affari comuni e alla repubblica cristiana (1).

Tutti questi avvisi, ammonimenti e consigli non valsero a scuotere la fiducia dell'imperatore « Sta bene rispondeva il vescovo d'Arras alla regina Maria, che non si debba tralascrare di tener d'occhio le sue azioni per controminare, occorrendo, ciò ch' egli volesse macchinare. Ma fino ad ora non ne ho veduto ultro fondamento da quello in fuori che ne scrisse la maestà vostra (2). E all'ambasciatore Renard: Le cose di Germania sono molto pacifiche, ne veggo apparenza che vi abbia ad essere movimento se il re di Francia non paga tutto (3) E di nuovo alla regina Maria: L'imperatore giudica che gli avvisi dati alla maestà vostra, tanto dalla Sassonia quanto dal resto della Germania, provengano o dai due elettori (Maurizio e Gioachino di Brandeburgo) a fine di avvalorare la istanza per la liberazione del langravio (rin novata poc'anzi dai loro ambasciatori e da quelli di altri principi tedeschi nell'udienza probabilmente de' 22 novembre 1551 ad Innsbruck) o dalle genti de guerra, le quali di solito in tempi agitati semmano tali cose per essere adoperate e trarne profitto (4). Di queste genti che dopo la resa di Magdeburgo

<sup>(1)</sup> König Ferdinand on Amser Kerl, Wien 5 nov. 1551. Daysen t. 1 n. 801 p. 791.

<sup>(2) 14</sup> gruguo 1651. late. p. 660.

<sup>(3) 16</sup> agosto 1551. Papiers d'etat du card, de Granvelle, t. III p. 575.

<sup>(4)</sup> Innsbruck 23 nov. 1551 DRUFFEL t, I n. 821 p. 818.

tenevansi ancor raccolte nei quartieri di Erfurt e di Mülhausen, tra Düringen ed Hessen, e degli apparecchi segreti che facevansi da per tutto continuava a dar notizia il re Ferdinando, soggiungendo: non vi ha cosa più certa, se non si rimette in libertà il langravio, di una guerra la più grande e disastrosa che sia mar stata, in quanto c'è molto molto a temere che la maggior parte dell' impero aderisca alle pratiche francesi (1). E nondimeno proprio a que giorni l'imperatore non solo sconsigliava gli elettori ecclesiastici di abbandonare il concilio, come vedemmo a suo luogo ma con lettera particolare del 3 gennaio 1552 il assicurava circa ai temuti movimenti guerreschi, trattarsi sempl.cemente dell'opera di alcuni cervelli irrequieti per le ubbie dei quali gli uomini intelligenti non si lascieranno stornare dal giuramento prestato: avei preso d'ogni interne informazioni da principi e città col mezzo de suoi ambasciatori, e trovata dappertutto pronta e devota obbedienza (2). Che più i Anche allora che Maurizio, dopo ricevuto dai commissarii dell'impero il denaro necessario al pagamento delle sue genti, in luogo di adempiere l'obbligo spontaneamente offerto e pressantemente accettato di andare dall'imperatore ad Innsbruck (3), aveva benst licenziate quelle genti, ma

König Ferdinand an kniser Kari, Wien. 12 decem. 1551.
 Inter. n. 839 p. 853.

<sup>(2)</sup> I. Yoigt, Der Fürstenbund p. 159-160.

<sup>(3)</sup> Et l'on verra, si celluy qu'a promis de retirer ses gens fera quelque effect que puisse correspondre à l'asseurance qu'il en a donne. Bischof con Arras au hōnigin Marie, innsbruck 17 jan. 1552. Dropper, t. Il p. 36. Da questa lettera traspariare che il vescovo d'Arras ne dubitava. Certo era invece Lazzaro Schwendi che Maurisio non verrebbe ad Innsbruck e che la guerra era inevitabile (cost seriveva si 5 genn. 1552 a lan de Ligne, Dropper, t. Il n. 884 p. 13). Ai dubbi del vescovo d'Arras accenna

in modo da poterle ad ogni istante raccoghere di nuovo. essendo fermati al suo soldo i capitani, e aveva incominerato a spargere voce che vi andrebbe se non temesse di essere tenuto prigione (1), anche allora menaronsi buone le sue scuse. Indarno Lazzaro Schwendi inviato appresso di lui scriveva, egli ha assererantemente promesso a sua maestà, a me e al maresciallo (Bochlin) di andarvi: ma non lo credo finche non lo veggo; egli teme assai della sua persona, e bisogna pensare che la coscienza non dorme (2) Indarno la regina Maria non cessava dall'ammonire, essere le sue parole fatte apposta per ingapnare, per eseguire all'improvviso i suoi disegni, essere certo immipente il pericolo, urgente la necessita di provvedervi (3). L'imperatore lo aspettava ancor sempre da un giorno all'altro ad Imsbruch \* non essere (rispondeva) straordinaria cosa in Germanja che i principi tengano in pensione » capitani, Maurizio non poter senza una lega recare alcun pericolo: non aver il re di Francia denaro da dar a conto di soldo, prescindendo anche dalle rima-» nenti spese. » E così, non ostanti le agitazioni che mostravansi in diversi punti della Germania, aucor

il nunzio l'ietro Camaiani: Mauritio... serivera confirmando di toler venure personolmente da S. M.O benché di questo a me è parco di conoscere hoggi per le parole di monsg." d'Aras, che non se ne passa affermare cosa per vera, anzi s'io havetsi à dir la mia apinione, giurarei di credere che i. i.m r.ma ne sta assoi in dubbio. Al card. Gio. Maria dei Monte. Ionsbruck 14 gens. 1552. Arch. seg. raire. Nunziatura di Germania 62 mse

Ian de Ligne an hönigen Marie. Lingen 24 jan. 1552.
 Druffel I II p. 63.

(2) Laureus von Schwendt on hervog von Arenberg 27 jan. 1552. In p. p. 69.

(3) Kampin Marie on bischof von Arras, 10, 28 jan., 8 febr. 1532, Inp., p. 21, 73 a 105 — an hainer Karl, 3 febr. leav. p. 95. verso la fine di febbraio del 1552 egli si cullava con la speranza che le cose si avvierebbero a bene (1).

In verità non c'è maniera di artificio a cui non sia ricorso Maurizio per nascondere con singolare abilità il suo disegno. Fino a questo di mandare ad Innsbruck il consigliere Francesco Kram con incarico di preparargh l'alloggio, di mantenere, cioe, ancora per alcum giorni l'inganno, facendo significare che appera disciolte le sue genti s'era messo in via al primo di febbraio (2). Francesco Kram, giunto ad Innsbruck ai 9 di quel mese, parlava dell'intenzione del padron suo di passare per Wasserburg in Baviera, mentre questi andava invece verso Friedewalde in Assia per il noto convegno de congrurati Contuttoció non è a credersi che l'imperatore confidasse proprio in Maurizio, nelle sue continue proteste di devozione affettuosa e di gratitudine. Nessuno anzi più di lui ne conosceva la sterminata ambizione, e conosceva del pari come fosse necessario al margravio Alberto di Brandeburgo-Kulmbach, carico di deniti, di cercar comunque occasioni da guadagnare (3). Ce lo dice egh stesso, nè tace dell'ombra che gli davano i tanti ribelli agli stipendii di Maurizio, le sue infondaté accuse per la detenzione del langravio, essendo tutto passato come fu risposto a

<sup>(1)</sup> Bien espère-je que les choses prendront bon train. Kauser Karl un königen Marce, innabruek 26 febbr. 1552, isto. n. 1021 p. 162.

<sup>(2)</sup> Et dit que, quant plusieurs lui vouloient dissuader sa venue, il les rebouttoit, leur disant-pourquoy il ne viendroit vers son empereur, signeur et maistre, n'ayant faict chose pourquoy il deust crainure de venir, et ayant reçeu tant de bien et honseur de luy? Bischof con Arras an honique Marie. Innebruck 10 febr. 1552. Drussen, t. Il n. 978 p. 109.

<sup>(3)</sup> Buchof Arras on königin Maris ,4 juni 1551 e 27 jan. 1552, Isto t. I p. 660 e t. II p. 67.

lui e dimostrato agli Stati nella Dieta di Augusta del 1548 (1), la richiesta infine di un salvacondotto per venire ad Innsbruck (2). La fiducia dell'imperatore proveniva da tutt'altr'ordine di considerazioni Principalmente da quella che gli era pur sembrata decisiva per vincera l'assenso di Maurizio al suo disegno di successione all'impero; del gran freno, cioe, che doveva essere per lui quel Gianfederico, il quale, sguinzagliato che fosse, avrebbe potuto sbalzarlo di seggio sommovendogli i sudditi, memori con grato e reverente ammo del loro antico signore quanto malcontenti del nuovo (3). E che a questo spediente si pensasse già di ricorrere, occorrendo, anche giusta i consigli della regina Maria (4), è ovvio a comprendere. Il vescovo d'Arras, scriveva il nunzio pontificio Pietro Camaiani al cardinale Gianmaria del Monte, mi afferma, che

Kaiser Karl an honig Ferdinand, Innsbruck, 24 nov. 1551, Isio, t. I n. 825 p. 828.

<sup>(2)</sup> Sur quoy je fais pourveoir et repondre comme il convient, ne scachant qu'il aya contre moy comme chose pour quoy il aye basoing de saulf-conduit, 16 nov. 1551, cm. da Na-MECHE op. cit. t. V p. 1577.

<sup>(3)</sup> Ceheime Instuction des kaisers für den reth Gieoger bei seiner sendung an die churfürsten von Sachsen und Francenburg, marz 1551 Karl Lanz, Staatspapiere p. 479, a W. Mausenburg, marz 1551 Karl Lanz, Staatspapiere p. 479, a W. Mausenburg, marz 1551 Karl Lanz, Staatspapiere p. 479, a W. Mausenburg, marz 1551 Karl Lanz, Staatspapiere p. 479, a W. Mausenburg, marz 1551 Karl Lanz, et l. 1, p. 612. Già fin dal 14 grugno 1551 il vescovo d'Arres scriveva alla regina Maria: Et ce que me donne plus d'espoir qu'il n'osera mouveir tant à la descouvert, contre sa m., est que craindra que l'on ne delivre le duc leban Fréderich, le quelle, pourroit avec sem credit en ce quartier là aisement chasser le dit duc; ce qu'il entende bien et sera cele peult estre cause de le tenir en frein. Dauvez, t. I n. 664 p. 660.

<sup>(4)</sup> Letters-precitata del 5 ottobre 1551 al vescovo d'Arras, Lanz, Corresp. 4. HI p. 79.

sempre che Maurizio mancasse del debito e si scordasse della obbligazione che ha con sua macsià, quella troverebbe il modo da saperio far scendere per quei medesimi gradi ch'ella l'aveva fatto salire, poichè aveva già un gran cane al laccio da poter metterglielo alla coda (1) All'accennata considerazione agglungevano valoro queste altre: l'essere Maurizio ben poca cosa per conto proprio, non denaroso, malveduto in Sassonia; il malgravio Alberto di nessuna mente e reputazione, e il re d. Francia in grado bensi di fornirli di un centomila scudi, ma non di sostenere le spese tutte dell'impresa (2).

Queste erano si considerazioni di gran peso, bastevoli a rassicurare in tempi tranquilli, in condizioni normali, ma non fra tante prove di effervescenza degli animi in Germania, fra tanto accumularsi di viluppi esteriori. Molto meno a giustificare la sua inazione.

<sup>(1)</sup> E secome la regina Maria temeva che i congentati, invadendo i Paesi Bassi, tentassero di liberare a viva forza il langravio Pilippo che aliora trovavasi rinchiaso a Malinea, così il vescovo d'Arras proseguiva: Quando questo fosse, sua maesta ne forebbe prima far due pessi, et por glecto darebbe così morto, perché ne potessero far pasticci. Innabruck il genn. 1552. Arch. seg. satic. Nunxiatura di Germania 62 mac. È ciò, parmi, con l'intento atesso per il quale più tardi l'oratore dell'elettore Gioschino di Brandeburgo, Cristoforo Strassen, consiglio l'imperatore di adoperare questa minaccia verso il langravio; con l'intento, cioè, di far cessare i movimenti de' congiurati per la sua liberazione que nous devrions faire dire plainement nu lantgrave que, si ces mouvemens ne cessoient, nous le delivrerions à centre qui le demandoient mais ce seroit en deux pièces, Kaiser Karl an Rye 18 apr. 1552. Daurent, t. II a. 1311 p. 408.

<sup>(2)</sup> Bischof Arras on hinigin Morse, 14 juni 1551, — Glayon on kinigin Marie, 31 juni 1552. December t, 1 n. 664 p. 660, t. 11, n. 958 p. 64.

Lo starsene impreparato a qualunque eventuale sorpresa, il ritenere tra principi d'interessi opposti, ma concordi nell' od.o. impossibile una lega, sia pur di corta durata: il confidare anche nella lealtà tedesca. egli che con la sua politica l'aveva guastata nel cuore d, molti: il non aver pensato che in questa lo scolaro poteva superare il maestro: ecco l'errore, del quale si stenta a farsi capaci quando si rammentano la sagacia. l'energia, la risolutezza addimostrate al tempo della guerra smalcaldica. Dovremo attribuirlo all' essersi lasciato il vincitore di Muhlberg abbaghare dagli splend.di successi del passato si da perdere l'ordinaria prudenza, e al declinare delle sue forze fisiche e al conseguente affievolumento delle morali? O non piuttosto a quello stato d' animo, proprio di chi vede dileguarsi l'un dopo l'altro i più accarezzat, ideali della sua vita, e di cui il vescovo d'Arras, come riportammo altrove (p. 278), lamentava le conseguenze: l'esitanza, l'incuma, il tedio degli affari pubblici? Gli era fallito il discgno di successione all'impero in pro di Filippo, vale a d.re della preponderanza spagnuola in Europa. Stava per essergh strappato di mano il concilio, lo strumento creduto efficace a ridurre in quiete la Germania Percagione dell' uno s' era alienati gli animi del fratello Ferdinando e del nipote Massimiliano; per cagione dell'altro quello del papa, fatto sempre più inclinevole a.la Francia. E qual dolore, per giunta, trovarsi ora cost sprovvisto di forze e denari da non poter appigliarsi a qualsivoglia nuovo spediente gli fosse messo innanz.! (1)

<sup>(1)</sup> Et trouve sa M. Imp. fort combaptue, d'ung courtel de despit, congnommnt que coulx qui luy ont plus grande obbligation soient coulx qui le traversent et se déclarent contra lay, et de se trouver en ceste saison tant despourves de pouvoir, qu'est

Tale era lo stato dell'animo suo e tale la condizione delle cose, quando un dispaccio della sorella Maria de' 26 febbraio 1552 gli fece cadere finalmente la benda dagli occhi. Quel dispaccio accompagnava due lettere intercettate a Cleves, i una del margravio Alberto, l'altra del Reifenberg (1), le quali dicevano chiaramente che il 27 marzo era il giorno fissato per la riunione delle genti destinate a combattere in Germania Che fare allora? Scrisse bensi subito alle primarie città e a parecchi principi dell'impero per stornarli dal prestarorecchio alle pratiche de' francesi e de' congiurati tedeschi, inviò messaggi all' elettore palatino, al duca di Wirtemberg, all'elettore di Treviri, tornato poc'anzi dal concilio, e a quelli di Magonza e di Colonia che si trovavano ancora a Trento, per consultarh intorno ai partiti da pigliarsi in così grave frangente; ma da nessuno di essi poteva aspettarsi nè vigor di conforti ne prontezza di aluti. Impotente a cercar altra via di scampo da quella in fuori delle negoziazioni, non gli restò che affidarle al fratello Ferdinando (2), con-

beaucop plus que je na scauroys escripre, ny l'on se pourroit imaginer, si ce que Ernseo nous figure de l'estat des finances est veritable, comme je pense; et le prende sadite Majesté le sorte que, quovque l'on luy mette nouveaulx expedents en avant, il na veult condescendre à en gouster auleung. Bischof con Arras en konigen Marie, l'unsbruch 26 fear. 1552. Inn. t. II n. 1622 p. 163.

- Lo abbiamo dalla lunga lettera degli 11 marzo a suo fratello Ferdinando, Inc. a. 1097 p. 223-233.
- (2) Que de vouloir faire grande armée pour nous égaler ausibres ennemis... il scroit impossible, quant ores nous puissions recouvrer argent, de quoy... sommes entierement exclus, et mesmes ayans preoccu est de longue main les meilleurs gens, et que par faulte de finance et attendant la venue dudirt duc nous sommes laisse prevenur. Par ou gous luy mectous en consideracion

tuttoche sospettasse aver egli avuto dagli autori della congiura qualche assicurazione segreta che lo rendesse incurante di ciò che non lo toccava da vicino (1): non essere quindi i movimenti di Maurizio senza sua saputa e senza qualche sua partecipazione (2).

vincerne, più assai che il timore espresso dal margiavio Alberto non forse le genti raccolte iai re Ferdinando per l'Ungheria prendessero il cammino della Sassonia (3), la lettera in cui questi ancor prima, e da sè, scongiurava Maurizio, se mai fossero vere le voci che correvano, a desistere da una impresa la quale non tornerebbe a profitto che dei turchi e dei francesi (4) Ma si comprende come quel sospetto e altri somiglianti potessero sorgere, da che la discordia ormai palese tra i due fratelli, prodotta dalle trattative per la successione all'impero ed aggravata dalle liberalità usate al duca Cristoforo di Virtemberg (5), porgeva motivo a

ce que sur ce point nous occurroit, quest de regarder par tous moyens possibles da pariser par negociacions les Attenans. Osten-sille matriction des kaisers fur I de Rye an könig Ferdinand 3 mars 1552. Lans Corresp. t. III p. 101.

- (1) Que le rend.t moins soigneulz a ce que peut toucher en particulier. Gelieime instruction des kaisers für I. de Rye, 3 mêrz 1552, 1810. p. 107.
- (2) Lettern precitata del vescovo d'Arras alla regina Maria del 24 febbr, 1552, Dauvyet, t. 11 n. 1022 p. 164.
- (3) leh forcht, das land zu Ungern wird sein das land zu Sachsen, 7 märz 1552 Daussell t. II n. 1073 p. 205.
  - (4) Wien 12 febr. 1552 Ism. n. 982 p. 113-119.
- (5) L'imperatore ai 7 agosto 1551 lo infeude della conten di Mémpelgard e del connessori territorio di Borgogna, agl. 11 settembre lo assecure di ritirare dalle sua fortezza di Schorndorf e di Kircheim e in generale dal ducato le guarnigioni apagnuole: il che avvenna infatti verso la meta di ottobre. Statim, Wirtembergische Gesch chte t. IV p. 501

maligne supposizioni d'ogni maniera da una parte e dall'altra, ed anche alimento a conformi dicerie nell'universale. Questa volta è l'imperatore, a cui dava ombra che Ferdinando, richiesto di continuare a tenerlo informato di ciò che veniva a sapere su le pratiche dei francesi in Sassonia, avesse risposto essere si pronto di farlo, come lo fece infatti; ma che avendo egli colà a suo inviato Lazzaro Schwendi, nessuno meglio di lui poteva scoprirle e riportarle (1). E davangli omnra del pari i successivi avvisi degli imminenti pericoli, sol perchè non accompagnati da significazioni di compianto ne da profferte di aiuto (2). Altra volta è stato l'imperatore stesso sollecito a dissipare i sospetti altrui per il tardato ritorno di Massimiliano dalla Spagna, scrivendo al figliuolo Filippo che, dopo messigli davanti i rischi d'una traversata nelle vicinanze della flotta turchesca, lasciasse a lui la responsabilità del partire o no; affinché, non comparendo quella flotta, non si avesse a dire essere tutto stato fatto apposta per trattenere a lungo lontano dalla Germania il suo temuto concorrente all'impero (3) Appunto perciò, e conforme alla inten-

<sup>,1)</sup> König Ferdinand on den koiser, 2 dec. 1551, Lanz Cornsp. t. III p. 85

<sup>(2)</sup> Considerant, que les advertissemens que le dict seigneur roy nous a donne de ce que passoit, a este si general et sans demonstracion ny de nous condoloir, ny offrir assistance, ecc. Istruzione segreta per il de Rye, Isio. p. 107.

<sup>(3)</sup> Despues segun la condicion del rey (Massimiliano re di Boeraia) pensaria che todo avia sido forjado a proposito de detemerla por tractar mejor lo del imperie en su ausoncia, y piedoramente se puede creer que facilmente lo persuadiera al rer su
padre. L' imper al figliuoto Fitippo 29 lugho 1551, Arch. di
Simancos leg. 648, fol. 58 cit. da W. Maurenbrecher op. cit.
1 268, Vedi poi la lettera dell'imper. al fratello Ferdinando dei
15 ag. 1551 in Lanz Corr. t. III p. 70.

zione già manifestata alla regina Maria (1), prima ancora che questa con la mentovata lettera de'5 ottobre 1551 lo consigliasse a riguadagnare l'affetto del fratello e del mpote sospendendo la pratica per la successione all'impero, egli non ha mancato di far salutare Massimiliano al suo ritorno dalla Spagna il di 22 novembre con parole cordiali, e di trattarlo con eguale affabilità durante la sua dimora in Innsbruch (2). Anche le lettere del principe Filippo a Massimiliano in questo periodo di tempo, verso la fine del 1551 e al principio del 1552, sono in tono amichevole (3). Contuttoni quando Massimiliano, partito da Innsbruch ai 22 gennaio 1552, ammalò per via a Wasserburg, corse

- (I) Et, passant par lapruch le roy de Bohème, je le pourroye veur et de plus en plus procurer de luy oster tout umbre et gargner confidence, qu'emporte ce que vous senver, et parler a ma fille plus franchement pour en ce nous servir de son moyen et luy foire plantement entendre, combien il luy convient, Kaiser Karl en konspis Marie Augsburg 4 set, 1551 Dui Fert, n. 769 p. 761.
- 2) Et ne veulx delaisser de dire à V. M. que le despart du roy a este fort courtois, avec grandes offres et temoignages qu'il a au service de sa M. Imp. laquelle me dict ce qu'est passé en cecy at declaire qu'elle en avoit très grand contentement, Bischof con arras an homyn Marie, innstruck 22 genu. 1552, late, t. Il n. 927 p. 51. La mog se di Massimiliano richiamata la lui sens plus perdre temps, et attendre opres les fongueurs de son pere. (Detto alla detta, Isio. p. 109) parti da lunsbruck agui 11 di febbraio: Avant son partement je tine main que suitete majeste fit avec elle l'office dont jà piecà j'ay adverty V. M.º, afin qu'elle movenna bonne intelligence extre ces princes; mais je ne siay la quel fruyt pourra estre..., car je voys croystre en sa majeste les soutsons contro le roy et le roy de Bohème, son fils, ecc. Detto alla detta 26 febbr 1552, lam. n. 1022. p. 164.
- W. Maurenbrechen in Sybel's histor, ze tschrift, t. XXXII, pag. 245.

subito voce di veleno propinatogh per opera del cardinal Madruzzi in pro del principe Filippo, e il re Ferdinando suo padre vi presiò fede si da mandargh parecchi antidoti (1).

Nessun dubbio pertanto che la stiducia dell'imperatore nel fratello Ferdmando e nel apote è genero Massimiliano fosso da questi in egual misura ricambiata. Ma non e meno certo che se Ferdiciado aveva cara l'amazizia di Maurizio, al cui contegno nell'affare della successione all'impero andava deb toro li esserne rimasto insino allora preservato (2), altreitanto, è più, doveva muoverlo a del taticare per il nomento i suoi interessi con quelli del fratello il timore che la manificzione tedesca non solo gai toguesse le forze della Gennania sulle quali comi vi nella lotta contro i turchi, ma porgesse a questi iraggiore opportunita a movi assalti nell' l'ingueria

Ivi vedemno già (pag 183) incomi diata la guerra coi turchi nel meso stesso in cui gli Stati di Transal

<sup>(1)</sup> La roi des romains estant adverti de sincope et faiblemente du cutur, avec extreme dançier de la vie, print suspition et ferme of mi ai que il fust empoisonne, comme il escrivit avoir bonnes conjectures. Commente de Baresdai p (medico dell' imperatore man ato a visitare Massimiliano) à la refue Maria de Hongara, 16 fevr. 1552, M. Garna d. Analestes Instor, t.VII p. 182. Ve li anche air che le lepero nel rescova d'Arris alla region Maria ce' il genn e 26 fecte. 1552 Derivelle il II p. 82 e 165.

<sup>(2)</sup> Dopo gai indugi e i sotterfugi, dei quan toccama a pag 150, e dopo ui cartegaro acer o con l'imperatore. Fer manda avava finalmente calo al conte Aderto de Schlick l'incorrecche anadagnare i voti di Marrizio e dell'elett re di franceburg (Darsser, t. I p. 536). I due elettori indugiarone per alcun tempo la risposta, e po, la discero in forma tale ca far comprensere che non avrebberg aderita al vojere cell'in, erritore (Bacho avat. VI p. 407, Levensa t. I p. 452 a Darsen, t. I p. 712)

vama presta ono omaggio a Ferdmando, Machinet Sokol mea, reato di ricon lurvi Isabella con il principe suo fig inolo, raccolto prontamente un grosso esercito nella Romania e passati il Danubio presso Petervaradino e il Tibisco presso Titet, dopo presi il castello di Bechel ai 19 settembre del 1551 e altri luoghi senza colpoferire, s'era anche impossessato, per tradimento della maggior parte degli abitanti, di Lippa, importante città per le fortificazioni fattevi costruire dal margravio Giorgio di Brandel urgo marito della vedova di Gioranni. Corvino, e di la spinto fino a Temesvar, dal cui assedio, valo osamente sostonuto, dovetto peraltro ritirarsi ai 27 di ottobre. Perche Giampattista Castalao, ricevato i itanto il rinforzo delle genti condotte da Sforza Pallavienn, moveva verso Lippa. Vi pose l'assedio ai 4 novembre e at 7 la prese d'assaito. Liama, il contandante della plazza ricoveratosi nel castello cul resto della guarnigione, nel nono gierno ne offerse la resa a condizioni di una tregua di venti giorni e della libera. uscita con gli averi e le armi, le quali, benche non necessario attesa l'estrema angustia degli assediati, furono accettate, essendo un cio prevalsa la volontà di frà Glorgio Martinuzzi, grà creato cardinale fino dal 12 ottobre. Quirdi il Castaldo, dapo lasciato presidii in Lippa e a Temesvar, col rimanente dell'esercito si ricasse nella Transilvania. Ivi per un concorso li notizie e di prove confermant, anteriori denunzie (1), fatto certo che il Martinuzzi cospirava coi turcla per farsi ega padrone di quella provincia e del regno d'Ungheria pagando ad essi tributo (2). Io feco proditoriamente uccidere ai 18?

Bichorez, Geschichte der repierung Ferlinand des ersten Wien 1836, t. VII. p. 208.

<sup>(2)</sup> have pag 270-283.

di dicembre per mano del suo segretario Marcantonio Ferrari di Alessandria e dello Sforza Pallavio in (1).

L'assassinio del Martinuzzi passò senza notevole commovimento. Ma bentosto la indisciplinatezza delle soldatesche regle causata da mancamento di paghe e le invasioni dei varvodi di Moldavia e di Valachia, quasi forieri della minacciata impresa del Granturco in persona, han fatto della Transilvania e della Urgheria vasto campo di simistri avvenimenti.

Prò cresce colà il pericolo e p ù si vede l'adiotto pretesto ai moti li Germania. Egli risolve il diubio messo ad arte imanzi dall'imperatore se passa farsi la liberazione (el languavio senza quella a un tempo stesso dello spodestato elettore Giant's erico, dimostrando quanto grande fasse la differenza tra l'uno e l'altro per moit, rispetti (2). Informato dal conte Alberto di Schlick che Mauriz o allegava averlo trattenuto dal recarsi appresso l'imperatore alcune parole mulaccevoli a suo riguardo dette in Amburgo dal maresciallo di corte Böchim (3), al quale era stata commesso di

<sup>(1)</sup> Hammer I i rostall Geschichte des osmanischen Reichs Pesth 1840 t. II p. 216. — Diro la cui ione del a morte sua, Egli si mostrò fino della presa del castel di Lippa esser turco, c'un mala satisfatione di tutti quelli Ongari, in questo tempo fino alli 20 del passato che fu al giorno altima della mas vita, esso frato havera intendimenti col Turco di farsi ke di Ungaria et impadronirsi di tutto quel paose et di Transilvania, et comunicato il fatto al suo consiglio, due di quelli a'i dali il tratiato non piaceva, lo scopersero al sig. Gio. Buti, t'astaldo. Il nuncio P Bertani al card, de Monte, Innebruck 8 genn. 1552, Arch. segr. vatic. Nunziatura da Germanio, 61, mec.

<sup>(2</sup> Kong Ferridand on den kuiser 2 dec 1551 Lanz Cerrosp. t. III., p. 86.

<sup>(3)</sup> Kurfurst Moritz on Christof von Carlot its und Mordeisen zu Laufshut, 20 febbr. 1552 — Graf Schlik an kung

osservare la condotta di lui e la adoperarsi al mantenimento della pace, gli rimanda lo stesso conte di Schlick insieme con Ottone di Neidek per assicurarlo che quelle parole erano una mai gna invenzione dei francesi e che il salvacondotto sarebbe stato sicuramente esservato. E porche Mantizio affermava non aver con clausa alcuna ega, e bane, gli soggiunge Ferdi undo deponya egli co' suoi compagni gli urmamenti, vada dall'imperatore, cessi ogni insurrezione e si prorveda a salvarsi dai tarchi (1). In ultimo, ottenuta facolta di trattare con Mantizio per la liberazione del largravio, gli minda a cal nopo il suo maggior nomo di stato il langravio di Misma Enrico di Planen (2).

Dopo queste e aitre sollectudint, delle quali gii reso grazie l'in peratore (3), che aspettaesi di più da Ferdmando? Ferse ell'egli facesse armi per avvalo-tare con esse le sue acquiazioni, come ne lo avevi già escitato lo stesso Planen, quantunque evidente tiente nell'interesse lella Boenra che siccome confiratto con la Sassona doveva a la parere più da viento far acciata (4)? O elle adoperasse a quel fine le genii e i sussidi concessi dai suoi Sta i contro i turchi? Bea la fece in parte più tardi, come vedremo poi. Ma da

F(nt) , t, d, Genspen 25 (e.s., 1552,  $\rightarrow$  Brigger, t, if n2 1000 e 10.6 p. 137 e 159.

<sup>(</sup>I) kosas Fest as ess on harfi est Moratz. Press surg 4 mars 1552, hand as 1056 y. 191. Lo stesso Bockum smenti pai tarch quelle carele reportate a Maurizio, e addusse la prova ar' attestazone relasciatagi d'alla citta da Amburgo, — 1710, n. 1321 p. 415.

<sup>(2)</sup> Kenig Ferrinasis Instruction for H incider in Places. Press (cg. 11 marz 1502, — is 0, n.\* 1091, p. 2/8.

<sup>4)</sup> Der kaiser zu konig Ferdinans, 11 marz 1559, LASZ Corresp. t. III p. 114

Burso har Jeingele von Meissen an kong Ferdinant, 28
 F. 1552, Bretelet 4, II, n.º 1020 p. 174.

principio, quand'arche l'avesse stimato opportuno, vi avrebbero acconsentito quegli Stati? No certo alcuno sapeva arlora che le armi de' principi congiunati sarebboasi mosse verso la Germaria meridionale, cioe direttamento contro la persona dell'imperatore. Anche lo Schwenti lin che non s'era lasciato mai abbindolare dalle parole di Maurizio, non vi peusava punto, ritenendole invece destinate ad invadere i Paesi Bassi (1) E se l'imperatore spero sino all'ultimo che l'addensata proce la risolverebbesi in nulla, qual meraviglia che Ferdmanto confilasse nella efficacia dei suoi uffici a scong urarla? Tanto nu ch'egli avova dalla sua e i suderti di Maurizio e il collega di lui, i, cointeressato nella questione del langravio, l'elettore Gioachine di Beandeburgo Quelli deplorando le voci che correvi no pregarono instantemente il loro principe a non fare nulla contro l'autorita suproma imposta da Dio (2): questi lo esortava a non impedire la via più breve che s'era offerta alla liberazione del langravio (3).

Così e l'ordine mandato da Praga d di 9 febbraio 1552 al governo del Tirolo di mettere in assetto i fanti accordati per l'Ungheria nella dieta del passato dicembre (4), e la risposta data all'imperatore di non poter aggiungere ai suoi uffe i conciliativi verun aiuto di armi,

<sup>(1)</sup> Lazante von Schwendt an Ian de Ligne. Mansfeld 5 ja 1. 1552, In. 1. a.º 884 p. 14.

<sup>(2)</sup> laip, n. 1090, 1093, 1109 p. 218, 219 e 239

<sup>(3)</sup> Russünst Icacaus von Brandenburg lustruktion für Adam Trett an kurfürst Noritz, holn 27 febbr 1552, — \$819, n.\* 1026 p. 172. — Vedi anche la successiva sua lettera a Maurizio degli II di marzo presso Langeno, t. 1, p. 502.

<sup>(4)</sup> D DAVID SCHONBERR Der Einfall des enterfarsten Moritz von Sachsen in Tirol ned Archie für geschiehte und aberthum skunde Tirols, IV lalargag, 3 e 4 Heft lausbruck 1854 p. 233 e 234.

avendo bisogno di tutte le sue forze nelli lotta contro i turchi (1), si spiegano la se, senza ricerrere a supposizioni d'indefferenza verso il fratello, o, peggio, di consideri che, prevenento i lamenti di quel governo (3), egli aveva già provveduto alla difesa del Tirolo con le tera del prino di marzo (4), la quale non pervenno al governo stesso che ai 22, perche trattenuta dell'imperatore (5) imo à quel giorno in cui senti di averne bisogno.

Quel che si e detto di Ferdinando puo dirsi anche di suo figlio Massiu, Lanc, il re di Boemia con la sola differenza che questi giovane ardente, men sapeva dissimultre I animo offeso dal disegno di successione all'impero. Ne abbiano una prova nell'aver futo che sua moglie, la fizlia dell'imperatore chiedesse al padre, proprio nel tempo de'suoi più antari distiganni il pagamento della dote di trecemonila ducati, sotto colore d'impregarli all'acquisto di un possesso in Ungueria frattante una rendita di quarantamila scuda, superiore

Instruction des konigs Ferdinand für 1. de Rye an den kaiser 11 mars 1552 Less Corresp. t. III. p. 120.

<sup>(2)</sup> Confr. con W. Mathenberger Studien and Skizzen zur geschichte der reformation-zeit. Lei, zig 1874 v. 136 e son hates Witter Die beziehun, en tiza der Verkehr es kurfuesten Moratz nott dem römischen konig Ferdhand. Neustadt an der Haardt 1886 p. 52.

<sup>(3)</sup> lansbruck 4 marz 1552, DROFFEL, t. H. m.º 1057 p. 192.

<sup>(4)</sup> D Semenhers Der einfahl des kurtürsten Moritz im Tirol L. c. p. 230.

<sup>(5)</sup> Your more a no lectres que vous avez escript à cetts de voire regiment respent , y, lesquelles je garderay encoires, usques je voye plus avant, s'il conviendroit à mon service. Keiser Kart on home Ferd nand marz 15°2, Dairret, t II, n.º 1097 p. 224. Veca auche p.º 1158, p. 283.

a quella assegnatale sul pubblico orario di Najoh (1), il che, quando si pone mente alle estreme angustie fra le quali allora si diblitteva l'imperatore, e che Massimil and non-poteva ignorane (2), s. vuol credere fatto unicamente per dar cruccio, non per qualche speranza di effetto. Maggior icova, anteriore di carca quattro mesi, e il colloquio avuto in novembre, al suo ritorno di Spagua, con l'ambasciatore veneto Domenico Morosini, che qui giova riporta e almeno per sommi capi, a documento insieme, tuttora medito, dell'acuta sua mente (3). Avendogh il Morosini comunicata la nuova venuta il di muanzi de la ricaperazione di Lippa, Massimihano entro in discorso con dire, che vorrebbe sopra omi altra cosa redere una unione tra i principi cristiani, e che non si attendesse tanto al particolare e proprio a teresse quento si fa. Poi, di rimando all'asservazione dell'ambasciatore non avere per il passato qualche principe tenuta la parola data, che ciò era in gran parte proceduto dall'imperatore, il quale non requardava ad altro che al particolare suo interesse con uver poco rispetto a quelio che fosse quisto e onesto; e se bene se ne dura la colpa at ministri, pare perchi esso li comportara e non li castigava, terando loro ogni

Der Kaiser an die königm Maria, 21 marz 1552. Lanz Corresp. t. 1d p. 13...

<sup>2)</sup> Nous prismes à soulzerre, treuvant cette instance bien bors de raison, attenda ce qui ilz sçavoyent de l'estat present de paz finances. Nebeniustruktion des haisers für Rye an hanig Ferdinand 22 marz 1552, Ducreus, t. U. n.º 1158, p. 283.

<sup>(3)</sup> Ragionamento passato tra il re di Boenna Massinaliano e Domanico Morosini quel giorno in cui questi lo accompagnava (nor cel confine, e messo in iscritto per incarico lei Capi del Consiglio dei Dicci. Archivia gen di Venezza. Lettere di ambi di Germania ni Capi del come dei X. Busta n.º 13, msc.

occasione nella quale o per imprudenza o per mahaa potessero enscare ed incorrere, remra ha ad esser la causa principale. Quindi soggiunse: l'imperatore mi vuol male .. parlo, e voglio parlar liberamente treo, che un par poterto fare conoscendoti discreto, e, rispondendo l'ambasciatore che benissimo poteva fulo, che il tutto posterobbe in lui, continuo: l'an pointore na vnot nuite, perchè erede che io sia amiro del ve di Francia e che per essere ma compare (1) se la entenda con me. Me ro me ne sono questificato. e gla les fallo dure che favera corrar con agmi diligensa se e'è alerm intendimento ten ha e me, e se la teara na castufa; perche io lasero fare alla nacesta di Dio, uè voglio intromettermi in alcuni operazioni ne per tomedire ne per arrive l'intensione sua. E se ben al presente esso majeratore si adequerà della presa che na ha fatto il se delle mie robi (2), perchi pensera che con questo essa ce sui fatta info manica ed to a lin; busta non viglio der altro. Io seuso il re në passa dolevni di Da Co E quando l'enba-

el l'aver assettate i efficie di p demo del futuro re Carlo IX aou poteva avere al ma imperianza politica, in quanto che essieme al procuratore di lui assistette al Lattesimo anche l'ambiestatore maperiale. Cotondar of stat pagessa n.º 233. Ha partitesto un significato di pru i iza politica il non avere Massimiliano, quando pli nacque un figlio, ricmesto il contracembio ca parte ce, re el Francia, con e questi poteva aspettarselo. Da 1881, t. 1, nº 546, nota 1.º p. 547.

<sup>(2)</sup> Massimiliano nel suo viaggio di ratorio di Poagus fu assegnito calla flotta francese, la quale gli prodo parte delle sue n be, e tra queste 121 cavi li spagnioli.

<sup>(3)</sup> Onde il Minosimi, imperato acue voci che spargovazza alla corte imperime, supponeva che celt volesse inferire che si intendiara copertura nte col re di Francia. Che peste voci queste ed altre accuse contro Massimiliano. le quali incominciano sin

sciatore il giorno medesimo che entro chi. Massimiliano a Cremona git fece sapere che il re voleva restaturogni cosa, non si polè contenere che con il viso allegro non dicesse che anche i ambasciative di Ferrara alielo avera dello, e che avera avulo salvarendotto per ha e per le robe sue che liberamente polessero passure per tutti i hembe di Francia, ancor che soggiunse i francesi un terino tota cautela desendo che Villafranca non è luogo del re e che il salvacordotto non è rotto (1); ma che cosa ha da far ne matire il re di Francia con il re di Borma, che sono tanto tontant? Passando appresso a parlare d suo padre, lamentò che ne l'imperatore nè il suo mimstro facessero alcuna stima di lui, non ostrute i nolti e grandi servizi pres ati, siccome s'eca ultinamente redute con l'accordo del re di Virtemberg... ma che venticaquerala talleri che sono stati donati a monsignor d'Arras n' cran stati causa E segunamo: I'ambasciatore a dire, per fare che uscuse bea fuori redendolo riscaldalo, che, come l'imperatore redra che ne le lusinghe, no le sanacce gli giovir o metora mano ad offrir stati a lui e ai principi suoi fratelli per arrivare al suo desiderio (2), per far, cioe, el e suo tigholo Filippo succedesse all'impero, Missimiliano

dal 1549, avessoro a scopo di grastaficare se avvalorare il disagno di successione all'inspero in pro di Filippo?

<sup>(</sup>i) Vecemmo già come Andrea Doria, mentre andava con le sue gales alla volta di Spagna per recondurre in Italia Massimiliano e sua moglie, fosse costretto a riparare nei porti di Vilkofrinca e di Nizza, ed ivi blorento dalla flotta francese.

<sup>(2)</sup> Alla corte francese s'era sparsa voce la dicembre del 1550 che l'Italia superiore darel lesi in feu in a Massimi ano c pero, a scoprire quanto in ciò vi fosse di vero, furono messi innanzi all'ambasciatore imperiore Ranard colà residente i dann

metten logli la mano sulla spalla, rispose, mui non si quadagna per premio. Poi disse che l'imperatore stava male, che non potera campar molto, e altora m redrebbe la rivoluzione che farebbero i suoi Stati. perché delle cose d'Italia nun parlo, che le puoi sapere per te, ma si potrei dire di quelle di Fundra ouse che ti farebbero meravigliare, e credimelo, ma non voglio E pur luttavia seguitara, disen lo qualche rosa dalla quale si comprendera che quella prorincia stava con mal animo. E allora vedremo, soggiunse. cosa farà il pemenie sua figlialo, il quale per dirla liberamente, non è nomo ne da guerra, che non la intende, në ha cerrello da interderla, në da negozio, perché non a diletta che di giocure e di baffoni, è di star sempre nelle cose da burla Dopo questo sagace presagio della insurrezione de' Paesi Bass., e dopo aver parlato con disprezzo degli spagiiuol, entre Massimiliano a discorrere del moto d'Italia, per causa di Parma, dandone la colpa all'odio particolare di Ferrante Gonzaga contro i Firnesi (che avevano tentato di farlo uccidere per vendicare la morte di Pierluigi loro padre), e del concilio, dicendo che poco bene si sperava, perché i principi e gli stati di Germania una volevano sottomettersi ad esso, e massime i princapi elettori laici, e che se bene i i erano andati gli elettori evelesiustici, anche questi, quando l'imperatore volesse valersene per cosa temporale, non vi acconsentirebbero (vedi pag. 172). Ma quello, cosi conchiuse il Morosini la sua relizione ai Capi del Consiglio dei Dicci su questo importante colloquio, quello che un fece

che se verrebbero alla dominazione di casa d'Habsburgo, W. Mat-RENBREC IER Karl V un die deutschen protestanten, p. 245. Ugual voco correva più tardi in Yenezia, Golondar of state papers n.º 391. grandissima meraviglia e compassione fu che il povero Signore nu disse che si trovava infelicissimo, non avendo amico ne persona in cui confidare, e che egli era forzato a fare come quell'uccelletto che si nascondeva mentre che il nibbio passiva, per paura di non restar preda sua.

Però, nonestante si vivo risentimento personale, anche Massimiliano non si contenne diversamente dal padre nelle relazioni con Maurizio. Falsa e la voce, originata dalla falsa notizia del passaggio di Maurizio per Wasserburg, ch'egli l'avesse cola distolto dall'andare appresso l'imperatore il duca Maurizio non fu ne venne dove io mi trovara, così egli stesso la smenti ricisamente e sacgnosamente, se fosse renulo colà, sarebbe ad Innsbruck (1).

Fatto è che Maurizio, mentre ad alcum voleva far credere di aver avuto notiz e per le quali nessuno che lo unol vivo poteva rimproverarghi di esser tornato minebro (2), con altri invece si appigliava al prete-to che il giovane langravio l'avesse già citato ad adempiere l'obbligo assunto per iscritto di costi tuirsi davanti a lui, ove entro un certo termine, o mai scaluto, non fosse liberato suo padre non poter



<sup>(1)</sup> Kong Max von Bohmen an Gamez, I marz 1552. Date Fel., t. II n. 1441 p. 180. E se aggunse: y pues el ha dado ya la excusa de su buelta a su casa con sas ocasiones que ha tenido de lo que le han avisado, deziendole que, si alli llegaro, le costaria cara, no es de marzeillar, antes vie spento no lo aya hecha antes, in questo parole pare anche a me, come parve al Druseri, vener ripetuto un giudicio della stesso Maurizio, piutiosto che espresso un riconoscimento da parte di Massimiliano che fosse fondato il timore di lui, come vorrebbe il Mathenenechen op. cit. p. 293.

<sup>(2)</sup> Risposta di Maurizio a W. Böcklin, 14 marz 1552. Del peri t. Il n. 1044 p. 183.

quindi andare dall'imperatore senzi il suo conserso: farebbe ogni sforzo per ottenerlo (1). All'incontro i suoi m nistri accelinavano ad ambedue que'motivi nella loro lettera di scusa all'imperatore (2) Indarno il vescovo d'Arras rispondeva in nome dell'i aperatore stesso, ch'eradecisa la liberazione del languavio, e solumente aspettata la sua venuta per frattar delle condizioni necessang a guarantiro da ruovi turl amenti la pace pubblicalo esortassero dunque a venire senz'alcun sospetto se mat ne avesse, si giovi del salvacordotto rilasciatogli in solenne ed ottana forma, salvacondotto dal quale anche i più grandi nemici sono tuterati: e se in essodesiderasse qualche aggiunta, la si farobbe (3) Maurizio us 13 de marzo ampunero agli investe del re Ferdinando. che n'era impedito, avendoga il giovane langravio riffutata la proroga richiesta (4) é a. 17, renderdo grazac all'imperatore per la promessa L'herazione del langeay o Filipp, scrisse anche a lui cre costretto dal debito d'onore, ma con grande rannautico e danno suo e d-i suoi sudditi, antava gia a costituirsi davanti a quel principe, dal quale pero avrebbe cercato d'impetrare

Risposta di Mannillo all'esottorione del card. Madreiri te 29 febbr. 1502. Inno. 1. Il n. 1036 pt. 178.

<sup>(2)</sup> Christoph von Karlowitz und Fleich Mordeisen an den kaper Landshut 25 feb., 1552, Lans Corresp. t. 111, p. 92 96.

<sup>(3)</sup> Der bischof von Arras im namen des kaisers an Christoph von Karlowitz und Ulrich Mordersen. Innstruck 4 marz 1552, Lauz Corresp. t. II, p. 100-111. Con lettern privata del giorno namizi al Carlovitz meravighavasi che questi non avesse mai fatto cenno delle sue lettere melle quali diceva che l'imperatoranon sarebbe difficile nelle contizioni, e che solo in vista dell'instabile carattere del langravio invevano esserghi imposte guarentigie contro nuovo neglictuani, Deufffel t. II, n.º 1053 p. 188.

<sup>(4)</sup> Kurfi rst Moritz an Schlick und Neilleck. Torgau 13 marz 1552, hijo, n.º 1112, p. 241.

m persona il permesso di veniro ad Innsbruck per sè, o almeno per il suo colle, a l'elettore d. Brandepurgo (1). Andava invece alla guerra.

IV. Di gia ai 13 di marzo il re di Francia, l'alleato de'conginrati, il protettire del sacro romano impero e vindice deda libertà germanica, secondo il titolo assurto con lo o consentimento in un manifesto pubblicato in lugua tedesca, aveva incominciata l'impresa. Con un esercito di carca venticinquemila fanti e diccamila cavalli invase senza colpo ferire la Lorena, ne tolse a quella duchessa Cristina il governo ed anche il figlinolo, giovanetto di nove anni, obbligandolo di trasferiusi a Bur (2), pase in Nancy una guarnigione di quattromila nomini, occupò le città di Toul e Verdua e ai 18 aprile entro nella grande fortezza di confine, Metz, della quale otto giorni innanzi il contestabile Anna li Montmorene, e negendo soltanto il passaggio libero in pace, s'era impossessato a tradimento. Di la voleva andar più oltre, e principalmente estendere il suo don into anche sull'Alsazia. Il re nella sua santa querra, verrà fra breve a Strasburgo, scriveva il Montmoren i ai 12 di aprile al Senato di quella estit, e proecaera poi versa il Reno contro il comune nemico (3).

Nello stesse tempo Maurizio, partito da Lipsia ai 16 di marzo e raccoste per via lo sue genti qua e la disperse, incontrò ai 23 a Bischofsheim quelle del giovano langray o Guglielmo d'Assia, il quale ai 19 aveva

Churfurst Moraz von Sachsen an den kasser, Leipzig 17 marz 1532, Long Corresp. t. III, p. 128-130

<sup>(2)</sup> Con facortà alla modre di accompagnardo è di andare astrove a suo parcimento. Dangera t. II, n.º 1308, p. 400-402.

<sup>3)</sup> KENTZINGER Do uments historopies, p. 44-47, cit da Jos January Geschichte des deutschon volkes seit dem auszaug des indicaters. Frendig im Breis, an 1851, t. 11, p. 650.

tentato invano d'impossessarsi della città di Francoforte sul Melo, sotto il pretesto di non volerne che il libero transito. Di la, dopo ottenuta la sommissione di Morstadt e di Schweinfurt e di alcuni conti dell'impero, come pure dai procuratori del vescovo di Wirtzburg la richiesta assicurazione di aiuti, munizioni e vettovaghe (ma richiesta in nome di Guglielmo d'Assia non di Maurizio, il quale voleva rappresentare la parte di costretto a seguire i voleri di lui (1)), ed avuti centomila florini da Norimberga verso obbligo che sarebbe salva con l'intero suo territorio da ogni violenza, le due schiere si congiuasero con la terza condotta dal margravio Alberto di Lrandeburgo a Rothenburg; donde tutte e tre, componenti un esercito di circa 30,000 uomini, presa Donauwört i al 31, mossero alla volta di Angusta, Comparse davanti ad essa al primo di aprile, vi entrarono ai 4 per opera della parte popolana, ansiosa di ristabilire l'antico governo o i suoi privilegi.

Il di seguente di sera ne giunse la notizia ad Innsbruck. L'augustia dell'imperatore toccava l'estremo. Ma egli l'aveva gia presentita appena gli cadde la benda dagli occhi e, massime per l'assoluta mancanza di danaro, si trovò impedito di riparare alla passata imprevidenza (2). Ne abbiamo prova nel disegno concepito fin dai primi di marzo, di ardare ad Lima per passare di là ne' Paesi Bassì (3), e più aucora nelle crucciose

Yedi Da. 1994. t. H. n.º 1214, p. 326 e t. 111, u.º 1103, p. 365-370.

<sup>(2)</sup> Et ca que nous tient en plus grande perplexité est, que, comme les marc, aus sont informer trop particulierement de notre estat... ne trouvens personne, ny a Ausbourg ny ailleurs, que se vuelle laisser personner a nous accomoder de finances, quelque grant party que leur roulons offers. Geh. ensur, des kaisers fur L. de Ryc. 3 mars 1552. Long. Corresp. t. 111, p. 100.

<sup>(3)</sup> Der kauser an die konigin Marië, 7 marz 1552, Ibid. p. 112.

parole rivolte alla regina Maria, la quale, impotente i mandargh un pronto susseno, lo consighava invece n rimanero in Germania e a congiungersi col fratello (1): nulla poter aspettarsi dal fratello; sarribbe costretto a difendersi nai monti con i presam (2) Quel disegno ii travvidero i preposti al governo del Tirolo nella lacobica risposta ch'egli diede a 2 di aprile per bocca del vescovo d'Arras alle loro rimostranze sulla necessita d. non lasciarsi più oltre a bindolare da, nemici proreggano essi alla sicurtà del paese; quanto a lui. esser egli un soldato pronto a marciare (3). È quel d segno, come seppe che i congiunat stavano davanti ad Augusta, non potendo più aubitare che Maurizio sarel be venuto a trovarlo, egh tertò di eseguire. In fatt, benche si provvedesse alicremente alla difesa del Tirolo, avendo aneno il re Ferdinando data facolta a tal nopo d. far venire tre compagnie di un reggimento stanziato a Costanza, d'impiegare le rendite publiche e di contrar debiti (4), in un paese minacciato da futte parti ed invocante dappertutto aiuto. non poteva sentirsi sicuro. Se aspettassi qui prù a lungo, scriveva ar 4 di aprile al fratedo Ferdinando, non potret che un bel mattino esser preso nel mas letto. Ben restavangli aperte le vie dell'Austria e dell'Italia. Ma se accettava l'offerta del fratello di ritiraist in Austria avrebbe messo a repentaglio gli afteressi d. lm., senz' altro effecto che di essere poi ambidue

Die konigin Marie an den kalser, 13 marz. 1552. Hud.
 120.

<sup>(2)</sup> Der kaiser an die komgin Marie, 2. marz 1552. Ibid., p. 136. — Lo stesso scrivevale neilo stesso giorno il vescovo d'Arras, Druffet, t. II, p. 277.

<sup>(3)</sup> D. Schonhers, op. cit., p. 252.

<sup>(4)</sup> Bid., p. 245 e 248.

castretti a far tutto cio che i nemici avrebbeio rolido. So andava in Italia, perro com era di forze e disqui torato, non sapeva male sicartà avrebbe trovato la dove ali amrai non comao meno alterati che in Germania, mantimme alcuni vercasiero dissimularlo. en messo a soldatesche strenate e maleoniente per le paghe ritardase, in messo a un popola disperato per i loco mali trattmaenti. E che fare colo se non con sumarsi o persersi, od essere obbligato a far cosa da oni non potrebbe venirgli che maggiore discreta? Ne vedeva come, dovendo abbaratorare la Germania per non aver un alcuno che fosse disposto a dichenrarsi per lia e tenti contrarti e qui con le forse ne mano, ne merzo egli a carcogliere le una genti, pofesse evitare la necessità, al sopravienire della flotta turca congiunta con la francese, di passare in Ispagnail che, oltre ad un grande disdoro, avrebbe per consegu o za la immedinta rivoluzione di tutta Italia e la perd ta dei Paesi Bassa, lyrall' meontro, ne' Paesi Bassa vedeva il luogo più acconcio a ramare un esercito e a riguadamare gl. anmi in Germania. Tale era di cerio. e quindi il disegno di andarvi, costeggiando il lago di Costanza, fra i vari partit, con fanta seremità di mente lisenssi, il partito migliore, ma pieno di pericoli 1 permi passo a quella volta, fucil qualche sett mana adejetro, o erano gia o potevano essero da un momento all'altro in potere de'nemici. Ciononostante, e anantunque, non illudendosi sul gardzio degli nordini, bensapesse che se gli rinserva bene lo si altriburrebbe alla forbina: se male, la colpa san bbe sua, canchiodeva cost: Totto bea considerato, reilendom nello sudo in cus nd reggi, raccomantantona a Dus e mettendama webe swe mani, roglio muttodo esser samulo un verebui falle elle perderna nel mer recella

unni senza fur ciò che delbo, e forse pur che non le nie forza e debdutà mi consigliereblero di fare. Vedendoni sforzato o a subtre un gran dismore o a mettermi in un grande pericolo, preferisco prendere la parte del pericolo, giarche è nella mano di Dio il runediarri, che non aspetture quella del disonore (1).

Ai 6 di arrile, il giorno stesso un cui il munziopontificio Pietro Camatani si faceva befie della suapietà religiosa (2), alle undici oce e mezza di sera. senza consultarsi con alcuno ne confidare il disegno alaltri che al maggiordomo Poupet de la Chauly, e anche a questi sol nell'ultimo istante l'ascude d'un lettere chiuse, dirette l'una ai camereri per raccomardare loro il segreto, chè all'umenti ne andrebbe la sua rita, l'altra al vescovo d'Arras per lo stesso fine o perdargli istrazioni intorno agli affari che netrebbero suecedere durante la sua assenza, si parti anscostamente la Innsbruck con sole sei persone di seguito. È conquanto pochi denari è facile argomentare da ciò che, non potento dere a que della sua Casa che un acconto li tro mesi sai nave dei lero soldi senditti, devette ricor ero al banchiere Antonio Fugger, il quale allora trovavasi appresso di lai, che vi entrasse come mali -

<sup>(</sup>I) Der sorser an konig Ferdinand, 4 apr. 1552, Lantz i orresp. 1. III. p. 159-161 Questa lettera, che devera sped rei se il tentativo rinsciva, essendo questo fallito, non ando a cui era diretta. Fu poi mantata in copat ada regina Noria entre una lettera de 30 de maggio, Bucheltz, t. 1X, p. 544.

<sup>1)</sup> Sua muesca se deletta di non messe, di leguero et boccare efficie et orationi, et altre circustancie che non appartengono al-l'officio et dignità sua... Per il cue non sarche meravigha se biscon asse a se macs " ces." cedere a questa furia. Il rescoro di Elesale al caca, de Monte, lansbruck, o apr. 1752. Arch. a que etc. Nuovantera di Germana, 62 misc

vadore (1). Cavalcò tutta la notte per aspri sentieri, e la dimam pervenne non lungi da Fassen. Ma risaputo che gli es iloratori de' nemici scorrevano le vie adiacenti, prostrato dalla fatica e dill'abituale infermita, disperando di poter passar oltre per non comportario le sue finze, diede di volta, ed entrò di notte nella sua stanza ad Innsbruck in modo che nessuno ebbe sentore del tentativo fallito (2)

V. Reniosto i parrati avverimenti ebbero il loro contraccol lo nel Concilio. Dacche per essi fu tolto all'imperatore ogni speronza di convegnievi il fine di tante sue cure - la sommissione de protestanti e la rifornazione della Chiesa universale - poteva egli perseverlare incora nell'aliteriore proposito? Non era meglio sospendore per alcum tempo quell'assemblea, anziche lascare el e la si dissolvesse da se o fosse condotta a termine senza verno resultato? Da clo l'ordine ai suoi ambasciatori in Trento di destreggiarsi per modo che ne ven sse la proposta da parte del papa, e poi di non opporvi al loro veto (3). Adempi il Toledo l'avuto incarneo con una lunga segurla di maneggi (4), se ne schermi con alfretanti il legato Crescenzio, sicché per oltre un mese non si venne a capo de nulla. Tanto è vere che la sessione irdatta pel decimonono di marzo fu prorogata al primo di maggio, per dar tempo a vedere dovo antlassero a pararo i moti guerraschi. Ma gia all'elettore ecclesastico di Treviri, il quale era par-

Kilser Karl an konig Fersiaand, lunstruck, 6 apr. 1552,
 H. a. 1921, p. 334

<sup>(2)</sup> L'in per alla sore la Maria 30 mag. 1552. Buchotta, t. 1X, p. 544-547.

<sup>(3)</sup> Carl an seme gesandten auf dem concil. Innsbruck, 5 mars v. 2. W. Mon whicher, hari V and the deuts protes, p. 161%.

<sup>(4)</sup> P. Torodo an lauser worl, 10, 20 a 22 m bz 1752. Ibid., t 283.

tito ai 16 di fobbraio benche sott'embra d'infermiti. aveano tenuto dietro agli 11 di marzo , due colleglii di Colonia e di Magonza, per recarsi a guardare i loro deminu. Ai 25 dello stesso mese ammalò mortalmente il legato. Poi alla notizia della caduta di Augusta in mano de'protestanti, altr. nove vescovi se ne andarono. Lacin le il papa, impaz ente di trar profitto da così propizia occasione, risaputo per giunta in via segreta el e i min stri imperiali non avrebbero resistito alla sospensione (.). con Breve de' 15 aprile letto in concistoro la ordire a benen, icito suo venissero intanto alcumi prelati di ciascuna mizione a Roma per attendere con lui all'opera della riformazione (2). E ai due preside di Piglino e Lippomano, i qual, non attentar losi di pubblica lo per uon rinflammare gli sdegni de' vescovi spagnaoli gelosi dell'autorità del concello, riscrissero aver giudicato mightor speciente di procurare che il concilio medesimo fosse autore di safatta deliberazione, fece sagnificare che escquissero animosamente l'ordine avuto, confidate in Dio il grade non abbandonerà la chiesa sua, che, quais voglia stravagante fantasia abbiano in testa rue' vescori spagnuoli, syli non ne facera sima un pelo, e diceva che intervereà loro some intervenne ulle vanc che al saltar del 10880 m sono accorte di non esser cerri (3). Ma questa lettera ginuse troppo tardi, quando gra era avvenuto il contrario.



<sup>(1)</sup> Facendosi la sospensione, don Francesco (de Tolodo) ha ordine di non resistere, ma non di domandarla nun II che suppara la santità vostra tenere appresso di se. Il viscoto di Fena (Bertam) al card. di Minite. Teento, U apr. 1552, Arch. segi. ratic. Nunziatura di Germania, 61, msc.

<sup>(2)</sup> Regnald Ann. eccles. ad 1552, § NXV a Le Pt t Montin. t. 1Y, p. 544.

<sup>(3)</sup> Ginlio Canam at Massaretti. Roma, 1 maggio 1502. Denffet, t. 11, n.º 1972, p. 447.

La sospersione del concilio, messa a partito nella congregazione generale dei 24 di aprile, passo col maggior numero di voti, non senza limite di tempo, come l'aveva proposta il Pigluno, si, conforme al parere del cardiade Madruzzi, ristretta a que anni e a condizione che, appena rimossi gli addotti ostacoli, la s'intendesse issufitto cessara. Forte peraltro fu il contrasto da parte di dodici vescovi spagnuoli, i quali volevano il pregresso del core lio o tutt'al più consentivano che se no prorogassero so tanto le trattazioni (1) E più aspeo ancora quando si prese in esame l'abbozzo del decreto relativo, steso da sette Padri a ciò deputati, mal potendo undien di quei vescori comportare in esso e l'appellativo di Seguor nostro dato al papa, e la clausala che faceva dipendere dall'arbitrio di lui il termine della sospensione col riservare alla santa Sede la facolt i di approvare o meno il decreto medesimo, e l'esortazione ai principi e ai prelati cristiani, per quanto appartenesse loro di ragione, di osservare e far osservare nor loro deman, e aelle loro claese le cose fino a quella ora statuite. L'esame fu faito da primi in casa del Toledo, il quale, convocati i vescovi e i teologi di parte imperale, troyando che quelli eraco discordi tra loro sut pun't accernati per una mostrai propensione a cosa atesma di quelle che si trattarano e primerpalmente alla sospensione, volto che i vescovi contralittori raccolti in una stanza e i teologi in un'alti a mettessero in iscritto i loro pareri. I teologi convenuero nell'obmione, essero accettable e il decreto anche nel punt som estati (2). Que' vescovi i nvece stettero fermi

<sup>(1)</sup> A. Theiner, Acta gen. conc. tricent., t. 1, p. 855 e seg.
(2) In los quales (pancos) los Boctores de v. M.º concornaron en que se pasasse lo primero, atento que en otros concilos passados.

nell'opposizione. Comunicati i loro pareri ai compi-1 tori del decreto, tornò questo al Talego senza l'aspelativo del papa, ma nel resto immutato. Allora egh, convocati di nuovo tatti i prelati di parte imperiale. visto che, per diligenza che adoperasse, non gli era o ssibile di metterli d'accordo, considerando inoltre che agni quarno erescevano i ramore e gle scandale. sumò opportuno l'asciare che i presidenti facessero a modo loro (1). Avvenue cost che nella congregazione g merale de' 26 aprile divampassero gli sdegii quan lo d Pghino, firgento di piglia i occasione da qualche perola detta nell'antecedente interno alla riforma, aperse l'adunanza con la proposta in nonie del para ene alcum de Padri andassero a quell'uone in Roma. Nulla valse che il cardinal Madruzzi e il Tagliavia accivescovo di Paleruio, primi a dare il vo o, l'approvissero, e alcum dei deputati alla compilazione del decreto, perche tali, si tacessero. Gli altri, e fra questi a iche uno de"deputati stessi, la respinsero affermando ene la reforma doveva farsi in concilio. Ne mancò e u lamentasse la negata liberta di pariare interno-

camaren su apre a su Sautical Dominus moster; en la 2.º que no importava mada mas lo una que lo otro (si se baria suspension o prorogacion de sessi ai por el mismo termino de los dos sãos; en la 3.º que se pusiesse el accedente consense s, s des apost; en lo 4.º (la exortation ultima del decreto a los ormerses) que se pusiesse el capitulo como estava. Francesco de Total en all'imper. Trento, 30 aprile 15.2 arch. pen de Simeneus, Estado, leg.º 1198, f. 274, msc.

(1) Visto que no se poma hazer mas, y que caba dia crescian les ramores y escundades que and vous, y los presaces muy alterados començandose entre ellos mas controversia de la que convenia, nos parescio dezir a los Presidentes lo que passava dexandoles libremente proponer el necreto e to la la congres acion como descavan hazello. Ibid., misc

ad essa in concillo, e chi propor pesse in fiere invettive contro la curia romana, da cui non poteva sperarsi iliformazione alcuna, averdone essa medesima lisogno, alle quali invettive il Pigimo rispose con vuote parole, ma calmo e temperato, perche contento di avere offerato quel en entre e suoi collegia desiderarano (1). In que la corgregazione e nella successiva del 27, il vescavo di Calabera Giambattista Diaz, il quale s'opponeva ugualmente alla sospersione e alla procogazione, e gli altri undici contradittori della forma cel decreto perseverations nel loro voto. E tutti ded ci, benche il Tole la avesse gervato dissanderneli come da un attoscandaloso (2), non solumente sottoscrissero una motesta collettiva, concepita in termini gravissimi, la quale fu letta dall'arcivescovo di Sassari Salvatore Alepus nella sessione solenne del di seguente 28 aprile in cui venue pubblicato ed approvito il detto decreto con 45 voti su 57 volanti, ma vellero ripeterla separatamente sa carte proprie, ed anche questo inscrire negh att. (3).



I) Tornando los mas de los M de nuevo a laizer otro vezamen a los ministros de su S.º sobre lo de la reformación y etras cossas passadas en el progresso del concilio... pero todo lo passaron los Preside tes con pran preimira, contentaciose con haver obtenido lo que desseavan. *Had.* msc. — Vedi anche A Thomar, op. cit., p. 155.

<sup>2)</sup> Respon i que por ser materia escandal esa no coi venia cue himessen tal aucto especialmente, que hastava para sutisfacion de sus consciencias contradezar on la sassion lo que havian contradicho en las congregaciones, y anno de les carescio bien y se resolvieren en ello, todas a acor aron de escri ir, etc. Mid., rasc.

<sup>3)</sup> Regardd, Ann. sec. 1552, \$20 — Le Plat. Mon., t. IV., p. 545-547 — Therefore op. cit., p. 649, Q n a nigman vez (concrete use trasi il Taledo del non averlo potuto impedire) converna Laverse necho esta contralicion.

Contemporanea alla sospensione del corcilio, e, se non preparata, certamente risolata dagli stessi avvenimenti di Germania, è la sospensione della guerra di Parma

Ar primi di aprile il papa, mostratelosi aucora deliberato, non ostanti le rimostranze dell'imperatore, che le sue zen i in naivero di duemila fanti e dugento cavalli allo spirar di quel mese passassero all'assedio di Parma per lasciare a carico di Ferrante Gonzaga, la impresa della Mirandola, rictiamo a Roma il nipo e Gambattista del Monto che le capitanava (1). Nel tempo stesso sollegito di non scostarsi del mito dall'imperatore. fintanto almeno che non avesse maggior lume dighi eventi, facevasi rappresentare a lui quale una vittima delle pressioni e delle imnacce francesi (2). Il come aveva ben preveduto il Mendoza (pag. 318) annuiva alla domai da di una bolla che gli desse facoltà di alienare beni stabih del monas eri di Spagna fine alla somma di centomila scudi, e senza scontar sopra di essi il mutuo de'dogertomila seu li ,3) ; volendo peraltro si ricordasse

<sup>(1)</sup> Desiderando he la persona sua so ne verisse di qua, rispetto a tutti l'accidenti che dell'irmata o altro potesse seguire Averardo Servistori al Juna Cosa io del Mal el Roma, 7 e 9 april 1552. Legaziona, op. cit., p. 297.

<sup>(2)</sup> Incredibile è la pens, croce et martirio che sua santità ha patito dal giorno che venne il mandato (nel re per l'accordo) fin al presente, in ascoltare le petitioni stravaganti, le bravure, le minaccia d'haver a seguire l'anichi atione de la autor. apostolica et della religione, et ru na della chiesa, se sua hestitudine non retorna in buona ai actita col re. Giulio Canani all'eletto di Fiesote, Roma. B apr. 1552. Ibid., Lettere di Giulio III, 132 msc.

<sup>(3)</sup> Et sa bene la i alienationi sono od osissimo et di perniciosissimo exemplo, massur mente in questi tempi d'ueresie et achisma, et cose aliene et in tutto repugnano al gusto di sua

to eight concesso fin dal per terpto del pontificato il giubleo li una rentita di duzentomila scudi, e poi la criciata e i mezz, frutti di una rendita eguale, e che perciò quel munto non avrebbe potuto estinguere che con lo sparitade di Spagna (1) I datti, a che cra questa miova concessione, che pui diceva odioxossima, di permelesissimo esempo e la peleripuquante al quelo suo. se mon per farst meglio perdonare la meditata defezone ! E d'altro canto a che quella del berazione che Giambattista del Monte si parvisse fall'assedao della Mirai dole, se non per dar comodita ai frat cesi di proescos ivi conforme alla mstanza da hu modesmo poco anzi denunzi da ( (rag. 314). Sambattista, serrvendo al papa di 14 di aprile, lo scorgiuro di rivocaria: altrimenti non screbbe egli tornate a Roma, ma passato alservizio dell'imperatore (2), forse sperando di aver por

santita, et si possa e re che sont de altimas terribilibios, noncameno sua santita mon vuol man are all'inaperatore in queste necessità come ad ancora il vuole nagareggiare in proporte d'haver a scontire il mutuo fic. 200 000 sendi, secondo che ca quest. Si pore Cameral li e stato ricordato con molta inscant a et importantà. Letto al detta, Roma, 13 a.m. 1552, 1866, mer.

- cl) Il ginialeo, al male a era data intentione que si caverebbe pare a 20 /000 s ash et criso la Cruciata et mezzi frutti de quan sinamente qui da i corteggiam spagnacii si offerivano a sun maesta 2010 00 esentan loseno il cloro di Spagna, et ora (11, pa) con rele quest alteratione senza partecipatione alcuna, et the peri e necessario che sua maesta si risolva che questo delito (il mittao de' disperitomila senza) non si puo cancellare se non con il spirituale di Spagna, et nessual dira via è riuscibile et eto non si haveva da maravi, licro se verendo l'occasione si proculora ci esti gierlo. Mid., asse
- (2) lo jugho speranza che la cose di sua maestà sieno per passare felicissime, et quanco anco se ne l'avesse da sperare il contrario, tanto a me carrelhe miggior l'obbligo di pritarmi ai piedi di vostra santita a cio aiu asse chi con truta prostezza ha

da lui in feudo la Mirandola. Il di seguente, in ura scaramuccia, Giambattista caddo morto. Era proprio il giorno nel quale il papa leggeva in conestoro l'ordine di sospensione del concilio ed amunicitya di aver concliusa anero quella delle armi por due anni la concistoro fece gli clogi del re di Francia; disse ch'era entrato in quella guerra contro il voler suo e che non gli eran state mantente le promesse (1); all'imperatore invece, undici giora dopo, mando a dare che tre ragioni principali ne lo avevano indotto; l'assoluta riancanza di danaro da consizione dello Stato coelesiastico, esposto da ogni parte, e specialmente da quella di mirre, a myasioni e rapine; il veder la Francia indovinzata a diventar lutarama (2). Però l'accordo relativo non fu

and to lei, contra em l'ha tocca su l'honore et su la ripetati i conte prostrato acce sum santissimi pie ce ser quasto beneficie ho mai da sperare en la sant ta vostra, la supplice con egan hun illa et divotiore d'annuo an questo travagho di sua maesta a non implegare ne me, me le sue genti se non dove sua maesta lira che la torni più servizio e e Sant'Antonio della Mirandola 14 aprile 1802. Ibid., Lett. et Gramb, del Monte, inse

- (1) Y seguir el cardinal de Burgos me há embado a dezir en esta manera, lubo unicho al rey de Frant a, suso pae el havie entrado en esta guerra contra su velentad, y que no se havio observado le cue se navia promettido,,, coa que de Parana y la Mirándo a no pideessen ser offenemos los estados de V. M. ny de Castro et estado de Sena, y que Castro se a positaria en mano de uno o de nos cardanases doviendos restitura desce a dos años a Farneses, o en mano de persona que la fusse con mente. Anquina cosa hallo de V. M. a y la massa, ny la passe, ny de victualla Quanto a la Miram ula dixo se levanteria la gente resolutimente de sibrella y assausno de Parma. L'Anch. Theno de Mondara all'empera, Roma, 15 apr. 1552, Arch. que, de Samonecas, Estado, medall'empera, Roma, 15 apr. 1552, Arch. que, de Samonecas, Estado, mediallos de Castro de Castro de Samonecas. Estado, mediallo de castro de Castro de Samonecas. Estado, mediallo de castro de castro de Castro de Samonecas. Estado, mediallo de castro de castro de Castro de Samonecas. Estado, mediallo de castro de C
- (2) Tro cause princ pali hanno persuaso sua beat." à trovare buona questa sosponezono una foll'estenuatione et anna lulatione nell'entrata della Sede ap.º et impossi di ta di trovare un carinto

sottoscritto che ai 29 di aprile, eviden emente perel e d cardinale di Tournon secon lo le istruzioni avute, doveva aspettarne il peneplacito del re. Ed eccone i principali capitoli : passat, que' due anni, il re di Francia lasc erail duca Ottavio in pura e mena liberta di poter trattare e accorcarsi con sua santata, a beneficio nondirieno cella Chiesa; sua santifa e l'imperatore non saranao in alcan modo dal canto di Parma e della Marandola turbati od offesi nei Jero State, Cestro sara consegnato in mano dei due car linali Farnesi, o d'uno di loro, o d'un altro confidente a sua sultita e al duca. Ottavio cui condizione che da quella parte non venga io ne direttament - ne indirettamente canneggiati ed offesi truto gli Stati della Chesa quanto quelli dell'imperatore, e specialmente lo Stata di Siena, e non vi sa facciano miovo fortifenzioni senza licenza lell'imperatore, no noissa di gerte, se non quanto bisogna. per la sua distoliar si davano all'unperatore sedicigiorni di tempo a dichiararsi se volvya essere compreso nell'accordo, in caso che nel facesse entre quel termine, lo s'intendesse escluso e fosse unilo tutto ero che vi si contrene in favor sua e degli Stati suoi e d. quello di Siena, ed ove not volesse ratificarne gli acticoli in quel che tocc no a lua sua santita non lasciere de di 190rarsi in tutto e per tutto dalla guerra, senza prestare ad esso imperatore l'autorità sia od autario ne di favore, ne di gerte, ne di dalari, ne di vettovaghe, ne

con segno o senza pegno un questi tempi; l'altra sich'esser lo stato ecclesiastico aperto, dismunito ed indefensibile, et esposto a repine, prode et incursioni per mare et por terra, et precipuamente Ruma, la terra del veder la Franc a indirizzata a diventar l'itserana, Girlio Cononi all'ilotto da Fresole, Roma, 26 apr. Arch seg. vat., latt re di Guilio III, msc.

altrimenti in qualunque maniera si sia (1). Quest'u timo capitolo faceva contro direttamente alle rimostranzo dell'imperatore (2) e alle già mentovate domande fatte col mezzo del Mendoza (pag. 316).

Or l'intervalle de quindici giorni dalla concusione dell' accor lo, sul itamente divulgata, alla si a sottoscriziore, facile era vedere a chi dovesse profittare. Ben Ferrante Gonzaga, com'ebbe notizia della morte di Giambittista del Monte, col quale avera tutte le sue intelligenze, destinati all'assedio della Mirandola tremila fanti ultimamente accresciuti per Parma sotto il comando di Carlo e el Alessandro Gonzaga, ordino almarchese di Marigi ano di congiunge isi ad essi con quante delle sue genti gii paresso di poter condurre, e ad Alessandro Vitella rimasto al governo del campo ceclesiastico, il quale come vassallo dell'imperatore s'era pure offerto di fargli ogni serv gio, mando un suo gentiluomo, Ferrante Bagno, a pregado di voler durare in quella impresa come unis ro dell'imperatore o almeno di trattenervisi sotto qualche colore, tasno a tanto che le genti imperiali gia in via potessero succedere alle portficie, e di assoldare in lle fanti di quelli stessi del papa, dandogli noltre qui tiro patenti co'nomi in branco per i deputiti alla custodii del quattro forti principali (3). Ma i francesi, pru vicini é non mancanti



<sup>(1)</sup> Capitali dell'accordo tra il papa e il re di Francia, 29 apr. 1552, Lettero di principi, t. III, p. 123 e 124, e Lettero di propria mano vel papa all'eletto di Fresole, Roma, 30 apr. 1552, Arch. seg. vot., Lettero di Ginho III, 132 mec

<sup>(2)</sup> L eletto de Fresote al card, del Monte, Innsbruck, 19 apr. 1552, Ibid., Nunzietara di Garmania, 62 mse.

<sup>(3)</sup> Oltre a tremma fanti che conducono i signori Carlo et Alessandro, et gli altri (capitari cremonesi) per la Mirandola, ho pregato il seg. Alessandro Vitelli che intertenga mille di que

di datarro, megho poterono valorsi dell'accernato intervallo di tempo per trarre a se non pochi de' maliti del papa e accordarsi con altri gia inclira i alla lor parte. In fatti, ritirate le guardie, entrarono viveri da tutti i iroghi contermani alla Mirandola, e ne uscirono quattroccinto fa ni per occupare il forte chamaco di Santa Giustina, che Grandattista del Mente aveva non molto innanzi lasciato per essere troppo foi tano dal a terra (1): o m' è chiaru che Alessandro Vitella, affrettando con le suo lotti re la vennta delle gonti in periali, affretta per un eventual ordine del papa di levarsi di la non avisse i i manci libera la Mirandola e a ve tovagiarsi (2),

for rolle grano del papa a sua elettione, et gli ao mandato onattro patenta con non i in branco, non mando, li solamente ne i l'efferail espitano Bartole regula Pistoja et il capatano Antonio Buzzone. trantovano, preglabado etas gli deplati al a sustedan del qua troforti più vicini a la terra, come più pratichi che gli altri sel tati-Ler dare a questi ma paga, et auche per mantenere più sociat. li sulla ni o mavera V. S. i., alarri parte da Milano et parte da Yantova dal Perirato e dal mao fattore. Ruosdo da Ferronte tomanga a don Francesca d' hate, Asti 26 apr. 1552. Rad. Matratti in talastilla, msel Concorda in penerasa con quel che si piege nel Con pendio storica di futtivan Costillati, op. cit., pag. 241-214, e pañ tardi ad uses il tione ga stesso in sua difesa. n la Lie matorata Istiali ne generale al capitane Compola Carrow deg 20 di son re 1553, Bibt, da Parisan, mec, ivi dice, et was become a demonst per intertenere a dette male fonts, so denso o or peque tante gone della principessa una mogliera à Thomaso. da Marino Sarano forse anesti i denari che devevano senire cal são fattore.

G. B. Antaxa, Istoria del sum troops, Venezia, 1587, p. 573.

(2) but ms. (ii) Andrea Viniercati, mandato qui dal papa si the la risolat and dell'armi con Francia, la quede avenga que non fosse auto stata sott scritta, si tiene pero conclusado once e necessario che V. E. con ochi prestezza possibile face a marchiar le petit in quel maggior numero così da unoi como ca cavidio che si putà per poter subentrar in questi forti. — Al

non cereava che propararsi un testimonio del suo buor volere. N'enbe certo sospetto Ferrante Gonzaga (1), e tra per questo, e percue non saneva ancora se il marchese di Marignano potesse andarvi, mandò all'altimo il principe Francesce d'Isse con I incarno di supplirlo in tal caso. Le genti in periali incominciarono a runcirsi interno a Brescello ai 25 di aprile (2), e il marchese di Marignano venuto loro irrianzi, benche a malincuore, scarse essendo le sue forze anche all'assedio di Parma (3), lo accompagio con alcune schiere tedesche

pur presto che pro veggia di mandare qua lo suo ganti percono vorroi che in un su to venisse qualche ordine da Roma di tevarsi ci qui e rimanessero le cose de l'impresa abban lonate, et so dessa qualche respiro a la Marandila, ia che sare be di grandissame danno et di pora ripatazione e verrel besi a distrigger quello che con tanta fatica s'e corcuto fin qui di nei donore. La sopra la Marandola, 24 apr. 15.02. Bott. Malentei in caastalla, mso-

- (1) L'agente di Ferrante Gonzaga si lagua con me che i soldati del papa sotto Mirandola n'u avevano voluto aspettare tro giorni che andassero il genti imperiali a queli assedio, ma mosti se n'erano con periorssione del signor Camilio Ursino accomolati al servizio de francesi, li quali a svevano anci havito commodita di riumitre la Mirandola con ripigitare et comierure le medesinio montioni et vittagglis ch'erano nelli forti fabirican da noi interno ad essa Mirandola. Il rescore de l'accore et cardidel Vonte, liushenck, 2l'apre 1552, Arch seg. vette, Nuoviatara di Germania, 02 mis
- (2) Giengiacomo de' Medi i a Ferrante Genzaga, Bresello. Zi ape, Li52, Letters di princ pi, t. 10, p. 121
- (3) lo non so fare miraroli, e desidero verer un adro che gli faccia. Per me non en trivo atto con queste forze si fare servitto che i levi a sua peresta, ne honogia mee. V. Eccellence consideri la Miraniona che unogo sia, che chattremia fauti con cavalleria non l'astano a victare che non vi entri vettovagha; non so se potremo poi con seimila fanti assenire Parma, tenendo li nostri Liochi presidiati di questo menesimo numero. Detto of detto, Dal Porto di Lenza, 24 apr. 1552. Inch., p. 121

e spagnuole sino a Torchiara, e poi sino alta Moia. Ivi. avato avviso the i nemici facevano massa a Quarantola. od grano i fanti che il cardinal Ippolito d'Este aveva raesa insieme nel l'errarese a nome di Francia per catrar prima legli imperiali nei forti della Micandola. tutta possaro allo genti la Secchia il di 28 apirie, cobe con caesti ura scaramuccia senz'altro effetto che di chobgarli a ratirarsi nel forte vicino, parmienti occutato li cirquecento francesi con Paolo figliuolo di Camillo Orsini, Ai 29 giunse atla Moia Francesco d Este cul riminente de' tremila fanti in periali, e il marchese di Maragnano se ne parti, lasciantogli per altro tutto le forzo che aveva condotto seco, neno i trecento spagauoli. Scaza cu bio, egli non poteva comportare di averlo ne superiore ne pari in autorita; ma olira a questo, e pai assai dell'avviso avuto che que di Parma erano uscru ada espugnazione di Sala, un'altra ragione concorse a fargli desiderato il ritorio; la previsione cade che non si prescrva a nulla. Quel giorno stesso ne 29 aprile Alessandro Vitelli, in risposta alla sua domanda ne la consegna dei forti, gli aveva detto: essere sforzato ad osservare i comarduacnti del papa. avendo da las commissione di tenere i focti per tutto il meso di aprile: al primo di maggio li sgombrerebbo e ne l'avrebbe avvisato dell'ora; pighasse egh por quell'espetiente che reputava migliore per entrare in essi. In non sa recamente, sonsse subita a Ferranta Gonzaga, ciò ch' io dica. Credo ta volontà del Viteth ma buona : ma parmi chi er voglia star bene con tutti, e non si pieò face (1).

La previsione del marchese di Marignano non tardò che un sol gibino ad avverarsi Francesco d'Este, secondo



<sup>(1.</sup> Dette al dette, D.Ha Moia, 29 apr. 1552, Bud., p. 121.

il consiglio di lui, avrebbe dovato mnanzi ad ogni altra cosa espugnare il forte di Quarantola, per impedire che tvi la massa dei nemici crescesse tanto da restaule con le sue genti assediato. Ma egli non aveva portato artiglieria; faila venire da Mantova ci voleva tempo; non c'e ano inoltre ne palle ne polvere, e non sapevasi donde note le avere. Sarebbe stato ancora necessario ingrossare le forze imperiali da tutti i lati, ma Carlo Conzaga, an lico fit dal 25 aprile sotto alla Mirardola per assoldar malie o millecanquecento fanti di quelli ca'ecana'del papa, teovo mfine che futti i capitari e i soldati avecan data la lor fe le ad Alessandro Vitelli e a Camalo e a Grulio Orsini di accompagnia li rashoa Crevalcume, ai confini del bolognese, dove sarelhero, stati licenziati (l) Per tutto queste ragioni è per essere i farti che si dovevano prendere in mezzo di quello di Santa Grastina e della Mirandola, dove non si vedeva modo di potervi dimorare senza veitovaghe, senza via sieura donde far e venire. Ernicesco d'Este aneor ai 30 di aprile del bero di abbandonare l'impresa (2).

Carlo Ganzaga a Ferranta Genzega, Da S. Prospero.
 a)r 15, 2 - Itad., p. 25.

<sup>(2)</sup> Pin tardi Francesco d'Este port e u rela centre Ferrante bonzaga per a erio man lato alla Miran ola, supendo che li frata non li hacema da esser consequata senza combattere et nen volve de la a lui perche re evesse affronto. El addusse avergli detto Ferran e Bagno è poi confermato Alessandro Vited, e request' altimo aveva dichiarato al dette Bagno che i forti non si sarebbero consegnata, iè permesso di assobiar fanti di quelli che erano del para, avendo così oranato sua santità. Consente a don Ferrante nell'affrere da France d'Este, senza data e nome, Bird, Malvolta in Guastalla, iase. Ivi si trova pare una nunta della senttura che Ferrante Bagno voleva fosso fa ta in sua discon a da don Francesco l'Este. Il avendo lo recercato Ferrante Bagno in Rubbiera che ma esponesse la risposta ch' cult riporto dal

Qu'n'il, partiti anche i soldati pontificii, le genti nuovariente assoldate a nome di Francia andarono ad alloggiare nel fosto Sant'Antomo per veder di care aiuto alla citta di Parma

Orama che restava a fare all'imperatore? Ferrante Gonziga, richiesto del suo parere se dovesse o i o entrare nella tregna, lui one poneva in cama dei suoi voti l'assetto delle cose imperiali in Italia, areva bensi da prima risposto che tanto saresbe acettare quella tregna quanto beversi una tazza di veleno (1); ma por, velato ele la Mariadola era libera, che i noi ici creservano in quelle parti, che le sue genti in Parma non potevano sperare di essere meglio pagate che per l'addictro, corchise che bisognava seguire il consiglio della necessita (2). Dello stesso avviso, per considerazioni di indole generale, era stato aucor prima il Mendoza (1). È vinto dalla necessita l'in pera ore, dopo esserso doluto in cuor suo del papa, ed espressamento

son. Alessanden Vetelli, qu'indu fu mandato a bai dad'ill mo son, don I cremdo, sono stato fin ora in operance che mi dicesse me il im. Acess, gli harasse resposto che i forti dada U condeta ma si potezona consegnare agli imperiali per commissione del papa, Ma hazardonia per il detto Ferrante rubitto meglio a memoria le parale che mi disse albora, le quali in eff tio furono che il im, Aleis premetteva di for ciò che potesse per servitio dell'imperatore, a cue and indovi presto to genti imperioli horrebbe specata quanta a lui ch entrassera ne detti forti, nen affermando pero cosa alcuna, mise

<sup>(1)</sup> Exercise Georgia all'surpert, 22 e 23 apr. 1552, Arch. den. di Sameneou, Estado, log. 1200, fol. 74 e 135 msc.

<sup>(2)</sup> Orthuro Goseanst, Op. cit., p. 225

<sup>(3)</sup> Su Mavestad tiene muchi s immores movimos, ast en la religion, como en Alemaia y Italia, y pocos resonites. Su Mayestad m. as sano, na mozo, y si gasta sus dias y salud, Roma, 14 apr. 1552, 3, ves Louiners Bestroge, p. 193.

del Vitelli e dell'Orsini (1), ai 10 di maggio ratifeò l'accordo, mandando a un tempo ordino al Gonzaga di tenersi per allora anche nel Piemonte su le difese, senza far altro (2). La dichiarazione dell'imperatore arrivo a Roma la sera del .5 maggio, e il di segmento fu spedita la bella per la vendita de' hem stalch dei monasteri di Spagna tico alla somma di centonala sculi (3), ma con l'obbligo di una sovvenzione del 10 per cento per il papa, del qual obbligo con s'era mai fatto cenno nel carteggio su tal argomento (4).

VI. In questo mezzo eransi condotte a termine le teattative del re Ferdinando con Mair z.o. 2008ti, sul punto di partire da Lipsia per mettersi illa testa delle sue genti, aveva convenito co. Planen di trovnesi appresso del re a Linz ai 4 di appile, nella speranza di averne l'assenso del giovane langiavio d'Assia, e di impetrare anche da lui che stessoro frattanto sospeso la ariai (5). Pochi giorni dopo da Schwemfirit amuniciò essergli stato negato l'assenso, non potri quadi venire ai 4; veriribbo invoco ai 10 o agli 14, sempro che il languavio l'ilippo fosse nesso nelle mani del re

L'eletto di Fies-le el cord, del Monte, l'instruck, 7 ma, gio 1572, Arch. 1-m. vette, Nanziatura di Germama, 62 msc.

<sup>(2)</sup> Sin pretender solle en campaña in hazer etros effectos de los que por esta ultima y la precencato nos havers significado de gastar la receita, limsbruck. Il maggio 1552. Bibl. Malrotti in Guastalla, mise.

<sup>(3)</sup> Graho Comani all'eletto di Fresole, Roma, 16 mappio 15 di Arch, seg. vatic., Luttire di Grido III, 153 msc.

<sup>(4)</sup> L'eletto li l'iesche al cord, del Monte, Innsbruck, 15 maggeo 1352, Ibel., Nanzat tra di Germania, 52 msc.

<sup>(5)</sup> Heinrich burgeraf von Meissen, au könig Ferdinand. Leipzig 17 marz 1552. — Des kurfursten Moritz Autwort au Plauen, Leipzig 16 marz 1552. Dat spat. t. 11, n. 1128 e 1129 p. 255 e 256.

Fordmands, ed egli potesse conferme con esso (1), Ferdinando a mui alla prorega, soggiangerdo cae il mandate avuto dall'imperatore con di tal fitta da poter accontestare tutti, e che il languavio sarebbe liberato in nodo conforme ad equita (2). Ma nel tempo stesso, insospettifosi dell'indugio per evitare lo smacco di una inutile sudata a Laza Lodo incarico al Planen d'infagare se Maigrizio verrebbe effetuvamente (3). E tornando col pensiero ad pericolo del Tirolo, mambo ordan che le genti partite da Innsbruck al 1.º di aprile alla volta de l'Unguerra (1892 fanti) rifacessero il canmuno percorso e stanziassero a Karistem (4), di par cedette a quel governo i 12000 fiormi gia riscossi del sussidio accordatogli (5). Crebbe il sospetto quando Mamazio ammacio che la sua venu a sagebbe ratardata di altri quattro o cirque grorri (6). Più racora quando col nazzo de sube unustri Carlowi z e Mordelsen fece significare che qu'illi in potere dei quali egli allora si trovava nou volevnuo consenitghi il viaggio, se non a patto che l'arciduca Ferginaldo rinanesse estaggio appresso il duca Alberto di Baviera fino il suo ritorno e che fosse concesso all'ambasciatore francese, il

<sup>(1)</sup> Kurfacs. Montz at komz Ferdmand. Schweinfurt 24 marz 1552, B.d., n.º 1107, γ 201. An dee kmser 27 marz 1552, I akz, Corresp. t. III. p. 146.

<sup>(2)</sup> Konig Ferdmand in Karfirst Montz Wien I apr 1559; Diolectic 4 1, m.º 1198, p. 314.

<sup>(</sup>a) Ibidem,

 <sup>(4)</sup> Kenng Ferrinand an kaiser Karl. Wien 5 apr. 1552, *Hud.* p. 330 — Schovier on etc. p 24c a 26d.

<sup>(5)</sup> Konig Ferdinand au kaiser Karl, Presburg 29 marz 1552, Dat Free, t. H. n° 1480, p. 200.

<sup>(</sup>e) Kurfurst Moritz on k any Fashmand Schwemfurt 27 marz 1552,  $Ibid_{\rm H}$  0.0 1176, p. 207.

vescovo di Baona, d'intervence alle conferenze (1), Bentosto pero, in seguno a calda esortazione degli stessi suoi minastri (2), recedette dalle accemate condizioni; anzi, serivendo loro che, se la richiesta dell'ostaggio non fosse ancor fat a, la omettessero, e, se gia fatta, ne temperassero l'efetto con da la impostazli dalla violenza altrui, si assicuro che al più tardi a' 18 sarebbe a Linz (3). Questa volta, mantenna la parola. Or enally le ragioni che ne lo unaussero, non ostante la rijugnanza de suoi collegati? (1) Le forze, di car egli o i principi collegati disponevano, erano rimaste mosto al di sotto delle sac previsioni è del calcoli fatti nel passato inverno. In luego di tre eserciti, non avevano potuto metterne in campo che uno solo. Fuori hi Augusta, nessun'altra potenza dava segno di volerdichiararsi in favo, loro, che anzi la prima energica resistenza avevano grii trovato nella profestante Ulma, stretta nalarno d'assedio. Le armi del re di Francia. intento all'ut le proprio e all'occupazione de'domini cedutigh, esercitavaro un'azione tott'altro che favorevole sull'a danca to degli eventi in Germania: ne forse ignoravas come Strasburgo, istruita dal caso li Metz, si prepurasse vicilmente a svergognarne le insidie. D'altro canto Magrizio non si aissimulava certo il pericolo, tira a in lungo el e fosse l'impresa, di avere

<sup>(1)</sup> Kurfurst Moritz an Carlowitz und Mordeisen. Augsburg 9 apr. 1552, *Ibid.*, n.º 1241. p. 348. — Christof von Carlowitz und Ulrich von Mordeisen an konig Ferdmand. Linz 14 apr. 1552 p.º 1295, p. 393

<sup>(2)</sup> Christof von Carlowitz au kurfurst Moritz, Regensburg 10 apr. 1552, *Ibed.*, n.º 1203, p. 360.

<sup>(3)</sup> Kurfurst Moritz an Carlowitz und Morderson. Lager von Ulm 13 agr. 1552, *Had.*, a.º 1280, p. 382.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 1298, p. 395.

a combattere non pur contro le forze che avrebbe por raccolte l'imperatore, si ancora contro quelle del tradito cugino Gianfederico. Proprio anche adesso i suoi suddit, dej locardone di nuovo e vivamente la ribellione. supplicavanto li accordarsi (1). Ma più assai poteva su lacij rispetto del 10 de comani. Ferdinando, interpostosi con tanto zolo per la liberazione del languavio Filippo ch'egli adduceva a movente decispio della sua alzata di sculli. Se man ava al pattuico convegno, non era forse a temero che Ferdinando, vistosi fallaro il disegno di ristal ilire al ma presto possibile la pace in Germania. si voltasse ad una politica opposta? Che facesse, cioe. irvacere la Sassoura, giovandosi del malcontento di que' popoli, secondo che torniva a consigliaro Enrico d. Planen? (2) Notevole e che in questo momento anche il primogenito di Ferdinando, il ro di Boemia Massi nuhano, lo esortiva a venire nell'interesse appunto del a liberta tedesca, di cui vantavas, campione (3). In somma ogin consilerazione tineva Mamizio al partito di mottersi nel sicuro per l'avvoure senza rinunziare ancora all'eventualità di un qualche colpo di mano.

Io non so donde l'ambase atore veneto Domenico Morosim altra risa n'io esser stato detto da lura que' gio ni, che avera impirato le astrine degli spagnuoli; ma che ne fard una che avanze a tutte le loro (4). Sia quel che vuelsi di ciò, certo e che le cose avviaronsi a questo buo.

Accompagnato dal duca Alberto de Baviera è dal vescovo di Passavia, Maurizió giunse a Linz ai 18 aprile

Ihinem, p. 396, nota 1 a

<sup>(2) 10</sup> apr. 1652 7663, nº 1964, p. 364.

<sup>(5)</sup> Linz 14 apr. 1552 Thet., n.º 1294, p. 302.

<sup>(4)</sup> Imosbruck 21 apr 1552 Arch gen de Vanezia Miaute ed abbozzi di Amali veneti dal 1550 al 1560, msc.

di seva. Il di seguente incommeiarono le conferenze, durante le quali egli continuo a sostenere con la consueta abrieta l'assunta parte di uomo siorzato a fare le voglie alt un, deplorante specialmente l'alleanza con lo stramero, desiderese quanto al ri mai di concordia, li pace. Iraitato dal re l'ordinando a porgere in iscritte le doglinize sue e de collegati e le sue proposte sul mo lo di porvi ripero, si lo fece: ma quasi a sterio. per non poter col suo giudino mecrenire la mente illumaneta di bai, e in forma temperata richiedendor la liberazione senza indugio del Langravio: provvedimenti efficaci a tutelare i seguaci della confessione augustana da ordinanze e scrittare contradicenti le concessioni fatte a Spira nel 1544 empozione degli abusi nel regg me ito dell'impero, derivinti dall'esserne gli affuri in mano di forestieri: sollecitudini rivolte ad una pace universale, in considerazione che anche potentati straineri, nonaratamente la Francia, aveano prestato auto ai cellegati; annistia per quelli che presero le armi e per i minda i al bando in causa della passala guerra (1). Or quanto cuesti cinune articoli scadono di forza, messi al confronto con gli undicich'egli aveva pochi giorni imanzi con umesti al detto duca di Baviera a l'aiste iteld! In essi, fra le altre cose, richiedevasi che fosse libero a ciascuno di servire, fuori dell'impeco, potentati stranier, anche contro l'imperatore e il re, e si cacciassero dall'impero ne mai più vi s'introducessero genti straniere. Affermavasi in ultimo non ispettare agh ecclesiastici i, potere temporale: essere intenzione dei confederati di spogharneli, od altrimenti di tenerli sotto la loro proteziare e salvaguardia sino ad un futuro accordo in una libera

<sup>(1)</sup> Duere et. t. III, Verhandlung zu Laut II e III, p. 307-40 ..

cristiana assemblea (1). Di cotesti articoli non fu fatto allora cenno alenno; evidentemente perche Manuzio voleva evita e ogu discussione sopra di essi, e, in particolare sa quello doch recelesastici, anche per rispetto del re ci Francia, Inducao Ferdinando, dobo aver risposto in nome del fratello che la liberazione del Laugravio diperdeva softunto dall'assi a rare l'osservanza della capitelez une di Halle, indarno lo richiese di specificare il suol gravanti sugli altri punzi, e di dare il suo avviso sul modo di uratture con i potentati strameri. Aftegg andost ad impensionito per tale richiesta, egh replico che var echhe pauttista obbedave che pretendere vidla dall' i meratore e dal ve; saa chi sim cen padrone di sò, che dorera agrie a pinemento altra: che del resta rom podera dire se non quanto gli fu da altri notalo, e ene hutarra unche questo urcebbe expresso con par nati prevole (2). Ed infatti nella sua seconda eschiarazione scrittar toccine appena le due cose di cui maggiormente risent vans, i soguaci della confessione augusta i. Le reiterate ingiu izioni dell' Interim o lo stratto dei predicato i, egli non fece che riprodurro l'anteriore sommessa instanza di provvedimenti conformi a quelli statuti nella Dieta di Spira del 1544, soggiungen lo che ove si venisse ad una ulteriore trattazione su tale argomento, sarebbe anche a vedersi se le controversie religiose possano essere composte mediante un concilio nazionale od un colleguio. In una ulteriore trattazione riservavasi del pari di specificaro i gravano sul reggunento imperiale. E quanto al modo di negoziare con la Francia rimettevasi al giudizio del re Fordinando: sembrargli pero che insiente

<sup>(1)</sup> Ibid., I p. 444 e 447

<sup>(2)</sup> Ibid., II, p. 398.

a luce a suo fganolo, il re di Boenna Massmal a lo, gli elettori dell'Impero ne sarebbero i più opportuni mediatori (1)

Nulla durque s'era definito; tutto rimesso ad un nuovo convegno. Anche i tentativi fatti nei pau latimi colloqui per istaccare Maurizio dall'alleanza francese, secondo le ultane estruzioni dell' inperaione (2), annierono a vuoto. In meste conterenze Maurizio, schermendosi da ográ dichamazione esauriente con la marcanza di un mandato quadunque del collegati, non aveva voluto che La mostra del suo baon valere. Non se ne l'asciochidere il re Ford au lo, e faccia infanto l'importetore più arna che ma passibile; il periode non è anciera rimineso: si ha da fare con gente equircia cost scriveva nella istruzione per Lazzaro Schwendi, inviato a lui con le copie de cuine articoli e delse sae risposts (3). Act tempo stesso, considerate la necess.ta del monæno, aprivasa col fratello: gla netacoli sono di tal fatta da non poter sofferie elem madamento. sensa compecta del tutto e gandreki vosten marstir quel che convenga moglior regiungendo peraltro esser egli certo che i ribelli non si recondirecanno alla regione se nor reggino la forza (1).

L'imperatore n'era pui cae convinte. Ma artante che attendeva a far armi, ceden le arch'egli alle necessità del momento, con ammo di guadagnat tempo approvò la risposta sopra i cinque articoli con poche e non sostanziali modificazioni: Fosse dette espressamente che i quindici giorni entro i quali sara ob digito

Ib.d., IV. p. 401.

<sup>(2)</sup> Korser Kart am Ryr, Innsbruch, 18 apr. 1552. Determ. t. II, n.º 1311, p. 407.

<sup>(3)</sup> Linz 23 apr. 1552, Ibid., n.\* 1335, p. 421.

<sup>(4)</sup> Linz 22 apr. 1552, Bud., n.º 1329, p. 418,

a liberare il langravio decorreranio non gia dal giorno cel ecuchiuso accordo, si da quello in cui si licenzieranno le genti di guerra e si adempieranno le altre condizion, di sicurta; quali il rinnovamento sell'obbligo da parte del languavio, de'snoi figli e del popolo suo di osservare la caritolizione di Halle, e la guarentigia di Manazio, dell'elettore di Brandeburgo e del conte pasatho Wolgango; Si onmettesse nell'articolo della religione la parola di concilio nazionale, viccome molto odiosa ut papa, e pereleb essendo meerto se l'accordo arra effetto alemao, non c'è ragione che si abbia per tal parala da berdacla, bastando che si dica, che si stara a quello che veren concluena nelle dute imperaeli; giacelià mi esse si sava a tempo di proporre. ave scalat opportuno, il cencilio razionale. Quanto alle trattative col re di Francia, non deversi l'asciare a lui la scelta del partito de prende si, e non essere pra il caso di mandare a ciò depertati in Lorgia, avendo quil lungo cessato omni di essere nantrale: megito surebbe, secondo le precedenti istruzioni volerralatzi tutto sapere quali offerte ritendesse egli di fare (1).

A questa risposta dell'imperatore, che porto lo Serventi al suo ritorno in Liuz, è conformata la risoluzione del re-Ferdinando del 28 avrile. Per raquone che arrebbe i imperatore, così ivi esprinevasi l'erdinando, di riciorere ogni pratica di pace col re di Francia, da cui fu improvvisamente assalito e sominamente danneggiato, pure egli consente che Maurizio s'informi delle candizioni con le quali esso crede di poter percenire au un accomodamento, e le riferisca.

<sup>(1)</sup> Kaiser Karls Autwort an Schwendi Jansbruck 25 apr. 1552, Ibid - 6 2 1345, p. 427 420.

E sul pur to dei gravami costro il reggineato imperiale, petele Mararza aveva dicharrato di non poter specificarly in breve tempo, questi sarebbero senitti nella prossmen Dieta e discussi con pli elettori (1). Nelia prossima Bieta! Ma non s'era Maurizio riservato di esporti invece in un anovo particolare convegio? E ber questo unovo convegno, e per le persone da chiamarsi a prendervi parte, non aveva i re Ferdiranco, persusso del vantaggio che in ogni evento potrebbe ritrarsene. chiesta ed ortenuta col mezzo dello Schwendi l'approvazione dell manuratore dE il duca di Laviora, il mediatore tra lui e Manrizio, nen aveva proposto ni 25 di aprile che lo si tenesse al mà presto possibile con l'intervento esia ilho di alema attri elettori e principa acatrali \* (1) Or come si spega l'improvviso mutamento? Perso che Ferdinanto all'ultimo istante, abbaconsiderato i pericolo di firsi addentro fra breve nell'esame di argonienti spinosi, onde sarebbonsi maggiormente inasperti gli acina, mentre rimettendolo n tempo più fortano e indeterminato, se gli avveniva di conseguire che firittanto posassero le acmi de'ribella, poteva contare st Il imminente loro dissolvime do. Forse anche ch'egli abbia voluto indurre Mantizio a faire esplicita domaida per giustificar meg io col suj remom cresse della paco pubblica una procedura in negozi si gravi che deviava dalle norme vigenti nell'impero-

Costituda com'era la Dieta — e se ne dolse Maurizio in uno degli un her articoli sopraccionati prevalendovi in numero gli ecclesi istici sopra i laici, si da avere due voci contro una, ed avendovi seggio e

Vernondhorg an Lore, Deveret, t. 11, n. 1322, VI.
 p. 402-405

<sup>(2)</sup> Ib.d V. p. 402.

voce anche gli Stat. d'Austria e de Paesi Bassi, bencheesenti dalle ordinarie gravezze, Len sapeva Maurizio che, senza una pre elente cenverziono su que gravana, ogm cosa sarebbesi volta a piacimento degli alerenti all'imperatore. Nen cut que in una lieta, si in un pagticolare conveguo da tenersi quanto prinal, insto eglithe lossero saith e vi si ponesse upare. Ferdinanda vi accombiscese, stabili il convegno per il 26 di n. aggoa Passavia, notificò inche le persone che sare e o unvitate a prendervi partet e tuttavia con pote consegitare che sino ad un definitivo accordo fossero sospese le arian. Man 12.5, allegando come sena ce di non averfico ti deuna i deliberare, promise se tatao di aloperarsi con ogni poter suo appresso i collegati per un armastizio, « In undici o do lier giorni, a decorrere det- Pultimo di aprile, sperar egli di annunciarne l'accet- tazione), ma fint credere che il garvat e languavio voga i consentine of un armastizio senza limite di tempo. proporre egli datique che lo si estenda a quattorite; g orm, tu Cal plu n tre settmane, poterselo poi pro- lungare (1) ». Infine si resto d'accordo che l'armistizio avesse principio all'uneaci di maggio.

Cost al primo di maggio electro termine le conferenze. In quel giorno stesso il data di Baviera consegnava al re Fordmando gli undici articoli di sopra mentovati, e Mantizio si partiva da Linz. Part va, convinto più che mai di ciò che aveva già intuito fin dal principio delle trattative con le Schlick e col Planen, quando ostentava il desiderio di poter volgere le sue forze contro i turchi, dell'essere, cioc, Ferdmando per tal fine pronto a mercare ad ogni costo la quiete della Grimania. Probabile e altresi che, per quel fine medesamo,

(1) Ibid., VII, IX, X, XI, XII, XIII, p. 406-414.

Massimiliano negli mumi colloqui con lui si shottonasse intorno a la politica imperiule come aveva fatto ia novembre dell'arrio decorso con l'ambascatore vereto Domenico Morosiai. Tutto questo spiega la fiducia ca, lat manifestata sin dal 23 aprile al fintedo Augusto sull'esito dell'opera sua: Trovo qui le cose talmente disposte, che spera conseguire quanto tornerà a vantagron de billa la cristinatà ad more di tatti i ni navni dedeschi, e nessiono s' era mai ner do miorità aspetitto (1). Che non l'abbia ezirribo incuerato a l'andace impresa che ora entranio à marare? E l'aveva egli gia in animo ? Tanto almeno e fuor di ogni dubbio che tornava all'esercito con le man ancora libere, e che all'ultimo monerto, nelle trattative a voce lel 60 aprile, s'era riservato il diritto di protratte 1 giorno dal quale doveva preominciare I armistizio (2).

VII. Durante la sua assenza dal campo, fallito essendo l'assento di Ulma, il margravio Alberto di Brandel argo-Kulmbach, lopo averne orriolmente messo a ferro e a fuoco il territorio circostante (3), s era separato dai collegata per portare nit ove à suo piacumento e a suo vantaggio i flagelli della guerra. Egli estorse da Geislingen ai 25 di agosto 15,000 fiorir i e da Ellwangen altri 8000, nonostante la intercessione del duca Cristeforo di Wirtemberg, il quale, benefic si professasse assolutamente devoto all'imperatore (1, pare gli aveva prestate sotto mano 60,000 florini per i suoi arramienti (5). Ind. all'ultimo di quel mese, all'i

<sup>(</sup>I) DROFFEL, t. II, n .336, p. 422

<sup>(2)</sup> Da. FEBL, Verbandhoog zu Linz, 4, 1H, p. 414 e 415.

<sup>(3)</sup> Conneins. Les erlamerung der politik des kurfürsten Morsis, von Munch, histor Tahrbucher, 1806, p. 275.

<sup>44)</sup> Lawz, Corresp., t. 111, p. 134.

<sup>(5)</sup> VOIGT, Albrecht Alexbiades, 1, 1, p. 259, nota 2,2,

testa di 12,000 fanti entrò nella Franconia per desolarla con le sue correrte e rapine, e, non rispettando
i trattui conclaus dai suoi collegati (pag. 350), tolse a
que' li Norimbe ga Lachtenau (1), od accurgevasi gia
ad assedante la loro ricca citta protestante, e a ridurre
in estrenia rovina i vescovadi di Lamberga e di Würzburgo. Nel tempo stesso il re di Francia s'era avanzato
con in to l'eseccito fino a poche miglia da Strashargo
chiedendo l'occo il passaggio sotto colore di farvi
acquisto di viveri; ma negatagli l'entrata, per non
mettere a rischio l'onore delle sue armi in un assalto
contro la giande e ben guaranta e l'intificata citta, aveva
dovuto voltar le spalle e ritirarsi a Weissenbourg.

Questi fatti, la magnanima resistenza di Ulira, gli occessi d l' margiarvio Alberto, lo smacca li flitto ai francesi sotto Strasburgo, con mossero profossamente gli animi, e sì che lo sdegno della nazione tedesca contro il falso patrono della sua libertà. l'usurpatore della Lorena e dei tre vescovadi di Metz. Toul e Verdun. facevasi di giorno in giorno sempre più minaccevole per i collegata. Tanto e vero che non solo i caltoni cat obri cella Scizzera, vedendo a qual fice intendesse il re di Francia, protestarono di volce scioghersi dalla sua altearza (2), ma, anche i tro elettori ecclesiastici. il palatino del Reno, i duchi di Wartemborg e di Cleve, dopo aver dato prova di un confegno veramente fricco e dissenta to con le loro eterne consultazioni ad Oberwese, e a Worms, le quali non corducevano mai ad un'azione decisiva (3), benche non facessero aucora

Darffell, t. H. n. 1390, p. 4-6

<sup>(2)</sup> LANZ, Corresp., t. III, p. 190.

 <sup>(3)</sup> Distribute, t. 19. p. 416-423; Lanz, Starstopapiere, p. 501-508.
 Corresp., t. 111, p. 102.

quel che avrebbero dovuto, riunire cioè le l'iro forze e mandarle incontro as congentati predatori e incendiarr e a quelli che si avanzavaro verso il Reno, pure, quando furono richiest, for irdinente di congrungersi coa lo straptero (1), tennero abueno ad un part to comune. Mandaror o da Worms annaselatori al re di Francia. per pregario di volerli asimere dall'offerta alleanza, essendo essi tilmente legati all'imperatore da non poterla contrarro senza perdata dell'onore, e di evitare ogni ulterrore spargimento di sangue, considerasse chela Germania per la guerra e la carestia era del tutto. impoverita, e per giunta confirmamente manacciata dai turchi. Gh accolse il re ai 9 di maggio a We ssembourg, e rispose loro, sperar egai in quattro o cinque giorni di essere a Spira: frattarto rimanessero a Worms, o venissero a Spira (2).

di Wirtemorg e di Cleve era già stato prevenuto da Maurizio Archia di Prancia delle sue trattative confinazione al re di Francia delle sue trattative con Fermando a Laz, e, rappresentandogli come si fosse sul punto di raggiungere in via pacifica gli scopi publicamente enunziati delli insurrezione, aveva aggiunto la preghe a di fermare il progresso delle sue armi, divenuto ormai inutile per la liberta della Germana; se il re volesse fargh sopere le sue candiziori di pace, egli si adoprerebbe ben volontieri a negoziarla con l'imperatore (3). In ciò facile è riccioscere che Maurizio nor mentiva E sincero era del pre, il suo

<sup>(1)</sup> Dai feel, t. H. n. 1388, p. 463.

<sup>(2)</sup> B. KLGLER, Wartembergische Zahrbucher, 1869, t. 1, pag 203-208

<sup>(3)</sup> LANGERN. t. II, p. 346.

divicto al margravio Alberto ai attaccare Normberga e Wurzburgot donde la lettera in cui questi rinfucciavagli i sacrifizi fatti per lui senz' averne mai riconpensa di sorta (1). Ma futto ciò non gli sfuggiva certo come potesse concorrere a rendere moperosi gli impetiali con la ingarmevole sperinza che null'altro a loro passasse per il suo capo. Probabilmente a tal uopo egli aveva ch esto ed offernio ne le conferenze di Linz che miliogo del vescovo di Eichstadt fosse invitato di convegio di Passavia il vescovo di Trento, il cardinale Madruzzi (2); quegli che col consighio e con l'opera prendeva tanta parte alla difesa del Tirolo, e s' era affectiato a darghene l'annure o inchante il suo ambasciatore Cristoforo Strassen (3)

Agli 8 di maggio arrivo Marrizio a tiundelfingen, dove allora alloggiava il resto dell'escreito de'collegati, e il 10 diede al coloniello imperiale Giovani i tiualtiero de Hunheim, il quale l'aveva accompignato da Linz la risposta che i collegati stessi erano disposti ad accottire un armistizio di 14 giorni, con condizione per altro che esso dovesse aver principio non dall'11 ma dal 26 di quel mese. L'Hunheim parti subilo con questa risposta, e, fermatosi alla chiusa di Fiessen per dare alcuni ordini alle compagnie del suo reggimento colà accampate, la mando per espresso ad Innsbruck (4), donde il re Ferdinando, che ivi era giunto fin dal 7 per consultarsi col fratello intorno al prossimo convegno, pote ancora di 15 comunicare a Maurizio di

Lichtenau 7 mai 1552, Daterra, t. H n. 1387, p. 459-452.

<sup>2)</sup> Verhandlung zu Linz, I. c., p 413.

D. Schönbern, op. cit., p. 255, 256 e 274.

<sup>(4)</sup> DOMENICO MOROSINI, und Federico Badoer an den Dogen, Innsbruck 13 mai 1552, Dir Gustav Turba, Venetiamische Depeschen von hauserhofe, t. 11, Wien 1892, p. 574.

avec in letto. l'imperatore ad acconsentire la dilazione (1). Al che di rimando Maurizio di 18 « interve-» robbe a Passavia, volesse il re avere per iscusato » l'indugio forse di un giorno in grizia d'importanti » affiri » (2).

Singol are spudoratezza! Proprio cuel giorno stesso, 18 maggio, nel tempo che il re di l'emeta (affrettato eziandio dalla notizia che le genti della regina Muria. la governatrice dei Paesi Bassi, soi o il comundo di Martino Van Rosseni, avean preso Stenay, ed entrate nelle sus terre della Sciampagna le saccheggiavano ed ir cendravano (3)) si ritmava dalla Germania per por ar tutta la forza delle armi nel Lussemburgo, dopo aver con non pose parole magnificata l'opera sua in pro della Lbor a tedesca (4), Maurizio, giunto collo sue gent. a Fussen, incomincias a quell'impresa del Tirolo che i oveva parpet iaime al nome. Che gli fossero gia i ote per mezzo sp e le condizioni in cui trovavansi gli imperial , parmi aver buono in mano per affermario, non ostante che il piane di operazioni mandatogli poi dietro dal Leiner a ceani al contrario (5). Note parmi gl. fossero e la pochezza delle armi imperiali, e la manacca che si dissolvessero in causa de'soldi scaduti, e la insipienza del tenerle disperse, anziche raccolte nel luogo più importante, fra le augustie dei monti, alla Chiusa di Ehrenberg, e protette dall'artiglieria dei. attigua fortezza. Questa condizione di cose ci è descritta dal de Rve, il quale, al riforno dalle conferenze di Linz, a

- (.) Decrete, n. 1405, μ. 475.
- (2) Langenn, t. I., p. 525.
- (3) Arex Henre, Ristoire du réque de Charles quant en Belgique. Bruxelles 1859, t. IX, pag. 186 e 202.
  - (4) 13 maggio 1552, LANGENE, 11, 350.
  - (5) Confr. D. Schotherr, op. cit., p. 278.

cui assistette insierie con la Schwendi grale commissamo dell'imperatore, vi s'era trattenuto per ispezionare i nuovi lavori combinti. E aveva trovato senza fortificazioni il monte che s'alza alla destra della Clausa, abbastanza hingo e cost praticabile ch'egh e Fernando de Lannoy l'incaricato di que, lavori, la percorsero a cavallo, senza bisogno di fare cinquanta passa a piedi; ma per instare che facesse di porre riparo a questo e all'altro mentorato errore del lasciare sparfite le genti, nulla poté mil otte icro; colpa la storditezza di chi allera, in luogo dell'Himbern cadato malito, aveva il supremo cemando, e non ne fu neanco tramandato il nome (1). Facile dunque a Maurizio, con le sue forze di gran lui ga prepondei inti, superare la chiusa fatta ad un passo vicino a Fússeu. fugare le poche schiere che la guardavano; insegui le fino a Reute, o la, senza mettere tempo in mezzo, assalire e scorfiggere il grosso delle genti, tremita nomeni incerca, gla scorati dai fuggetivi; quende accingersa all'espugnazione della Carusa di Enren beigi Ancora la notto del 18 maggio il duca di Mecklerbarg con una eletta schiera di fucilieri salito al monte, che s'era lasciato sguarmito, ancò quatto quatto, per una via insolita, a quarto dicesi indicata da un pastore, intorno alia fortezza (2), o la matti milel 10 sorprese alle spalle la Chiusa, mentre Maurizio le dava di fronte l'assalto. Sfondate le porte, attorrate le nura, non rimase ai difensori che di sbandursi o di arrendersi. Il numero lei prignozi in questo fatto d'arme si fa ascendere a

<sup>(1)</sup> I. de Rye an den ausse, 17 e 18 mai 1552, Lanz, Cortesp. t. III, p. 193-156, Vem anche la lettera len imperatore ana sorella Maria del 30 maggio. Med. p. 203

<sup>(2)</sup> DREFFEL, t. II, n. 1423, p. 493.

3000. Non fu presa la fortezza (1), ma togliata alle quattro compagnie che vi erano dentro la comunicazione con Innsbruck

Como no giunse la prima nuova a sera, l'imperatore comprese che non c'era un istan e da perdere (2), e la sera stessa del 19 maggio alle ore otto e mezza, accompagnato dal fratello, con tutto il suo seguito e con la sun guardia di 500 caval eri fiammonghi, prese in lettiga la via del Brenner.

Qual mutamento di fortuna! L'erede di tante corone in Europa e di tante possessioni nel nuovo mondo, il vincitore di Muniberg, costretto a fuggire davanti ad un vassallo ch'egli aveva levato a grando potenza in premio d'un tradimento, del quale fu vittima quel Gianfederico di Sassonia, a cui adesso ridava la liberta sulla semplice parola, e ne vedirento poi le ragioni, di non allontanarsi per alcun tempo dalla sua Corte (3)!

E fuggire con lo spavento di averlo allo spalle, di cadere nelle mani di lui! Giunto a Sterzing, a' piedi del Brenner, la mattina del 20, dopo aver pessata tutta la notte per via (4), essendosi ivi avuta notizia che Maurizio marciava innanzi, montò di nuovo in giun fietta su la sua lettiga, e il una notto procellosa per forte vento e dirotta pioggia, a lamo di torce pervenne a Milhach, e di la, dopo an breve riposo, a Brunneck

<sup>(</sup>I) D. Schonherr, op. cst., p. 277

<sup>(2)</sup> Der kaiser an die konigm Marie, 30 mai 1552. LANZ, Corresp., t. Hi, p. 204.

<sup>(3)</sup> I Friedrich an hergogen Sibytle, fansbruck, 18 mai 1552. Dairent, t. 11, p. 486

<sup>(4)</sup> Domenico Morosia, al Doge. Sterchen, 20 maggio 15:02. Arch. gen. di Venezia. Minute ed abborzi di Annali veneti da 15:00 al 15:00, msc.

il 21 a tarda ora (1). Ma non vi passo ene un giorno sobri perche risaputo che il governo del Tirolo s'era acco dato con Maurizio di concedergli il passaggio, se ne parti la mattina del 23 (2), e lasciata la strula verso Bressanone (3), voltatosi a quella che conduce in Ca i zia (4), dopo essersi separato dal fratello, il qui le antava al prossimo convegno di Passavia, arrivo a Villuch la sera del 27.

In fatto il governo del Tarolo s'era accordato con Manejzio. Gia il vescovo d'Arras, probabilmente all'annui cio che Maurizio si avvienava a Lussen, aveva richiesto che si manhasse qualcuno a significargli: verdecsi in ciò una mossa d'arrae, mentre quella contra

- (1) Cesare month con presto in lettica che la sua grardia non era montata a cavallo., Come (a vicino ad in tori di notte si torio tento con gran po gara et tanto scaro che non si vecci mente. It le Maestà a lume di torze pervenneco a Milpach ove haveano designato d' riposace, et g'onsero prima che il letto di tesare, il quale ne uso uno del paurone di casa. Ciensero a brimech alli 21, tardo, con la corta stracca, modo haveado caminato un giorno et due nott senza riposarsi. Detro al detro Bruncca, 22 maggio 1552. Ibid. msc.
- (2) La certe era tutta s'agostina. Detto al detto. Branech., 25 may no 1552 Pod., use
- () Nella lettera presidata alla schella Maria scrisse che aveva in caimo di antare a poco il poco il Linz, e che faceva corrore voce per allora di antare a ladenbourg Lanz, Corresp., t. Ill., p. 204, Nesi anche la lettera dell'imperatore a suo figbolo Fi-Lippo da Valac de 9 giugno 1552. Dom Nobr., Bestivine, p. 203
- (4) It questa mattura se part, da Bruneca con haver caminate loggi quattro leghe haven lo lessuta la struta di verso licescamone, et voltatori a questa sanda che mena verso Carinth accontinuami lost per quanto s'intende per vo e pullica che sua maesia se ne va a Vilacco. Il morano pontoji i Petro Camorini el cond, di Mente, Vildecroft, rida fontana una lega dall'allogi primento el sua maesta 23 maggio l'30, la de sega rette Nan-Antara di Germania, (2, mer.)

e il padron suo, il ve Ferdinardo, non como in merra con lui; volersi dunque sapere a che egli miculesse. E in questo senso fu stesa la istruzione relativa, Mallentosto, per il fulmipeo succedersi d'un si grave avvenimento quale la espugnazione della Chiusa. di Ehrenberg, era hen natural cosa che il re Ferdimindo vi facesse un'aggiunta, per cui in caso estremo. facile a preveders), fosse almeno salvo il paese dagli orrori del saccheggio, e vuolsi credere l'abbia fatta nel giorno stesso della tuga sua e del fratello da lunsbruck, Per il che, avuta inspesta, non aver cult Maurizio e i suoi collegati che fare col re, quantunque questi y m si sue chelarcato laco usaco, volve essi cercare i loro nemiri: domandore a tal uono il trensito e i viveri, y sto elle quanto lomandazino m'rebberg qua sens' altra conquestato da se con la forza: considerato ancora che Man izio dava in perno la sua parola che i viveri sarchbero pagati a gjusto. prezzo e nan si recherebbe al possibile alcun danno ai sudditt; per futte queste ragiona, per evitare cioe malitanggiori. I governo si piego all'accordo, e così ne diede avviso al re: Noi costretti da praente necessità abbiamo mesa la via mit corta ordinataci da rastra maesta; abbium mandato dinanzi ai principi belligerenti, e con essu ad essa il passaggio verso l'accennula propiessa (1).

(1) D. Schönnene op. ert. p. 281-284. Vedra ognano come io, grovandomi aci accumenti la lai ciligentemente recercati nedl'Archivio d'Iansbruck, sia veruto su questo punto a conclusioni o poste alle sua. l'artroppo, non avenco eg i riportito ne il giorno in cui il vescovo d'Arras richiese la missione di qualcuno a Mantizio, ne quello in cui vi anno il dettor Dattler, non mi rimase che congeturare e l'uno e l'artro con riguardo al nesso de fatt.

Digitized by Google

----

Poteva farsi altrimenti? Vero è che subito dopo la caluta della Chrisa di Ehrenberg fu bandita la leva in massa, e mandato ordine di accorrere in suo soccorso tonto alle sette compagnie rimandate dal re Fordinando e allora stanziate a Kufstein, quanto alle sei dirette verso il Voraillerg. Ma che fiducia riporre in una massa di contadim arriati in gran parte di alabardo e di lancie, mancanti di fucili e di munizioni, costernati dalle notizio lei fatti d'arme poc'anzi avvenuti? E quando bene le richamate compagnie avessero potuto are vare a tempo, qual anito aspettarsene di finiti, di numerosa cavalleria e artiglieria, imbabbanzito dalle riportate vittorie? (1)

D'altra parte il nemico, ch essi dicevano di cercare, era ormai al steuro; ne mai sarebbe stato possihile di sorprenderio finche gl. rimaneva aperta la via del Breiner. Ormai dunque la loco marcia incontrastata alla volta di Innsbiuck, dove entrarono con su i gigli di Francia nello bandiero ai 23 di margio, e vi

<sup>(1)</sup> Questa conditione di cose è amponmente documentata delle Schoseran, pag. 265, 277, 270, 280. E però non so comprendere con egli p. 284, e dietro di lui il Materiarica di tutili Nateriarica in tuella Sabela List meriode. XX, 332 e negli Stadien und Siamon per Geschichte dei Reformationament, Leipzig 1874, p. 108 e 1270 e il Witter (Die Berichi nom nord der Verhehr des Larf, Maritz unt dem homige Fordinand. Neustadt 1886, pag. 73-750 a biano oututo allegare quell'orome o piuttosto quella facoltà data al governo d'inastruck in prova del nessan ritegno di Ferdinando verso l'imperatore. Che importa che questi di ma piu tardi doluto del fatto, si da respingere lo scritto giustificatorio che quel governo voleva presentargli agli 8 di agosto? L'imperatore avera allora per a tra ragione (per il moco e ce con cui a' erano composte la controversie a Passavia) lacerato l'anuno e di ni orometro ai una neri sespetti.

stettero un paio di giorni, a null'altro poteva servire che ad esacerbare l'umiliazione della fuga inflit a all'imperatore, a far bottino delle robe lasciate da lui e dalle persone del suo seguito, a dimostrare infine che anche gli averi del re Ford nando e de'suoi sudditi, non ostante l'impegno preso da Maurizio, non potevano essere rispettati in effetto dal a soldatesca. Ben altrimenti sarebbe andata la cosa, ove, secondo un disegno che il cardinal Madruzzi niseppe pochi giorni dopo e comunicò al governo d'Innshiruck, nel momento stesso in cui Maurizio muoveva da Füssen si fossero avanzate in suo atuto lo genti del duca di Ferrara e di altri Stati italiani, assist te dalle francesi, le quali erano ancora così numerose in Parma e alla Mirandola come se non fosse stata fatta la tregua di due anni (1). Allora l'imperatore non avrebbe più avuta via di scampo, e Maurizio sarebbesi impadronito della intera contea, della importante regione per la quale gli imperiali avevano libero il passo nel discendere in Italia e nell'uscirne ai darni altrui. Questo in fondo dobbiam credere il disegno originario, concertato col re di Francia. ma non potutosi attuare, essendo marcati gli appoggi sui quali facevasi assegnamento. Da ciò la spedizioi e arrestatasi ad Innsbruck, non progredita verso il Trentino, contro l'apprensione comune. La quale fu tanta che il cardinale Madruzzi diede ordine al suo luogotenente in Bressanone di trasportare i tesori dell'archivio e della camera lell'argenteria nella fortezza di Buchenstein, di fortificare la vicina chiusa, e di buttar giù, al hisogno, i ponti, e il cardinale Crescenzio, che oppresso da gravissimo male era runasto a Trento dopo

D. Schönerre I. c. p. 197 € 198, 6 Delepper t. II n. 1492, pag. 553.

sciolto I concilio, per tudore di cadere in mano dei manici luterani si fece per l'Adige conducre in Verona, dove fra tre giorni, ai 28 di maggio, mori [1].

Come potesse sorgere quel cisegno, e per quali ramori at lasse taluto, vedremo adesso farandoci un poladientro nell'esame delle condizioni d'Italia

VIII. I'ra tanto succedersi è complicarsi de' narcati avvenmenti, quanta l'aspettazione di prossume
rivolture ne' dominii soggetti a Spagna o devoti all'impero e facile magniare. Ivi eransi gia scoperti per
opera di Francia muovi nentici è muove macchinazioni.
Tale il ten ativo di mettere in sue mani il castello di
Milano. Verso la tue di feborato di 1 1552 il fuoruscito
Ludovi e) Buraghi e i'era agli stipendi di essa nel Promonte e due continati sienesi, Orazio Pezzi è triorgio
Tricerchi, scesero nottetempo nel fosso con molti strume ti è con quaranta soldati parte it d'ani è pir è francest, tra i quali ultimi il capitano Vasson (2), è non
essendo loro riuscito il disegno di segare una finesti a

<sup>( )</sup> Arch. sopt. valid. Negoziali per la rest tuzione di Pi -\* conza. 3, msc

<sup>(2)</sup> Que' due senesa che haveva lo critto questo tratti to erano retornata a Miliano censanio forso che qui non se ne havesse invuta notatia, il che inteso dal cascellano anto per pigliarli, ma per molta diligenza che usasse non potè havere salvo che uno di essi chi mato Giorgio Tricerchi et l'altro chianato Grazio gli scapa de la mant, et per haverlo anche esso si sono fatte tutte le diligenze possibili... nè si mancherà di fame tuttavia... percio che ancor che, come per lo processo si vedo s'hab na chia-rezza di cio che velevano far, et dei modo che velevano tener, nundimeno per chiarrisene meglio.... aon o se non bene haverio.... Que gentali comini di qua (denuaziati da Giorgio sotto la tertura) furono presi per la prima confessione tutti, eccetto il Castiglione, il quale era fuori ud alcuna sue possessiom, ma intese che il Capitano di Giustizia era ito a cercacio in casa sua et la presen di questi.... se ne venne a presentar dinanzi a ne, et per

ferrata per entrar gumdi nelle stanze abit, te dal castellano Giovanni de Lana (l) se i e tornarono senza essere. stati cade guardie scutiti. Il che dimostra la poca o nessuna lero cum, coba st i molti disordini nell'amministrazione Liquel ducato, riconosciuti e dennuziati all'imperatoro Lal tesoriere Françesco de Erasso (pag. 302 e 304), frat qual. l'essere irregula mente pagate le genti, e que le che tenevansi a soldo molto interiori di numero alle pagle; ma colpa non meno l'ostinazione dell'imperatore stesso nel volere che le rendite publidiel e supperissero a tutto le spese della Lombara a e della guerra nel Pieno de Questo rendite, gravate di pensioni alle principali famiglie, del constett dem algovernatore l'errante tionzaga e ai ministri spagrindi, e ano per gianta quasi tutte impegnate, e per due anni ancora, verso lauta provvisione al Gonzaga, corrispond'une alle larghezze usate ne contratti. Il Guizaga stesso nelle sue estreme necessina aveva ch'esto ed ottenato dalla cuta la somma di trentanala scudi da scontarsi sui drzi delle mercatzio; ne rimaneva più via di muovi balzelli da (ae denori 2).

quello che pei il detto fuorgo ha detto e parso li serarlo poi che si vede chiaramente la sua innocenza (Dei fuggiti furono presi tre in una terra dei conte Francesco del Verme, tre itanimi ed qui francese). Il francese ha detto liberamente parte di quel o che questo senese confessa. Quel francese è il ca, itano Vasson, il quale era capo de la impresa. Fernando de Gonzaga all impres. Milano 8 e 10 marzo, e da Casale 16 marzo 1552, Arch gen di Simancas, Esta lo leg. 1200 f. 48 e 51, misc

- (1) Giuseppe Ripanonte, di parte imperiale, (Il surrium unites Medicalana, Int. X in 1. Gr. Granvin Thesaurus etc. Lugdani Intavorum 1704, t. II p. 750) attribuisce la mala riuscita della impresa al non esser stato hen composto l'ordine de la insiena, o pruttosto alla provvidenza di Dio.
- (2) Marco Formentini. La dominazione spagnuola in Lonbardia, Milano 1881, p. 97-199.



Somigliante la condizione del regno di Navoli, con questa sola differenza che, mentre il Gonzaga favoriva i nobili, il vicere Pietro di Toledo gli avversava. e por te ierle in fre io appoggiavasi alla parte poposire. Veden no a suo luogo il principe di Salerno Ferrante Sulseverino mandato nel 1547 all'imperatore per dolersi in nome fella città del v.cerè, e per alloutanare il flagello della inquisizione (t. IV. p. 313 e 345). Avuta becaza di empaterare, ma dopo undici mesi di forzata dimora, e sotto condizione che delle cose pubbliche più non s'impacciasse, era ben nafurale che tra lui e il vicere corressero relazioni ed atti, orde crebbero i nancori. Accadhe pertanto che questi nel 1551 sotto colore di gaustizia lo fece cataro per la restituzione del a dozana di Salerno, come nosseduta abus vamente. con tutte le reulite che fino allora ne avevano ritratte egl. e i suoi maggiori (I). E però quando, poco dopo, rel tornare da Napoli a Salerno gli fu tirata contro una fucilata da Persio Ruggero suo vassa lo, che lo feri nel ginocchio, benche costui fosse preso o debitamente punato, nondimeno, sia che nulla valesse a torgli dal capo l'opinione essere quel co po provenuto dal vicere o dal fighuolo di lui don Garzia, sia che se ne giovasse a pretesto, usol del regno, difegiandosi a Venezia. Qua lus ngato degli agendi di Francia, circuito dai fuorusciti naj olita n. principalmente dal duca di Samma, che gia s' cea condotto agh stipendi di essa, si decise a seguirne l'esemplo, sollecitando la Signoria la congrungersi col re Eurico II per liberaro la patria dal giogo spagneolo (2). E senz' aspetture risposta ai suoi inviati



<sup>(</sup>I) Il che avrebbe pertato via al principe titto il suo stato e più, Supiose Aliceio, Vita di don Pietro di Feledo, Arch. stor. ital. serie I, i, 0, p. 78.

<sup>(2) 2</sup> apr. 1552, Risiss. Let. et mein L II p. 371.

circa le icompeuse sperate (risposta con la quale il te stesso lo consigliava a non dichiararsi ancora contro l'imperatore, essendogli impossibile di attendere ad una ngova impresa finche non vedeva l'esite di quella a cu s'era accinto in Germania (1)), comparso ben tre volte davanti al Collegio si adoperò a commuovere con opportune parole la Repubblica. Le quali parole, benche smentite dal fatto ch' egli aveva ormai compiuto, ci piace riportar qui, non fosso altro per rilevarci l'animo dalla memoria delle miserie d'allora, onde i nostri erano ridotti all'estremo di chiamar forestieri per cacciar forestieri. Disse dunque in udienza segreta agli 11 di aprile dal 1552 che voleva si mettesse un re particolare di Napoli ed un duca particolure di Milano.. Ne creda la Serenità Vostra ch io le proponga questa impresa per far maggiore il re di Francia, imperocchi temerci tanto la insolenza de' francesi, quanto la temerità degli spagnisoli... ed io non sono franceso, nel spagnuolo, nel tedesco, ma brum italiano, e desidero il bene d'Italia e l'esaltazione e incremento dello Stato della Serenità Vostra (2). Queste pratiche non potevano nascondersi così, che non ne giungesse qualche notizia anche a Napoli, dove gia la partenza del principe, e le voci sparse su la prossima venuta dell'armata turchesca, e gli apparecchi che facevansi per difenderne la citta (3) concorrevano a tenere in continua agitazione il popolo



<sup>(</sup>i) Ibid. p. 382. Quanto alla promessa, soggiungeva il re, che, venendo il tempo, gli darebbe stato, onori, dignità e rendite in Francia, tanto che dovre esserne contento.

<sup>(2) 9, 11</sup> a 21 apr. 1552, Arch. gen. de Venezia, Paudectas sive Commanorales 1551-1559, msc.

<sup>(3)</sup> Diego Lasso an könig Ferdinand, Rom. 12 mai 1552, DRIFFEL t. Il a.º 1397 p. 471.

Di gean lunga più serh, anzi fecondi di gravissime conseguenze i moti che preparavansi a Siena, causati dalla erezione della fortezza poco fuori delle mura frala porta Forte Branda e quella di Camolna. Fu singo-Lire, ma non nuova l'anto per cui crasci al Mendoza di ottene, e che quelli i quali avevano in mano lo stato da loro medesa il vi concoressero, non volendo l'unneratore che l'apparisse fatta per forza (pag. 37). Diede egh ordini che si mandassero due ambastiatori, uno cell'ordine del Nove, M. Leho Pecci. l'altro dell'ordine popolare. Alessan tro 612lielm, e designo quattro de'snoi fedelt, i quali avessero a stendere l'istruzione di quanto dovevano esporre all'imperatore : essere, cioe, la catta futta contenta del Mendoza, mantenervisi fra i vari ordini g usta uguaghanza negli onori e nel governo. ma parerle grave, quasa lest momo di nessana ficucia nella sua fede ta, la guarana degri spagnucli nel nonastero al san Domenico. (trasformato questo in un castello, dove custodivansi le a mi pubbliche e le private); pregare qualit, elle la s. levasse (1). In ques a pregmera appunto stava riposta la insidia. Polché erà tanto grave alla città il sosteitare del propero quella guardia dentro le sue mara, non ne sarebbe ella alleggerita, edificandosi fuori di esse, e a spese non sue, una fortezza che bastasse a sicurure lo stato? Questo fine a cui ten leva la istruziore non e improbabile che sia stato intravveduto da qualcuno Certo è che, quando la fu portava davanti alla baha, nel primo gio no non si poterono vincera i voti, negatalo i cittadun dell'orcine dei Nove





<sup>(1)</sup> Que la guarda se curtasse de sancto Domingo, por que en ser a quello un situ fuerto, parecia que nesconhassen de su filelulad, L'imper, a don Dego da M ndora, Andernach 20 gruguo 1550, Bibl. Meldettinna in Guastalia, ms.

di avere la parte loro degli onori, altri affermando che le cose ivi gette non érano vere. Ma Giovanni Galliego capo della guardia e gli altri partigiani del Mendoza adoperarono tanto con le minacce e con le blandizie, che nel secondo giorno, messa di nuovo a partito, la istruzione a grande stento passò. Il Mendoza diede por al Gugl elmi com missioni particolari senza sapula del compagno, tenuto buon unno, poro astato, e da essere da quell'altro astulissimo quidato come volera, necioche la cosa avesse l'effette (1). Avvenue perfanto che quanto, sentiti gli an basciatori, fu loro comunicato alla Corte imperiale essere stato concluiso che si Jovesso faro la fortezza, e dare la guardia degli spagruph auche Orbitel o e Portereole e altri lucchi bin torti del dominio, benché ambeque concordi dicessero che ciò non si farche mai con volontà della loro rep ibblica (2), pure il Gugnelmi non tiatò più oltre, mentre invece il buon uomo. Il Pecci, resistette na forte, e al vescovo di Arras, il quale tentava guadagnarlo con la offerta della naggiore enerticenza, dell'auto di sai Giacomo di Compostella, e di altre ricompense, magnanimamente rispose, che non ne avera bisogno, e che, essendo la cosa in questi termini, pregava Dio gli logliesse per istrada la vita prima di arrirgre a casa, per non porterri una nuova di tal futta e di tanto danno all'onor suo e della sua posteettà (3). Come fu nota, infatti, l'acconnata dell'ocrazione

<sup>(1)</sup> Ciovandattista Abriani Istoria de' suoi tempi. Veneria 1587, pig. 478.

<sup>(2)</sup> Se despedieron con dezir que ellos estavan en lo nismo de que nanca se haria con voluntad de su republica. Dispoccio precitato dell'imper. al Mendosa, msc.

 <sup>(3)</sup> El qual respondio, puas aun que hera bien verdad que e havia deseado este honor, y la extimava en lo que era razon,

e la confermarono i due ambasciatori al loro ritorno. ne rest) commossa la cata si profondamente che pareva venuta all'ultima miseria. Si fecero pubbliche preghiere a Dio e voti e processioni, e infine ai 27 di lugito del 1550 si decise di mandare a Cesare un altro ambasciatore. Il capitano Girolamo Tolomei dell'ordine de'gentiluomini, per proporre qualunque altra gravezza, qualunque altra sicurta da suella in fuori dell'aborrità fortezza. Ma ne il Tolomei, introdotto dopo molte difficol à al cospetto dell'imperatore per mezzo di Francesco di Toleno, a cui il duca di Firenze per rendersi accetto alla citta. l'aveva raccomardato, nè altri quattro ambascritori mandati în novembre di quell'anno conun memorrife sottoser tio da mille cittadini (al quale pero vuolsi notare che l'ordine dei Nove, siccome quello che negli ultimi mutamenti del governo aveva più d'ogni altro patito reila roba, nella vita e nel-I autorità, contrappose un suo particolare in favore della fortezza, sottoseritto da duccento cittadini), ne in ultimo M. Girolamo Malavolta e poi M. Orlando Marescotti ebbero forza di stornare la meme dell'imperatore dall'insano proposito. Egli non ne voleve udir nu la, e i suoi mmistri rispondevano sempre che quanto si facéva era per la salute comune. In tali estremi, mentre ressuno osava proporre in pubblico qualche r medio, essendo tutti atterriti dal caso occorso a Gianibattisto Nini, uno della baha, il quale, per aver cominciato a parlare, fu dal capo degli spaganoli messo in

haviendo ya vendo la cosa en estos terminos, y nues ra resolación fuera da lo que esperava, que suplicava a nuestro S.º que en este camino le quitasse la vida antes de ilegar a su casa, por no llevar tal nueva y de tan gran perjuyato a su honra y de su postenciad, y que muriendo assa, ny ternia necessidad de habito ny de otra cosa, quedando may mas duro que de primero, lluid, msc.

carcere come sommovitore di popolo e turbatore di stato, e mentre pur tutti, tranne i soscrittori del memoriale dei Novo, fremevano al vedere che si progrediva a acremente nella costruzione della fortezza, qual meraviglia che i più animosi, dopo esperite vane le preghiere a Dio e a Cesare, ricorressero all'opera di una congiura? Giulio Vieri aveva concepito il pensiero che Alessandro Sozzini giustamente chiama sciocco, di ammazzare il Mendoza e levure a rumore la citta, gridando, liberta, libertà. Ci voleva ben altro per torle di disso il giogo spagnuolo Bisognava, purtroppochiedere l'aiuto di un altro stramero. Gianmaria Beredetti ne fu l'instancabile sollecitatore. Recatosi esule volontario a Roma presso il cardinale di Tournon, che reggeva col consiglio la parte francese in Italia, lo segui dovurque anaasse; gli riferiva le cose trattate con i congiurati sie iesi di fuori e le intelligenze con i congiurati di dentro che facevansi ognor più numerosi, e, nel tempo che combattevasi la guerra di Parma e in quello che si vedeva declinare la fortuna di Cesare in Germania, divisava con lui, coi cardinali lopolito d' Este e Alessandro Farnese, e con gli altri agenti francesi, . modi di fare la impresa (1). I quali agenti fiances. erano tutti di un solo animo nel mantenere i vecchi partigiani e tel ce care di guadagnarsene de'muov., mentre invece la parte spagnuola co' suoi duri portamenti aliquavasi i propri, ed era per soprappiu divisa m due che si astiavano fieramente, dall'una Ferrante Gonzaga e Diego da Mendoza, propugnanti la política delle annessioni per conto di Cesare e per comodo

<sup>(1)</sup> Alessandro Scizini, Diorio delle case accounte di Sicha dal 20 luglio 1550 al 28 giogno 1555, Arch. scir. ital Serie I, t. II, pag. 37-65.

propero, dall'altra il vicere Toledo e il duca di Firenze Cosano de Medici, che la voleva esclusivamente applicata per conto suo nella Toscana.

Cosimo de Medici dolevas, che, per i consigli del Gonzaga e del Mendoza, l'imperatore mandasse con molta arte in lungo ogni promessa rispetto a Pionebino (1), Lengte anche dal para fosse stivo consigliato di darghelo almeno in pegno, per avere i denari occoirenti all'impresa contro Ottavio Farnese (2), e più assai recavasi ad ingiunta che il Mendoza si desse vanto di aver fatto insolvere l'imperatore all'errzione della fortezza in Siona per tener lui in briglia (5). Da ciò e dall'aver Cosmo in questo tempo stesso nandato e tenuto appresso il re Enrico II Luigi Cuppori suo ambasciatore per rallegrarsi con esso e con la regina di suo sangue della nascra di un loro fignucio, e per dar favoro ad una lite di grani che si trattava in altima istanza a quella Corte, prendevano argomento i francesi a credero ch'egh fosse disposto a cangiar di parte. Gia aucor prima il caid nale du Bellay, non come combasciatore, ma come on sè (1), aveva ripigliate le

<sup>( )</sup> Alle grown passate mi parse furlo ricordare a sua maesta st per essere tanto tem me che la cosa è in questi termin, si perchè ne sento in più mori assai notabile incom do, e cerche sua maestà par che incliar a risclveria... sendo ognuno meravigliato che la cusa dopo tante dimostrazioni resti di questa maniera. Il Dura di Frenza a den Fernando tempaga. Pisa 2 genn. 1551. Roll, Maldottiana in Chastania, msc.

<sup>(2)</sup> Il papa al Danstino, Coma 10 apr. 1571, Bibl. Barberon, 1986.

<sup>(3)</sup> Il signor one. Battista de Monte im ha dette el e den Diego dice di aver intirigliato l'E. V cull'aver fatte risolvere l'imperatore a far questa foriezza in Siona Averardo Semistori al disco l'or mo. Roma, 6 nov. 1550. Legazione.

<sup>(4)</sup> Detto al detto, Romo, 10 mag, 1550, Ibid.

pratiche di amicizia e di parentado introdotte altra volta con lui la Roma (pag. 43). Queste pratiche dovevano farsi pai assalue e promettenti in conseguenza della liberalita usata con Crazio Farnese, Aurelio Fregoso e altri personaggi mandati dal re a difesa di Parma (pag. 148). Come n'ebbe notizia, Caterina de Medici disse all'oratore di Orazio Farnese: Spero che presto vedremo quel duca Cosmo alla devosione di questa muestà cristianissima (1). A tanto, certo, ion intendeva Cosimo di arrivare per allorar si di terersono aberta per ugui evento la via E che continuassero le negoziazioni di maa kiga del re di Francia con lui, col duca di Ferrara e con Venezoa (2), ne finno fede i consigli che Averardo Se uistori dava a Cosimo li andar più rattenuto nell'amicizia del duca di Ferrara, per non insospettur troppo l'unperatore (3), e le istanze di Costano stesso che il papa intervenisse appresso il cardinale Ippolato d'Este e alari annoi di Francia ner commince oft non esser eigh nomico del re, avere i messi e la volontà di servitto, con e arrebbe, sa cimo di mali procedimenti, il potere di moveregli (4); e il disegno di matermorao del fighnol seo con la terzogenita del duca d. Ferrira che screbbe dotata dalla Francia (5), è l'essere stato per accarezzar lui scartato

<sup>(1)</sup> Lorenzo Contarint amb, ven, at Capi del Conseglio dei Ducci, 17 giu, no 1551. Arch gen, di Venezia, Francia, Insta n.º 10, msc.

Avarticle Serristori al dica Cos m.), Rema, 30 apr. 1551.
 Logistioni.

<sup>3/</sup> Roma, 2 mag, 1551 Ibid

<sup>4) 24</sup> mag. 351 Degradous e Concestron, Negue diplom. t. Ill.

<sup>5)</sup> Grazno 1551. Had. Fra andato a vuoto, massime per l'opposizione degli Strozzi, l'anter ore disegno del matrinomo di Lucrezia. Labuola di Cosimo, con Alfonso ficlinolo del cuea di Forcara, n'arzo 1551 Ibul.

Pietro Strozzi dal comando negli affart di Parma (1). Queste negoziazioni che pareva dovessero riuscire a collegare Commo e il re, tutt'a un tratto si ruppero per la opposizione mattesa della regina (?); e quantunque il re, forse per mannodarie, avesse richiamato d'Italia Pietro Strozzi (3), pure Cosmo stette per alcun tempo sull'avviso, ed Agnolo Niccolini gli miso manzi le considerazioni che dovevano determinarlo al non mandare per allora un nuovo ambasciatore in Francia (1). Ma quando incom nejarono a sinistrare le cose dell'imperatore rispetto a Parma e in Germania. eg.i riprese quelle pratiche che por lo cordussero al trattato segreto col ro de'23 settembre, e mentre sdi-Imguivasi in dimost azioni servili di devozione all'imperatore stesso, accusava l'ambasciatore suo in Roma, Averardo Sertistor, di essere stato cupido della grazia di lui, perche troppo ligio a Mendoza (b), è proponeva a Graho III di allears, con esso (6), a Graho III, il quale, dacche gli impenali non avovano potuto entrare in Mirandola occupata dai francesi, era tanto contento dell'opera sua da sentirsi più papa che fosse mai state (7).

Nessuno pur cal lo del duca Ercole II da Ferrara ne tentativi di una lega de' principi indiani con la Francia Gia fin dal tempo in cui preparavasi la guerra di Parma, siccome quegli che avrebbe visto le sue terre cinto intorno da genti spagi uole e francesi, e sal'ebbe stato

- Ibid.
- (2) Lung: Capponi a Cosimo, giagna 1551. Ibid.
- (3) Detto al detto, 13 ag. 1551, Ibid. p. 286.
- (4) Firenze, 18 nov. 1551, Ibid. p. 294-295.
- (5) Rigosta de Serristori, del 2 maggio 1552, Legitaliant.
- (6) 23 mag, 1552, Iliad
- (7) Detto al detto, Roma 7 marco 1552, Ibid.



costretto a argenti speso per guardarle, quando bene non lo movessero le sue maggiori propensioni alla Francia, mass me dopo il matrinorio della prinigenta sua Anna col duca d'Aumaio Francesco di Gaisa, e l'esortazioni de, fratello, il cardinalo Ippol to, egli aveva fatto ogni poter suo per ristring esi con la Repubblica veneta : ma in modo velato e lotifano, metterdole maarzi da prima il pericolo di gravi alterazioni in Italia, onde anch'essa potrebbe risentirsi (1), e poi sotto forma di richiesta, ora di consigho (2), ed ora di antro, in caso che alcuno relesse sforzarlo ad useire della mentralità (3); e ciò per toglierle il sospetto che lo facesse ad istanza di altri per tirarla piani mano ed ana guerra (4) Crebbero le sollecitudini quando, rotta la guerra, Alvaro de Luna al primo di maggio del 1551 s' impossessó di Brescelio, Alloca Ercole, dicendesi metto a perseverare nel proposito di non pendera poli ad una che ad un' altra parte, affrettava usa visoluzione sull'acuto che poteva aspettarsi (5); e poiche

<sup>(1)</sup> Avverta la Signoria che il papa non si precipiti in quali he risolazione, della quale ne patisca anca quei che non vi hanno colpa, et ne nasca tale alceratione in Italia che quel serenissimo Dominio che sempre ha mostrato des derare di tenerla in part et in quella poca ombra de l'artica sua ripitatione la quale le è rimasa, ne han la forse col tempo anch'essa travagho. Il din a Ercole all'ambase suo Giralamo Figrofino. Ferrara 6 marzo 157. Arch, gen. di Venezio. Par sectae sire Commemoriales 1501-15 di msc.

<sup>(2)</sup> Che i Veneziam ricordassero a un di tempo in trapo per che havesse a fare. Detto al detto, 11 marzo 1551, Ibel. tasc.

<sup>(3)</sup> Detto al detto, 6 apr. 1551, Ibid. msc. e al 17 apr. histories per aver prosto risposta.

<sup>(4)</sup> Detto al detto, 27 a.r. 1551 Ibul, iasc

<sup>(5)</sup> Lettera del duca de 2 maggio, letta dall amb. la berr din collegio ai 4. Ibid. msc.

cranvi due vie a prestarlo. l'una palese e l'altra segreta, proponeva quest'ultima (1). Mi la Repubblica veneta, fice ido le viste di non cap re il fine a cui egli ntendeva. I) lodava che al par di essa si mantenesse neutrale (2), lo lodava anche che provvedesse alla guardia del suo Siato (3); ma quanto al chiesto aiuto, ferma nei proposito di governarsi secondo le congaintare del momento, non dava che paro e, e così vighe e generali che il dura non sapeva che farne (4). Intanto venivaro avvisi di Francei che il dura, come avesse fortificata Roggio, strebbesi scoperto in favore di essa (5), e che il re Emico II voleva nui dare l'ambasciatore ferrarese residente alla sua cor e, il pidovano monsignoi Gridio Alvavo, o per sollecitarialo con la promessa di Ravenna (6)

Et sen Per proposa la secrete perche tanto li faria.
 Lettera det 3 mempo, letta su collegno ai 6. Und. mse

<sup>(2)</sup> Da che più tramo che in prin parte dependa la pare et la quieto d'Italia. Di apr. 1551. De cher via ni Seneta Secreta, mac.

<sup>(3)</sup> No section to il nostro propestro at non melinar può ad una puro elle ell'altra, starenzo attenti, ed a berriti a veder quello che per la giornota portarà il tempo et la occasione delle coso, et secondo quello si priserenzo si mag. 1551. *Had.* msc.

<sup>(4)</sup> Ou scavimo cae ne dovessero essere date particolori promesse di anto in caso di roctura, per poter continuar ad muturo i vostigii pradeutissimi el que saremessi o laminio, più testo che speranze, se ben e ortese et innovevolte le quali al tempo sel lasogno si possono interprettr in quella perte cae piace più a cuel che le hanno site. It duca de Frence al sue ambase. Il mage to 1551 Bombetter sere Commemoro, s. mec

<sup>(5)</sup> Lorenzo Contarum ai capi del Carsigho dei Dicci, l'Egragno 1551, Arch. gen. di Venezier, Lettere di Fr. nera, Susta n. 10, mec.

<sup>(</sup>b) Vedi a pag. 200. I re memdo mon som A medat in Italia non soto per far moosi fanti e cavadi et assicurar il doca Ottavio del buon ammo soto, ma gli ha commesso che dopo esser sono a Parma mostro io di ternar il detro, vadi a Ravenna, e tenti per mezzo della Rasponi di levar quel nenta di mano della

e ferse anche di Cervia (1), che proponevasi di togli re al papa, evilentemente per avere in mano l'esca alla quale pighare Venezia. Poco dopo il cardinale di Tourgon e l'ambasciatore francese di Selve, comparsi davanti al Senato, esposero le ragioni ond'era stato mosso il pad one loro a prendere in protezione Ottavio Faruese (2), e nondimero, per uffici che facessoro, fallirono nel loro intento Venezia, sicura che Ferrai te Gonzaga in segui o agli ordan avuti aulla avrelbe centalo che potesse offe idere la sua neutralita (3), e sodisfatta per l'otte rato richamo dell'ambasciatore spagnuolo Giovanni de Mendoza, I quale aveva poc' anzi violato un luogo sacro e la giurisdizione craninale della repubblica mardando ad arrestare nel convento de frat, mmora ua siciliano, reo di essere stato dal duca di Ferrara a dirgli che l'imperatire macchinava alciena cosa contro de lui (4). Venezia rispose che anch' essa s'era acoperata fervidamente appresso il pontefice per la

cluesa et ridaria a devotione dei re. Di tio in detti. Lagliiera. 24 pingno 1551. Ibid. mac.

- (1) Ma poi fere che non partisse (l'Alvarotto) forse per veder prima come riuscisse in Ravenna I impresa all'onte all'Andelot. Detto au dettà, l'agriera, 28 giugno 1551, Ital, msc.
  - (2) Ai 27 legno 1551,
- (3) E na rese grazie ai 30 leglio 1551. Oratori a, ud Caes. Delubrozumi Senato Secreta.
- (4) Domento Morosini, umb ven., riferiva ancora essergii etato actto in risposta ai suoi lamenti, che quel sui inno fu a'ordine dell'imperatore ritenuto a Trieste, dove stette prigione alcuni mesi, e che poi uscito di carcere, per essere condutto nel regno, seppe parlar com bene da indurre quelli che lo accompagnavano di menarlo si Mendoza, il quale lo teneva scielto: ma la conscientia de quello stamulandolo fum un un monasterio, la quale con el quardimio di esso ferrintendo e a don linoranni, il quale con consenso del detto quardiano to care dal monasterio per tenia che non fuquese., el tubito lo mando ria. Augusta.

construzzione della bace, e che, con ammo uguale verso l'una e l'altra parte, come aveva li sciato libero il transito per le sue terre alle genti spagnuole, così anche alle francisi (1). E quando ai nome del portefice, gia inclinante alla bace, venne monsignor Achille de Grassi a voltare la colpa della guerra sopra il re di Francia (p. 225), ben pote essa, mettore de suot passati ammonimenti (3), rammentargheli con temperate parcle. sotto forma di speranza che Dio aiutasse i, primo autore de'mali a trovarvi rimedio (3). Il lesiderio di pace andava ognor prù crescendo nell'animo del papa. Da ciò, e con l'intento di agevolarne le trattative gia prirodotte, la proposta del suo segretario di Stato che si promestesse al duca di Ferrura, presa che fosse Mirandola, di darghela, verso compenso al conte Gianfrancesco e rimborso al papa delle spese per la espugnazione (a) proposta che gli imperiali vennero in

2 maggio 1551 Arch yen, di Venezia Lettera di ambase, si capi del Consiglio dei Dieci, di Germania, bista di 13, mac.

- (I) 20 lucho I 51 Ibid Pandectas sive Commemoriales
- (2) Et conoscendo quanto canno et c ina grande che potria portare un principi di guerra che per qualum ue via s'appiccasse alli presenti tempi... facilmente si possi tanto poù accender l'ambou del signor Turco ad accellerar et acquimentare la forze soe, et uscire per la intell gentia che l'ha et per li disegni soi et con l'armata de mare, et con l'esercito verso l'Hongaria a diamo de Christiam. Ocatori in Curia. 8 apr. 155. Deliberazioni Senato Secreto, mse.
- (3) Sieriamo che nostro Signor Dio, maranco alla bona intentione di sua Beatindina et alli bisogni della Christiai ità vi poneri la son mano, si che son Santata superando es di difficultà con la sapientia et bontà son, potra trovar mono di assettare et acquietar le coso de minica che cadauno havera e-usa di rastar satisfatto. Risporta data a mons, de Grassi, 10 sett. 1551. Ibid. msc.
- (4) Girolano Dandino al papa Belogna 3 ottobre 1551. Arcairio Bengliese, Ser. 1, 486, msc.

Venezia con fine direttamente opposto, e che Verezia si affretto a smentire (1). Non ostanti questi indizi di pace il duca di Ferrara, pighando argomento dalla venuta sotto Parma e la Mirandola di quattromila tedeschi condotti dal barone di Sysneck tornava a chiedere consigho e soccorso in caso di sforzo (2), e Venezia ripeteva non saper dare nombro consiglio ne prò sicuro di quello che s'era proposto per se siessa (3). Il duca se n'ebbe a male, e conchinse la pratica con sdegnose parole: che non gli restara se non ricorrere a Ino, e pregarlo che lo inspiri in tanti disturbi e soprastanti pericoli a fur quello che sia meglio (1).

- (1) La certifichera che ne per nome del Re ne per nome di altri mai ne è stata fatta alcuna offerta del luogo sopra latto, no noi ne abtiamo havata pratica o trattatione con persona alcuna. Oratori apud Caes rem, 4 nov. 1551. Deliverazioni S nato-Secreta nisc
- (2) Lettera del du a del 31 ottobre letta in collegio ai 3 nov. 1551. Pandoctos suos Comonamoriales, men
- (3) Non vedemo che soa Eccelenza habbia da temere per hora di esser forzato uscire dalla sua neutralità, percioche non vedendosi forze maggiori dal cauto del re christianissimo, ragionevolmente non pensamo che da soa christianissima maestà questo possa esser tentato. Dal canto veramente della santità del Pontofice et della maestà cesarea si vede le forze loro in tali termini che, non havendo bisogno d'agginto alieno, non si deve temere che facciano questa dimanda ad Eccelenza soa. Deliverazione Senato-Secreta, 7 nov. 1551 msc.
- (4) Ma che essendo necessitato a far una deliberatione più che un altra, havera almeno questo conforto che non sarà mancato mai di dimostrarsi buon italiano et fur quello che se gli conveniva, essendo ricorso per ainto et consiglio a quelli da chi, chiamandolo et dicendo più volte haverlo per figliolo, lo doveva regionevolmente aspettare. Il duca Escole al suo amb im Venezia. Il nov. 1551. Pandectee sive Commengrates, mec

No più la riprose: chè pratica con può dirsi il ridicolo tentativo di spaventare la Republica col darie ad intendere mediante Giangiacomo Leonardi, anbasciatore del duca di Urbino, proprio nel tempo che addensavasi il nembo della insurrezione tedesca, esser egli deciso di accordarsi con l'imperatore (1). Non la riprese; perche infine anch'egli, non ostanti tutto l'esortazioni del cardirale Ippolito, prima di accettare le proposte del re di Francia, voleva star a vedere l'esi o delle sue impreso (2), e intanto adoperarsi a secondarle.

A questo scolo frattava eziandio con Maurizio di Sassonia, il quile sin dal principio della sua congiura aveva in indato Damiano di Schottendorf a chiedergli la mino della seconia figlia Lucrezia per il nargravio Alberto di Brandeburgo-Kulmbach. Ed egli, benché se no sebermisse, allegando esser essa gia stata ricercata da altra e le pratiche tanto innuivi che matamente potrebbe ritirarsi, nondimeno, premesso che la persona, i costumi (1), la nobiltà, il valore e le altre

<sup>(1)</sup> Il Leonardi espose la collegio che il duca Ercole, non tenen lo gran conto ai cio ci e andava magnificando il carrinale I Este circa le imprese del re di Francia e delle sue leghe in termania, e commemorando fi esempi di suo padre che si sbridara delli pericoli che di tempo in tempo gli soprastavano, et percor si accordata hora con l'imper, nora col re christianissamo secondo che portavano le occasioni, siccome I imper, circondava il suo stato e i francesi inveca erano lontani, così gli parava bene d'intrattenersi con l'imper. Il Leonardi soggiunse ch'egli me lo sconsigliava, e quinci vaniva a proporre che Venezia gli mandasse un suo rappresentante per dergli un po' d'animo. Ultimo di febbraio 1552. Degna di così subdolo discorso fu la risposta incomes della Rapubb ica di persistere nell'anteriore deliberazione, 5 marzo 1552. Deliberazioni Sennto-Secreta, mac

<sup>(2)</sup> Cardinal Hi polyt von Ferrara an konig Heinrich II. Ferrara 9 marzo 1552. DROFFEL, t. II, n. 1082, p. 213.

rare condizioni e qualità di quel Samore cravo tali e tanto conoscrito e stimate da lia che lo giudi ava non solo degno di essa sva figlinola, ma degno ancora di qualsivigha donna di maggior qualità della stite, aveva soggiunto che, in caso andassero a vuoto quel e pratiche, avrebbe fatto vedere quanto egli stima l'alteanza del margeavio, e frattanto si redrà il fine ai questa Incia (appunto allora radiciata in Augusta) ualla risoruzione della quale dipeniono tante case importanti sì della veligione come di Stato che forse non è male avere questo poco di terma per notersi poi tanto meglio resolvere a quello che si giudichera pri conveniente al camado di tutto due le pa te (1). Meuni mosi dopo Maurizio, annuaciandogli la disfitta leile genti che da Verden movevaro in soccorso di Magdeburgo, e ch'egli poi prese quasi tutte al suo saldo (mg. 179), lo progò instantamente di volere dichiararsi sa quel negozio, per il quale, diceva, pur che vedesse inclinaryi l'animo suo, non sarq oce i grave di venire in persona, appena gli fosse possibile. sicuro che insicule l'avrebbero colabito a buon termme e fatto scenire ad un grande effetto (2). La

<sup>(1)</sup> Il duca Ercole II in risposta ao una lettera di Maurizio da Dres a 27 luglio 1550, portagli da Dannano di Schotten lorf R. Archielo di State in Modena, insc.

<sup>(2)</sup> Porro ocumo noles persuasum est Exc. 1.4 recenti memoria tenere en quae sui superiori us aliquot mersibus per quandam à secretis nostris nostro nomine significata sunt. Set cum, obstantibus quibuslam Excel vestrae rationibus, imerto responsu dimissus est, mignopere rogamus ut no as animum lixed. 1 recentimes est in re declarant. Quod en Exc. 1.4 animadvariorimus est di negotiam mediante, nobis non erit malestum .... quam primum, negotia presentibus nanc obstant bus, commo a fleri possit, iter ad Excel, vestra a instituere..., ut tum corom ad foelicem

risposta del duca Ercole dev'essere stata sodisfacente. perche Matrizio riscrisse subito che, standogli granasmonte à cuove la cosa e non dubrando punto della sua propensione, gli avrebbe quanto prima rimardato D Schottendorf, col quale potrebbe aprirsi come con hii stesso (1). Torrò infatti lo Schotteraorf (2), e con esso tratto il dara andle della dote; non senza peraltro mettergh amanzi la necessita del consenso nontificio. contattoche is fine lo assicurasse che avrebbe fatto ognipoter suo per superare quell'impedimento (3). Avveruta poscia la disdicione di Magdeburgo, Manrizio invioel duca come messaggero di essa, ma con altre e pressant, richieste, Giovanni Hoisen, quegli ch'ora stato ga al seguito del cardinale Ippolito L'Este, a cui il ca dinal Molruzzi, pregato da Maurizio stesso di accoglierlo alla sua corte in Trento per apprenderri la lugua italiana, l'aveva diretto (1). L'Heisen riporto a Maurina Fammo del duca che offerra in tutto la opera sua (5), o poco appresso fu da lui inmandito

finem perducimus, summoque effectui servial. Vancrizza al duca L vole. 16 marzo 1554 Ibid. msc

<sup>(1)</sup> bique a mi porgratum fuit. Et cum illud negotium milis summopere curae est, praesert m cum non daitum ex re Excel. V. force non referentiam quin quan primum is qui anten a mi live. V. m en de re fact, iter ad Exc. M. v. suscipant, cu que fidei fito en quae in luic negot o velit committere, animumque suum aperire potest. Hoe Exc. v. v. ne existimaret literas ipsius intercedesse aut milii non traditas esse, in presenti relandum esse hard duxi. Mincipio al duca Errole, Lapsia 10 maggin 1553. Ibid jusc.

<sup>(2)</sup> Accom agaato con lettera di Manrish da I ipara 31 maggio 155. Il d., mac.

<sup>(3)</sup> Il Java Evente a Mainvisio, 4 agento 1551, Bull, mac

<sup>(4)</sup> Did FFEG. t. II, p 2 1030, nota a pag. 179.

<sup>(5)</sup> R duca Excels a Mauricia, 18 gentrio 1552 R Archivia de Stato de Mad na, 1781

per continuare le avviate negoziazioni (1). E poiche Maarizio scriveva, essersi sparsa voce che si faceva massa di genti da guerra in Ferrara, esserdo vicini gli imperali che assediavano Parma e i pontifici che assediavano la M.candola, affrettossi il duca a smenturla, affirmando che aveva tanti soldati quanti ga bastavano per allora a difendere le sue terre, ma che noà aveva gai fatto ne farebbe si levassero soblat, dal suo paese per condarli fuori, potendo arvenre, per cansa del tamulti presenti e del possibili futuri m Halia, ch' cala stesso ne abbisognasse uver ansi moranente provvisto per via di grida sotto gravissime pene che alcuno non vala al soldo d'altri (2). Quali le richieste di Maurizio e quali le offerte lel duça, abbiamo forse da ero che il primo, poclá giorni dono conchusa la convenzione di Passavia, mando a direcon una sua persora a posta al cardina Madruzzid Trento, secondo che riferisce l'ambasciatore veneto appresso l'imperatore, che se avesse volido quando venne in Innsbettek passare in Italia, si sarebbe impademato di molti luoghi e di assai cose, perché avera, fra gli altri anti, dal duca di Ferrara 15000 fanti e lettere di cambio per 300000 ducati in Italia (3) Certo è ad ogni modo che parecchi anni dopo il lan-

<sup>(1)</sup> Quo i nobre fuit incundus audice, i lique mandarinais ut nostro nomine 1 xc. V.\*\* quaedam significaret. Mauriceo al duca Ecrole. Liresda, 28 febbraio 1552. Ibid. msc.

<sup>(2) 81</sup> come poù amplamente potro intendere V. Exc. lal medemo portatore (2 questa, Il daco Breoto o Maurisio, senza data, a risposta a leitera del 28 febbraio mandatagli con persona a posta. Ibid. msc.

<sup>(3)</sup> Moreantonio Damaia ai Capi del Consiglio dei Dieci. Augusta, 30 agosto 1552, Dott. Gierav Tenna, Venetamische Depeschen vom kaiserhofe. Wien 1892, t. II, p. 550.

gravio Filippo d'Assia, con una lettera cae si conserva nell'archivio di Dresda, mandava all'elettore Augusto il Sassonia alcuna fogli pubblici, dai quali apparava ene si voleva procede e contro il duca Ercole per avere amtato Maurizio ad ordire la sua congiura (1).

Bentosto i prosperi quanto facili successi de' f. ancesi nella Lorena e nelle terre di confine della Germanaa, e quelli altrettanto dei confederali protestanti. potevano fiu credere giunto il momento opportuno ad un'alzata di scudi anche in Italia contro l'imperatore. Or come si spiega che non l'avvenisse? Quanto a Veiez a, essa erasi fatta lassai circospetta dall'esperienza lei danni patita, në più certo sentivasi pa i ai grandi ardimenti dei tombi ene precedettero la lega di Cambrat, ma questa volta la ragione decisiva si ha nel fatto che da que successi alle trattative di Maurizio col re Ferdinando non ci fu che un intervallo di pociti gioria. In que'giorni trovavas, in Ferrara un andascratore di Maurzio, probabilmente il mentovato Heisen, e da lui suppiano con quanta effusione di cuore Ercole e suo figito maggiore Alfonso ne avessero udate le richieste, con qualito sgomento invoce l'andata a Linz. e como pregasse o austantemente l'ambascratore stesso. arche in nome del luca di Urbino e dei loro parenti, li essere informati dell'esito di quelle trattative: imperocché, soggungevano essi, se Mauricio si accorda vell'imperatore, noi ci quarderemo bene dallo scoprirei suoi nemici (2). Da e ò citraevali altresi la

De' .0 novembre 1557, Detffell, t. 11 n.º 1492, nota 1.º,
 p. 554.

<sup>(2)</sup> Ibid. n.º 1701, nota 1.º, p. 718, e più distesamente nella Memoria del Daurrei stesso: « Herkules von Ferrara » nei Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Munchen, 1878, pag. 327.

tregua biennale che il papa aveva conchiuso in questo tempo con i Farnesi" e la conseguente sua pacificazione con la Francia. Nessuna meraviglia pertanto che Venezia si schermisse allera da una lega col re Enrico II. e al principe di Salerno che l'aveva proposta rispondesse, poter il principie molto bene giuduare, per la sua prudenza e pri la pratica che ha delle cose del mondo, questa exsere casa da grandissima importanza, convenendo a tutti aver de rispetti, i quali, quano sono maggiori, henno lanto maggior bisogno di essere hen consulerati (1) Ma alcune altre parole contonute nell abbozzo della risposta, accepnanti alla sua costante professione di conservare la quaete d'Italia, sopra proposta di un savio del corsiglio, Erizzo, non passarono (2), e si comprende perche; non si voleva pregiudicare l'avvenire, chiudersi l'adito ad una opposta delibersezione; le circostanze potevano mutarsi da un istante all'altro, scrolte le conferenze di Linz, Maurizio era tornato alla testa dello sue genti. E al principe di Salerno deve esser stato detto qualcosa di pia a quattr'occla : poiche egli, andato in brancia a render conto delle sue pratiche, riferi ene Venezia chiedeva assicurazioni prima di congiungersi col re Eurico alla impresa of Napoli, ricordando como Francesco I, suo padro, dopo una tal lega l'avesse abbandonata per trattare

 <sup>6</sup> maggio 1552, Arch. g.n. di Venezia. Deliberazioni Seuato-Secreta, msc.

<sup>(2)</sup> Ritrovandosi la Rep." mostro gia molti anni in pare, la qual havemo sempre desiderato et fatto professione di conservare et havendo in ogni tempo procurato la quiete di tutta Italia per universale beneficio di cadauno, ne pareria far cosa molto contraria al.' instituto nostro, fino qui servato tanto costantemente, quando fossemo causa de' novi disturbi et travagli, pero non sapemo come poter devenire ad altra deliberatione, Ibid. msc.

con l'imperatore (1). Notevole e pure che, nel giorno stesso in car rispondeva al principe de Salerno, incaricava l'ambasciatore suo appresso il re, se mai avesse ad incontenesi con Manerzio e con gli altri principi confederati non solumente di visitarli a nome suo, ma si ancora d'intrattenersi con essi nel modo più orportino a far conescere la buena rel mià sua rerse ciasenno di laco (2). Notevole non meno che due grocui dopo commetteva all'ambasciatore stesso, ove dal reo dal contestabile ali fossero fatto le proposte che il principe di Salorno espose in Sentto e ripeturi i ragion menti del napolitano Cesare Mornále, di pigliar terno col dire che non aveva su ciò alcun ordine (3). Quitali aequietava l'an bascadose spagnuolo Vargas. sastituito a Giovanni de Mendoza, protestan logli il suoaesideria di nave e di convardamella existianità (1). e all'imbascintore franceso, venuto due volte in collegio a magnificare i prosperi successi del re e a direche quello era il tempo di stringere una confederazone per liberare l'Italia dell'imperatore, Lya Li stessa risposta, o proprio alla lettera, che aveva data al principe di Saleino (5) Cost destreggioidosi a vicenda con l'una e con l'altra parte, stava anch'essa in aspettazione legli event, secondo i quali regolarsi,

In questo mezzo Manrizio, mancato esse a.o., in consegnarza della sua politica affatto personale, quel

<sup>(1)</sup> La regue an roy, 20 mm 1552, Rister, t. II p. 414.

<sup>(2)</sup> Ocaturi apad regeni cucam, 6 maggio 1552. Deliberazioni Senatu-Secreta, insc.

<sup>(3)</sup> Figlierete tem a oi eignificare quello che vi esra etato proposto, Ocotari apud regem che am, 8 maggio 1552, Lettere Collegio Secreta IV, mise

<sup>(4)</sup> Oratori apad Caesarem, 14 maggio 1552. Deli ierazioni Senato-Secreta, rase.

<sup>(5)</sup> Ocatori apud regem chris.um, 28 maggio 1552, Ibid. mac.

corcorso di aiati sul quale parmi fo-se fondato l'originario disegno Jella impresa nel Tirolo concertato con la Francia, appena espugnata la Chiusa di Ehrenberg, chiese per lettera al re Ferdinando se, non estante cio ch'e a avvenuto, sarebbe osservato l'armistizio, il quale del resto non doveva incominciare che al 26 di maggio. e tenuto valido il salvacondotto relasciategli (1). E l'avvenuto, di cui mostrava dolersi, cercò giust ficare con protesti, che troviamo i portati in una relazione del dottor Zasio musdato a lui dal re Ferslinando stesso non aver saputo che la si trovassero soldati del re, ma credato invece de battersi solunto con ghi imperiali comandati dal colonnello Giovanni Gaultiero do Hirnheim: essersi avanzato a malineuore fino ad-Innsbruck, costretto dalla misistraza degli pratori ed agen i francesi: aver però fatto che la sua marcia avvenisse col minor danno possibile dei sudditi del pa e della povera gente. Che più l'Questa apporto voleva dare ad intendere esser stata la cagione per la quale non fu presa la fortezza di Ehrenberg (2).

Avuta risposta affermat va da Ferdinando corca alla tregua e al salvacoadotto, Maurizio parti da Inasbruck la sera del 25 maggio alla volta di Passavia accompagnato dal duca di Mecklenburg, e dall'ambasciatore francese, il vescovo di Barona.

<sup>(1)</sup> Par une lettre que le s.º roy a recette de luy en Brunnech, par laquelle il desire savoir se noncostant de quil a fait a Lecluse, qu'il pretend avoir peu faire s us contreven r aux treves, acteudu quelles commencent seuliement le XXVI, et si le salfcoaduit que lon luy a donne luy sera observe. D'r haiser an die königin Marie, Villac 30 mai 1552; Lanz Corresp., t. 131, p. 204.

<sup>(2)</sup> Zasins an könig Ferdinand lines much 23 mai 1552, December t. II, a.º 1438, pag 504.

Il duca Freole di Ferrira s'era tirato indictro a tempo; ma il principe Alfonso a. 28 di quel misc andò al campo francese, in apparenza di fuga contro la volonta del padre, il quale, per dar a credere di non avervi avuto parte alcuna, mando sub to a significare il suo correccio all' imperatore (1), e fece apperdere alla finestra del Palazzo della Ragione l'efficie di Tonsmaso Lavezziolo, presinto consighere del principe. Solo più tardi Maurizio, dopo concanasa la convenzione di Passavia, proprio allora che con la consueta slealti svelava al cardinale Madruzzi la con dicita del duca Ercole, claese scusa a quest'ultimo del suo lungo solonzio, e cerco giustificare il suo volt faccia, come se si fosse riconsigliato co' più alti interessi della pattia e della cristianità (2).

IX. L'umarizione della fuga divarti a vassalli ribelli desto nell'ammo dell'imperatore un fero siegno, massimo cortro Manizzio. È questo sdegno riaccese in lui quel vigoro che pareva ill'ingarlito, non so se più dalle inferinta del corpo o dal fastidio delle molte faccende, o dal 'amarezza ac'disingama patri. Non e sal passati que dioci giorni, e gia egli servivva da Villac alla sorella Maria e poco dopo da Urlach al figliudo Filippo dei poderosi armamenti oramati in più luoghi della Germania, senz'altro foi damento da principio che i dugentoni a scudi di recente avuti dai vicere di Napoli e qualche piccolo aviazo di denari anno pangli, ma fue sio conto sugli ottamania concessi dalla

<sup>(1)</sup> Genez an konig Ferdinand, Villac 7 juni 1552, Phys., n.º 1018, p. 579

<sup>(2)</sup> Montano al duca Ercela. Augusta 15 agosto 1752 R. Archaro di Stata di Madena, ms. Questa tettera fu pu dilica a dal Darresta, t. H. n.º 1761. p. 717, ma con la erronea data del 2 agosto.

S'cilia e da la Fiandra sui dagentocaquantamila e pra che restavagh di avere dell'oto porta o poco i manzi dalle Indie a Siviglia, su centomila promessi dall'una e sulle maggiori possibili sonime che instantemente chiedeva gli fossero mandate dall'altro (1). In sull'i metà di grugno, infatti, incommetavano a raccogliersi intorno al lago di Costanza le genti tedescho arruolate dal conte Giovanni di Nassat, da Filippo di Escriteria. dal conte Nicolò li Zollern, dal barone Eurico di Truchsess e da Corrado di Bemelberg, delle quali doveva essere comanuante il conte Uzo di Montfort (2). A queste sarebbonsi aggiunte altre, si da formare un esercito di sette o neve reggimenti di fanti e di diccinula cavalli. Ma non si fidando l'imperatore de tedeschi in una guerra contro tedeschi senza mettervi insieme genti stramere, e temendo che quelle chia nate di Spagna. tardassero a verire, poiché egh aveva gla accettito di essero com reso nella tregua hiennale per Parma cone nusa dal papa col ro di Francia, e conseguentemente imposto a Ferranto Genzaga che, munte le frontiere, levasse l'assecto da quella città, e si tenesse su le difese nel Premonte (3), gli diede auche ordine di

 <sup>30</sup> maggio 1552, Lanz, Corresp. t. III., p. 205-207; Döttinora, Berlinge, p. 204 a 205.

<sup>(2)</sup> Herzog von Wirtemberg an herzog August, Tällingen 11 juni 1552. Dat sent, t. II, n.º 1531, p. 586.

<sup>(3)</sup> Do los lugares que os parascera que se deven entretener y guardar, mas pira effecto de la seguridad deste estado de Milan y Placentia, y lo que se possos nel Farmisano que no para la offension de Farma.... porque no es auestro fin ay queremos e númer nel asseño de Farma... mostrande y dandose a intender que no alcamos el cerco de sobrella por respecto de la capitaturion, sino por que no es auestra rotantad continuació ... La otra cosa, ... y no meno sustancia es que auestra intencion, y lo que importa por todos respectos es, que por agora nel Fiemente se

sollecitare il marchese di Marigiano a fare quattroni a fanti italiani è a terera pronto, ad un secondo suo cenno, di accerrere in Germania ii sleme con duemaa spagnuoli capitanati dal conte Giovanni li Guevara (1). Per mettere poi in grado il Gonzaga di suppire a quisti ultimi nel Pienonte e ai quattronila tedeschi condotti da Giorgio Madrazzi i quali avrebie voluto che a dassero a Nipoli per la difesa di quel regio, commisci al conto di Lodrone di farne altrettanti nel Salishurghese e di guarnire con essi le fortizze di Piaconza

E tanto sporzo di a mi, cost aprivasi con la sorella Maria, per polar negosiaro con maggeres autorità nel convegno di Passavia, e, in caso che ivi si venusse a coltuca, ner secreteseae contro Autorisio e i suoi a leventi, in coso invece di accordo, per alcrontare la Francia, ure se né redesse il Insogno Quale dei due resultati, o la fottura o l'accordo, avrebbe in cuor suo preferito, se fosse stato libero di sceghere, rou c'e punto a dubitare. Prima di partire da Bruns neck alla volta di Villac, ai 23 di maggio, aveva ser tto al Couraga, Perced role it duca Maurisio nella sua spudoratezza d'opo di aver guadagnata la Chusa (e qui evidentemente alludeva alla lettera giustificatoria. che questi mando al re Ferdmando) suomo resoluti di son contenerer prù nei termini finora uniti di riquardo e dessandazione, ma di ruovire le nostre forse per ponir lui e g'i attri ribelli suoi cottegati (2)

estra solumente a la defensa, sin pretender salir en campana ny hazer otros effectos de los que por esta ultima y la precedente nos hareis sumapendo de gostar la recotta, 11 maggio 1552. Ribl. Malvotto nu in Guastellu, ms.

<sup>(1) 23</sup> maggio 1552, Arch. gen. da Simanena, 1eg. 1200 f. 1-7 cit. da W. Ma igenn. Feata Kari und the deuts, protest, p. 300

<sup>(2)</sup> Ibilion.

Nondimeno da queste parole, le quali del resto possono essere state adoperate a unscondere l'acerbita del cruccio per la pat ta umiliazione, mal argomenta chi crede che egli anche duranti le trattative di Passavia stesse ansioso aspettando, anzi provocando il momento e l'occasione di fare con le armi le sue vendette. Le mentovate dichiarazioni confidenziali alla sorella Maria valgono assai più di quelle parole, e sono altresi confermate falle istruzioni al fratello circa al modo di con lursi in quel convegao (1). Egli voleva l'accordo, ma pieno. in forma tale da salvare la sua reputazione e conforme alle note messe al margine degli undici articoli presentati a Linz, con le qual, respingeva alcuni di essi ed altri rimetteva alle deliberazioni della dieta (2); voleva che il fratello, rammentando come Maurizio si era serrito del tempo, gli rendesse la pariglia per disfare a poco a poco i nemici, voleva insomna con questo mezzo e con l'apparato delle sue forze vidurlimalgrado loro, alla ragione che si vorrà (3). Ne fanno prova eziandio i rispetti usati nella liberazione dello spodestato elettoro Gianfederico; quali la volata promessa di non partirs, sino a nuovi patti dal suo segu to, e la premeditata risposta ad ogni eventuale querela per tal motivo di Maurizio (4) Aggiungasi che l'u tima



DECFFEL, t. III, a.º 1447. Verhandlung zu Passau, II, p. 447-453.

<sup>(2)</sup> Ibid., I, p. 444-447.

<sup>(3)</sup> Que, soit à couleur de consulter ou oultrement, l'un entretienne la negociation, car l'entretenir c'est le consumer pour les faire veuir à toute la raison que l'on vouldre, encoires qu'i zue veuillent. Bischof Arras an Rys., Villach, 28 mai 1552. Datere., t. il., n. 1459, p. 521.

<sup>(4)</sup> Para que, si despues en la negociación de Passoo. Mauritio se quejasse de que le hubiessemos libertado, e a lo menos consentido de apartarle la guardia, se la imputasse a el la causa,

sminta a quel a liberazione venne dall'intendimento di non lascia e a Maurizio il vantaggio o di chiederla egli stesso, o di fare uffici, in caso di accordo, per impedicla (1). Imperocche I imperatore sapeva gia - e questo importa sopratutto di tener bene a mente che Gianfederico era stato avvertito ia confilenza da persone autorevolt che, ov egh volesse riconcharst con Mauriz o, a deputati degli elettori e degli altri principa al convegno di Passacia avrebbero negoziate le cose in guisa che non avesse a nerdere nulla della sua reputazione ne delle terre per la addieiro possedine Lo sepue na lui medesimo in occasione che, alcun tempo innanzi, l'aveva fatto interpellare carca alle genti che potrebbe mettere insieme anche con l'aiute dei suoi parenti ed amici, e o rea al modo d'unpa frontesi delle toriezze d. Maurazio, di chenarlo dal fra ello Augusto. e di trame a se i migliori capitata (2). Alle quali domande Guorederico con una breve memoria de'14 d. maggio rispose: gli desse l'imperatore soltanto denaro. muniziora e artigheria, ed egli avre de messo in campo Decembra fanti e duennla cavalli (3). Quanto poi all'accennuto avvertimento che rigiardava lui in particolare. da quel gidantuomo ch'egli era, senque coerente a se

pues con color de habernos querido servir de aquella para retrognardia de las bandas de Fluides al tiempo que partimos de las participas de llas que en participas de llas que en participas de llas que en la llas que

- (1) Let era praentata del a sorella Maria all'imper, 30 maggio 1552, Lanz, Corr., t. ill., p. 203.
- (2) LANZ, Stantspap ere, p 509, a Diversit, t III, n. 1436, II p. 427 a 438. Iv. le domande dell' imperatore some riportate per esteso.
- (3) Ductres., t. III, n. 1436, I, p. 427. E questa la prima biera memoria, di cui parla il vescovo d'Arras (3 giagno 1552 Ind., t. II. n. 1495 p. 556, e che fu mandata a. re Ferdmando



stesso e alle preghiere fatte a Dro nelle sue maggiori tribolazioni per avere la grazia che suo figlio maggiore non si rasciasse sedurre da gerte falsa e sleate (.), aveva pensato di rispondere che, ove fossoro composte le contraversie tra l'imperatore e Maurizio, consentirebbe che si trattasse di comporre anche le sue: altrimenti no: e su questo purto chiese l'avviso dell'imperatoro stesso (2). Ma ne su questo punto, ne su quello det e profferte per la guerra ebbe altra deliberazione da quella in fuori dell'esser stato messo in liberta verso promossa orale da sua parte di non allontanars. dalla corte fino a mu vi patti, è da parte dell'imperatore di non obbliga do che all'osservanza della caritolazione di Wittemberg, se le negoziazioni di Passavia raiscissero ad effetto di pace, in caso contrario, di promunziare il bando contro Murriz o per dargli cosil mezzo, free dosene esecutore, di riavere la dignita elettorale e il pruc pato. Nell'un caso e nell'altro l'imperatore discryavast indatre da trattare con lusopra alcari particolari interessi del re Ferdinamo. cioe sopra i feudi sassoni nella Boemia, stati confiscati n pena della passata ribellione (3). Indamo Giai federico, dol ate dell'indugio, con una seconda memoria de 23 di quel mese rispondeva distesamente e paratamente alle mentovate dominale intorno a, mezzi per condutre a buon termine la guerra, chiedento a tal popo centomila scudi ed al ri dugentomila a prestito, assicurati sulle terre che possedevano i suoi fighuoli (4). L

<sup>(1)</sup> I. Friedrich der achtere an I. Friedrich den mittleren von Sachsen, husspuck, 23 mars 1552. Ibid., t. II, n. 1.59, p. 28-1.

<sup>(2)</sup> Lanz, Stantspapares, p. 510.

<sup>(3)</sup> Lanz, Corresp., t III, p. 202 e 203.

<sup>(4)</sup> Lanz, Stantspapers, p. 510-518, a nell'originale tedesco in Dayrege, t. 111, p. 429-436, bi trovansi anche die altre mamorie su questo soggetto, p. 437-441.

vescovo d'Arras, per cavarsi d'impaccio, scriveva al re Ferdinando che si aspettava risposta da lui se Enrico de Planen e Giovanni Hofmann trovavano via di procurare a Gianfederico que' danari (1); che se l'aspettava per poterlo acquietare, sollecitando egli continuamente una risoluzione; mo che, a dirla schietta, finche non si vedeva l'esito finale delle introdotte trattative di accordo, pareva non doversi audar oltre a quella gia presa di lasciarlo guadagnarsi amici e sentire ciò che da essi potesse attendersi (2); che infine il punto principale della sua instanza era di trovar denaro sopra assegni, e che su cio l'imperatore non poteva adesso far nulla (3). Tutto questo parmi bastevole a dimostrare che voglia di guerra non c'era, o, se la si ebbe per un momento, la era oramai raffreddata.

Nè poteva essere diversamente. Nell'accennata seconda memoria Gianfederico dava consigli circa ai mod, di ricuperare l'opinione pubblica della Germania, quali dettavagli la nobile e pia anima sua, in gran parte rispordenti all'ordine di cose che gli insorti preterdeva io d'imporre con la forza; tal insomma da dover chiedere scusa che lo facesse, senza esserne ricercato (4). E un altro Giuda tra gli avversari protestanti,

<sup>(1)</sup> Villach, 3 juni 1552, Datypet, t. il. n. 1495, p. 556.

<sup>(2)</sup> Et cependant je vays temporisant le mieula que je puis, et qua d d se treuve appart avec qualqu'un de notre court, j'entends qu'il ne défaisse de me donner queique charge de casse dilation, et il fault que j'en aye la pacience et le cusamule, puisque c'ent le service du maître. Villac, 7 juni 552 Ibidina, n. 1515, p. 575.

<sup>(3)</sup> Vil ac. 12 juni 1552. Ibid., n.º 1534, p. 587.

<sup>(4)</sup> Forse perciò non l'ha presentata, come pensava, in persona all'imperatore e al re Ferdinando. J ai envoyé la come de l'escript que le due lehan Frederich avoit conçau à Bruneck, et avoit dict a limichen le vouloir présenter a voz deux M." ce qu'il

quale era stato Maurizio nel 1546, non si trovava più., Il margravio Alberto di Brandeburgo Kulmbach era parso fin da principio facile a guadagnarsi, e tale in vero meritava di essere giudicato. Gli si fecero anche seducenti proposte (1); ma quel faribondo traeva allora maggiore lucro dalla guerra continuata per conto suo. Egli costrinse la città di Norimberga, dopo averne orribilmente devastato il territorio circostante (2), a liberarsi dall'assecto (dagli 11 di maggio at 19 di giugno) con lo sborso di oltre dugentomila fiorini, e nel tempo stesso i vescovi di Bamberga e di Würzburg. l'uno a cedere venti citta, più della terza parte del suo principato e a promette:gli ottaniamila florini (19 maggio). L'altro a pagarne dugentomila e ad assumere un debito suo di trecentocinquantannia (21 maggio) (3). Quindi voltosi in su la fine di giugno verso il Meno. mentre che attraversava le terre dell'arcivescovo di Magonza, mettendo a ferro e a fuoco quelle che mostravansi restle ai suoi voleri, pretese dall'arcivescovo stesso una somma di cinque botte d oro, e, perchè i denari non venivano subito, fece il cend are le sue città di Bischofsheim, Miltenberg ed Amorbac ed esigere in Aschaffenburg una contribuzione di centomila fiorini. Anche all'arcivescovo di Treviri rich ese in nome del re di Francia la citta di Coblenza con la fortezza di Ebrenbreitstein, ed avata risposta negativa, replico conminacce che due mesi dopo ve bremo eseguite. E poicke in questo mezzo gli astri principi collegati presso i

a' at faicte. Lt sy fait tirer la copie de la minute, pour obeir a ce que V. M is m'avoit commande. Bischof Arrax an honig Ferdinand, Villat 2 juni 1552 Bild, n.º 1494 p. 556.

Google

CN

<sup>(</sup>I) Voigt Albrecht A.cabiaces I p. 284 e seg.

<sup>(2)</sup> BUCHOLTE VII p. 80-82; Datfret t. II. p. 588-590.

<sup>(3)</sup> DRUFFEL t. E p. (68.

quali trovavasi Maurizio, tornato iue volte da Passavia, la prima ai 25 di giugno e la seconda ai 7 di luglio, eransi da Morgenheim condotti davanti a Francoforte. Alberto conginatosi con essi ai 17 di luglio tentò impossessarsi della città in cui eleggevansi gli imperatori. Ma la città, avversa agli insorti e ai francesi loro compagni, ben munita e d'fesa da Corrado di Hanstein, resistette magnanimamente. Anche i due ultimi vigorosi assalti del 25 e del 26 luglio anda ono a vuoto.

Solo un principe protestarte, il margravio Giovanni di Brandeburg-Küstrin, lui che s'era staccato dui congiurati, mostravasi disposto di passare al servigio dell'imperatore, e di procurargli duenda soldat a cavallo. L'odio contro Maurizio e la speranza di averparte nella civisione de' suoi possessi spingevarlo a mettersi nelle sue grazie. Nondimeno, inconcusso anch'eglinella sua fe le al pari di Gianfederico, chiedeva libero l'esercizio del cullo non solamente per se e per i suoi sudditi, si ancora in generale per i seguaci della confessione augustana (1), e sicurta di non essere adoperato në contro di essi o i loro affini, në contro verun stato dell'impero, da quelli in fuori che passassero a vie di futto contro l'imperatore (2). Chiedeva inoltre una pensione annua a vita di cinquenila talleri; pagamento del riscatto in caso di prigionia, risarcimento de' danni eventuali, e mille hre al mese per le spese della mensa ove dovesse andare da un luogo all'altro per cagion di servizio. All' incontro l'imperatore acconsentiva

١

<sup>(1)</sup> Con lettera pubblicata nel Movers New mi patriot schent Archie, II, 75 e poi da Chistorono Mever nella Zeitschaft für preussische geschichte, 1879 p. 118, ent. da Druffel, t. II n.º 1495 p. 557

<sup>(2)</sup> Lanz Corresp. t, III p. 262.

sur due punti della sicurtà (1) e della pensione, e quanto all'esercizio del culto prometteva di estendere a lui la dichiarazione fatta dal re Ferdinando a Maurizio relle conferenze di Linzi ma trovava le altre condizioni talmente eccessive da reputare miglior partito, por perdeado i quattromala scuda gia mandatigli per l'ingaggio di quelle genti di guerra (2), ch' egli le trattenesse per se a fine di servirsene un suo nome e con quello di Granfeder, co in caso che Mantizio fosse messo al bando da l'impero, e ai suoi negoziatori Gu glielmo Böcklin e Lazaro Sel we na manifestava in segreto. il desi letto che si trovasse modo di scansare la venuta di lui, sotto colore che, ove non avvenasse l'accordo con Maurizio, egli sarebbe in casa sua più a proposito per la esecuzione del bia do ed anche, in caso contrario, per evitare il danno che potre de cagionargli l'assenza (3). Insistette il nurgravio Giovanni su tutte le mentovate condizioni: che anzi, ablento per non vederle accettate. rmunzió al servigio ariperiale, pur professandosí devoto all'imperatore (I); ma noco stante, per dir che abbiano fatto il Bocklin e lo Schwendi, forse non tanto quanto occorreva, fratteanti dal timore di non alienailo dal loro padrone, si decise di ardarvi per tráttare in

<sup>(1)</sup> Doch mut der bescherenheit, wa gleich amer oder mehr aus den vorteinbuon sich in tider that gegen uns nicht einließe, sonder in auder wege unterstuende im beyl reiche unriche zu erweckent, das s. I. in solchem fal schuldig seie, sich gegen den oder denselben geprauchen zu lassen, nicht weniger das ab sy sich mit der that gegen uns einließen. Ibidem

<sup>(2)</sup> Hoidem p. 297.

<sup>(3)</sup> Linz 15 logl. 1552 Decreet t. II n.º 1656 p 679 e 680, io lugh. Lanz Corresp. t. III, p. 375.

<sup>(4)</sup> Markgraf Hans an Schwendt, Kustrin 3 ng. 1552 Dictified, t. II n.º 1703 p. 719 e seg.

persona con lui (1) Agl. 8 di agosto, quando era gia da qualche giorno conchiusa la convenzione di Passavia, egli marciava con milledugento cavalli verso i confini della Boemia, e, confortato per via da una lettera di aggradimento che l'imperatore gli scrisse per consiglio de suoi negoziatori (2), lo vediamo ai 6 settembre proseguire alla vol a di Donauwörth (3); quindi a mezzo quel mese arrivare a Landau, dove allora trovavasi la corte imperiale. Quel ch'egh s'impromet.eva di ottenere con la sua venuta, ben intravvide il vescovo di Arras; un'assicurazione, cioò, generale in materia di religione mà larga di metta che l'imperature avera in mente di concedere. E ciò - se si può credere al vescovo d'Arras - offerendos da sè in ricambio di persuadere suo fratello, l'elettore Gioachino di Brandeburgo. gia unvido della potenza di Maurizio e cupido di possedere incontrastati i due vescovati sassoni di Magde burgo e di Halberstadt, a favorire la successione del principe Filippo all'impero , i). Ho detto se si può



<sup>(1)</sup> De quoy e ne scay nulle mantere pour le déboutter ayant faict pour cela le tout que se pouvoit bonnement faire Lazaras con Schrendt an den hasser 6 aug. 1552. Lazz Corresp. t. Ill p. 435. Et quant a la venue du marquis Bans, si elle se eust peu aucunement excuser sans luy donner opanion de diffidence, nous leussions mieuls nyme. Der heiser an Lazarus con Schwendt, 11 aug. 1552 Had. p. 452.

<sup>(2)</sup> Augsburg 29 aug. 1552 Dri if st. t. D m.º 1740, p. 749.

<sup>(3)</sup> Budem n.º 1743 p. 751.

<sup>(4)</sup> A remys de soy meisme en termes la negociation que V. M seet, s'offrant d'y persuader son frère, jugant que le temps soit plus à propos maintenant que du passé, mais je ne dou its que la principalle fin qu'i tient c'est de, prétendre asseurance g'intrane sur le fait de la religion plus avant de ce que sa M. la voildra donner. Mais l'on a parle avec luy de sorte, que, quant ores it ne troit de bon piet,... la hayne qu'il port au duc

credere al vescovo d'Arras; perche invece il dottor Zasio, dopo aver scritto in ottobre al re Ferdinando ch'era venuto a sapere essere stati dall'imperatore convocata a Worms i quattro elettori del Reno, e che perciò aveva mandato colà un intimo suo per aver notiza delle cose che vi sarebbero trattate (1), gli inferiva doversi attribuire in gran parte all'opera appunto di quel vescovo le pratiche pericolose che teneransi nell'impero per far passare lo scritto di Germania al principe di Spagna (2).

Se tale in materia di religione l'animo del margravio Giovanni e del duca Gianfederico, i più nuturali. nem.ci di Maurizio, qual aiuto aspetia si contro di lui car principi cattolici rimasti finora neutrali? I tre elettori ecclesiastici, gli arcivescovi di Magonza, di Colon a e il Trevi i, stati testimoni e partecipi anch'essi del c mondanita curiali al concilio di Trento, non cransi recato a coscienza di partecipare ai sentimenti espressi nella istruzione del di 7 maggio con la quale in nomo loro e del palatino del Reno e dei duclu di Wirtemberg e di Cleve andò da Worms un'ambasceria a Maurizio. Quando bene, dicevano essi, il concilio di Trento, per il cui fence progresso eransi insieme con gli altri Stati dell' imperoa tutt'uomo adoperati, non dia più speranza di buon esito, potrebbesi forse tenere un altro coi clio generale nella nazione tedesca, sotto un presidente tedesco imparziale, al quale fosse sottoposto anche il papa-In questo concilio generale dover gli ecclesiastici, in quanto concerne la concordia nella religione, essere

Mauris luy pourroit bien faire vertu. Bischof Arres en hongan. Marie Landau 27 sept. 1552 Det Flei n.º 1770 p. 770.

<sup>(1)</sup> Augusta 24 ottobre 1552 Arch ump di Vicana Ruchstags-Actea n.º 26, ms.

<sup>(2)</sup> Hodem wise.

prosciolti dai loro doveri e dal giuramento verso i pontefici, e decise turte le controversie conforme alla Scrittura divina, profetica, apostolica ed alle vere dot triac dei santi Palri antichi Tanto avrebbero essi procurato di ottenero dall'imperatore: E se cost non pracesse a Maurizio e ai suoi confederati, esser eglino anche disposti di condiscendere ad un concilio naziopale, il quale dovrebbe tenersi al più tardi entro un anto (1). E che dire del duca di Baviera, il quale permetteva in segreto ai suoi vassalli di arruolare famiper l'imperatore, e nel tempo stesso lasciava che cio si facesse anche a favore del margravio Alberto di Brandeburgo? Not vi stamo, eg i scriveva a quest'ultimo, con lotti così imparzialmente, che ai nestri suddete è stato lecito, a toro rischio e responsabilità, di servire a ciascuno (2) Che più? Fin dai primi giorni del convegao di Passavia, Gughelmo Bocklin avvisavi l'imperatore che, quanti deputati di elettori e di principi trovavansi ivi, tutti ad una voce dicevano non poter consigliare ai loro padroni di lasciarsi tracre in rovina, e che la maggior parte degli Stati desiderara si accomodassero le cose con Maurizio (3). Si vede charo: gh avvenmenti degli ultum sei anni, per i quali andò a vuoto agni tentativo imperiale di ristabilire l'unità della Chiesa, i danni patiti di recente. le minacce dell'avve urc, aveano già fatto scadere nello



<sup>(1)</sup> Kugler op. cit. I 203-207, dagli Atti dell'Archivio di Stato di Stattgart. Il duca Cristoforo di Wirtemberg, nel dubbio di non poter intervenire di convegno dei principi rengui a Worms, aveva messo in recritto ai 27 aprile queste stesse proposte. Dattrei, t. Il n.º 1351 p. 438 a 439.

<sup>(2)</sup> Passau 1 juni 1552 Ibid, a.º 1481 p. 545.

<sup>(3)</sup> Uf das E. Kais, M. den Franzosen dasto bas kinden ab keren. Passau 9 juni 1552 Ibid. n.º 1523 p. 582.

spirito della nazione le tendenze esclusivo dell'una o dell'attra parte religiosa; e dato luogo invece all'idea che solo nella telleranza reciproca, cioè nel pieno ed assoluto riconoscimento delle condizioni di fatto, quali eransi diversamente costituite nelle varie regioni dell'impero, si dovesse cercare la base di un assotto durevele. Questa idea si fece più viva e manifesta lacche le armi francesi ritiraronsi dalla Germania. Concorsero a il flermaria i pericoli di fuori che ora entraimo a ram nemorare.

X. Il re di Francia, passate la Sara e la Mosella con errea quarantannila fauti e diecimila cavalli, e preso di castello di Rolemachern, appartenente al margravio di ballen, il quale non aveva voluto accogi civi una guarmgione imperiale, era entrato ai 28 di maggio nel Lussemburgo, La riccola città di Mont-Sain-Iean e il castello di Solouvre furono saccheggiati (1). Damvillers. ben munta di nuovo secondo il moderno sistema di fortificazioni, ma mal presidiata da soli quemila fanti e quattrocento cavalli, dopo due giorni di assalto vigorosamente sostenuto, si arrese a discrezione ai 9 au giugio, quando le batterie nemiche fecero cadere una gran torre e le sue ruine riempirono la fossa sottostante, in modo che potevano passarvi quattro nen int a cavallo di fronte. Avvenne lo stesso d'Ivoi ai 23 di quel mese, nonostanti i molti sforzi fatti in principio dalla guarrigione e la resistenza opposta insino all'u.timo dal conte di Mansfeld che la comandava. Poco dopo si arrese anche Montemédi senza aspettare un solcolpo d. cannone, e fu sgombrata Atlon. Nel tempo stesso i, maresciallo Roberto IV de la Marck con un

<sup>(1)</sup> Königin Marie an konig Ferdinand Namur 31 mai 1552 Ibid. n. 1474, p. 534 e 535.

grosso corpo di legionari della Sciampagna e di altre genti pionibò sopra il castello di Bouillon, guardato in nome del vescovo da Liegi da Gughelmo bastardo della casa di Horion. Il quale, dopo aver respinta la prima intimazione di resa, come i francesi incominciarono il 2 luglio a battere la piazza, scese vilmente a patti di coderla, salvi la vita e gli averi, tranne l'artigheria, ove fra quattro giorni non fosse soccorso. La luogotenente Maria mandò ordine ai conti di Egmont e di Aremberg di accorrere alla liberazione degli assediati: ma l'indugio era troppo corto, e quelli all'ora data «i arresero. La corquista di Bouillon ebbe per conseguenza anche quella degli altri forti e castelli del ducato, che l'imperatore aveva donato al vescovo di Liegi, e che, rientrando ora nella casa di Sedan, valse ai successori di Roberto de la Marck il titolo di duchi di Bouillon (1). Cost in men di sei settimane i francesi avevano preso, saccheggiato e cuinato tutto quell'ubertoso lembo di terra del Lussemburg che va dall'oriente all'occidente. Sotto l'impressione di questi fatti, ond'erapocosternate anche le limitrofe provincie de Paesi Bassi, la luogotenente Maria scriveva all'imperatore suo fratello: Dio ini faccia la grazia che possa veder vostra maestà accompagnata come to lo desulero... e vostra maestà può pensare quanto mi dolga l'aver messa tanta cura a fortificare e a formire d'ogra cosa necessaria quelle città, e il vederle così vigliaccamente permute (2). Quali forze opporre al potente nemico, un saldanzito da tanta rapidita di fortuna, se mai avesse

<sup>(1)</sup> Per questi fatti d'arme e per i successivi, vedi ALIKANDRE HENNE Histoire du regne de Charles Quinte en Belgique — t. IX pag 201-218.

<sup>(2) 26</sup> g ug. 1552 LANZ Corresp. t. 111 p. 299

invaso il Brabanto, come sapevasi gia che aveva in animo di fare da tre parti, appena potesse essere assecondato dall'altro suo esercito della Piccardia Essa non poteva contare sulle genti state nelle città del Lussemburg, perchè oramai tutte disarmate e aventi ancora la paura nel cuore, i migliori capitani, tranne il de Rocu x, che bisognava non rimuovore dall'Artois, trovavansi colà o alla frontiera della Germania: ne vedeva un sol uomo da tanto di condurre le poche gentiche le rimanevano, e la maggior parte di que' Signori erano così ambiziosi di comando che non sapeva da qual parte voltarsi. Du Prait, nel quale riponeva piena fiducia, era talmente malaticcio da non poter montare a cavallo. E però soggiungeva, di suo pugno e in cifra: Io non supret dire altro se non che mi sembra essere una pumizione divina che le genti di querra sian divenute mal disposte senza saperne il perchè e non sta in me indugarto, s'esse medesime non sanno addurre le cause, redendosi sempre regolarmente pagate. Nondimeno, considerando che quando bene. conchiuso che fosse l'accordo con Maurizio, e che nei termini in cui erano le cose dichiarava necessario, avesse richiamato di Germania le genti condotte da Corrado di Hanstein, queste non sarebbero venute a tempo, ella s'era risoluta, ove non le riuscisse di accrescere le sue forze, di concentrare tutte quelle che aveva in due città, dove potesse far testa ai nemici a seconda delle loro mosse, e di chiudersi in una di esse per impedire l'entrata o movirvi dentro. Ma rostra maestà, conchinders, pub ben imaginare com io nu trois perplessa, e come la sua presenza sia pri che necessaria atta preservazione di queste provincie (1).

(.) Bins 4 lug. 1552 Ibid. p. 343-345.

Peraltro ella s'era gia appighata allo spediente delle diversioni fervidamente consigliate dal conte di Roenix (1). Questi, gettatosi dall'Artors con un pugno d'homininella Piccardia ed avanzatos, fin presso ad Amiens, ne aveva distrutto alcuni piccon forti, mentre un'altra sua schiera levata dalla guarrigione di Bapalme incendiava un castelle di Peronne; poi, ricevuti i rinforzi aspettati, dopo aver distratta con marcie e controma cie l'attenzione del nemico, simulando un attacco dalla parte della Somma, piombò in sulla fine di giugno sopra Hesdin e la prese d'assalto. Bentosto pero la diede alle fiamme, avendo dovuto in gran fretta rituarsi davinti al duca di Vendome che con grosso esercito accorreva a quella volta.

Di gran lunga più vigorosa e certamente efficace l'altra diversione operata ai primi di luglio dal conte de Lalaing, il quale dall'Hamant spintosi fino all'Osc minacció Guisa ed meendio un gran numero di vidage) e borgate. Allora il re di Francia, smessi i disegni di myadere il Brabante e di conquistare il resto del Lussemburg, difeso dal prode conte di Egmont, si decise a dar di volta, rasentando l'Hamaut per costringere il Lalaing a sgormare la Piccard a Al primo annuncio infatti che il suo esercito dirigevasi verso Avesnes, fu richiamato il Lalaing, e dato ordine a. de Roculx di mandargli quante pru genti potesse a fine di premunire l' Hamaut contro le aspettate rappresaglie del re. Questi. lasciate foi ti guarn gioni nelle prizze conquistate, passo la Mosa sotto Mezieres, e, mettendo a ferro e fuoco tutto che incontrava per via, venne ad assaltare Chinai, ed catrictori mentre discutevansi gli articoli

<sup>(</sup>I) Kozigin Mario an konig Ferdinand, Binche 28 juni 1552 DetFfez t. II, n. 1558 p. 606.

della capitolazione, la diede alle fiurme. A ciò restrinse la sta vendetta. Avvisato che il principe d'Orange col suo reggimento e con un grosso corpo di genti d'arme stava per tendergli qualche insidia, e che la luogotenente Maria faceva avvicinare tutte le sue forze, impedito per giunta da dirotte mogge a procedere più oltre (1), batte in ritirata, e appena rientrato in Francia, ai 16 di luglio, sloggio, non disciolse, l'esercito. Maria lo fece per un po' inseguire, ma poi volle che le genti de l'Hamant e dell'Artors mentrassero nelle loro giurnigioni.

Tre cause m'hanno indolto a far ciò, sensse Mana all'imperatore: l'una, che parmi essere meglio l'imporeggiare finche vostra maesta non abbia riunite le sue forze, l'alti a, che, quando bene avessimo modo di mettere insieme le nostre forze, non veggo capitano a cui osassi affidarle (così le colpe di alcum traevanta indeb tamente a giudicare di tutt.!) la terza, che non posso teneron sicura aul canto della Germania (2).

Quest ultimo timore era fondato. Il margravio Alberto di Brandeburgo si avvicinava al Reno. Subito dopo l'ultimo fa lito assalto contro Francoforte, egli aveva nvaso i vescovadi di Worms e di Spira, dai quali I corte Cristoforo di Oldenburgo, suo fido compagno, s'era già fatto dare ottantamila fiorini. Nondimeno il capitolo di Spira dovette shorsare altri ottantamila calleri. Di la ai 28 di lugho Alberto pretese dal senalo di Strasburgo che a lui e al re di Francia fossero aperte in ogni tempo le porte, che la citta ricevesse



<sup>(1)</sup> Nous est venu a propos le mouvais temps, lequel a plus difficulte et esloigne lantree du roi, par ou avons eu plus de meien nous faire plus fort. Die homain Marie en den haiser. Mons. 22 jul 1552. Lanz, Corresp., t. 111 p. 388.

<sup>(2)</sup> Ibidam.

una guarnigione e prestasse giuramento di fedeltà Nel di seguente conchiuse con l'ambasciatore francese, il vescovo di Baiona, il contratto di non separare il suo esercito da quello del re (1).

Non meno minaccevole mostravas: la lega delle città maritime, e tanto da doversi tener custoditi la Westfalia, l'Holstein e i paesi vicini. Di più, un bastardo del duca Carlo di Gueldria raccoglieva vicino a Lubecca buon numero di genti destinate a rinforzare i conti Cristoforo di Oldenburg e Volfrado di Mansfeld, i quali proponevansi d'invadere la Frisia.

In questo mezzo anche i turchi ingagliardivano la guerra nell'Ungheria e desolavano le coste d'Italia. Già fin dal 10 di maggio Solimano aveva scritto agli insorti principi tedeschi degli ordini da lui dati di assaltare l'imperatore e il frate lo Ferdinando per terra e per mare con tutte le sue forze, esortandoli come amici suoi, perchè amici del suo caro amico, il re di Francia, a serbargli fede, e a fare il maggior danno possime all'uno e all'altro dei loro avversari, per riportarne onore e gloria in sempiterno (2) E il re-Enrico II di rimando gli avea fatto annunziare, che le sue navi si congrungerebbero alle coste di Napoli con la flotta di lui, che manderebbe ancora in quel regnoun esercito dai 18 ai 20,000 fanti e 2000 cavall, e guadagnerebbe nuovi alleati in Italia. Io mi sono impossessato, soggiungeva, di Metz, Toul e Verdun ricche importanti città, che ora faccio fortificare per servirmene in avvenire contro l'imperatore. Mi son i oltraccio assicurato della Lorena, in modo che mi spero trovar l'obbedienza stessa che nel mio reono

<sup>(</sup>l) Voier Albrecht Alcibiades I, p. 332-339

<sup>(2)</sup> CHARBIERS Negoc dans le Levant t. II, p. 219 e 220

Cost avrò aperta la via, quando vogho, di avanzarmi pro al Reno (1). Il secondo visir Achmet con un grosso esercito giunto in venticinque giorni da Adrianopoli a Semendria, e congrantosi col beglerbeg della Ramelia, conquistò Temesvar ai 25 di lugno, non estante l'eroica resistenza del prode Losenczy, e poco dopo occupo Lippa, la chiave della Transilvania e della regione al dissu del Tibisco, vilmente abbandonata dal capitano spagnuolo Aldana amanzi che vedesse il nemico, dopoaverne pero l'ruciate le munizioni e distruita in granparte la fortezza (2). Ancor prima la flotta turca condotta da Rustan pascia e con il Dragut a capitaro della vanguardia, passato lo stretto di Messina, e mandati a ferro e a fueco Reggio di Calabria, Policastro, Zame to e altri luoghi, e.a veruta ai 15 di giugno alla vista di Napoli, gettando le ancore a Proc da (3) Ivi., vicino a Rocciola, stette fino al 22 di lugho (4), aspettanco avvisi cal re di Francia; e, poichè non n'ebbe alcuno ne per mare ne per terra, dopo essersi sputa fino a Terracina ed ivi perduti dieci giorni, cace ata mdietro da venti contrari in quello che voleva ambiro sopra l'Elba e Piombino (5), si fermò ancora qualche

<sup>(1)</sup> H re al d'Aramon, suo amb. a Cos actinopoli 22 giugno 1552, R men t. II, p. 390-394.

<sup>,2)</sup> BUCHOLTZ op. cit. t. VII, p. 304-308.

<sup>3)</sup> Die 15 junij 1552 Applicat Turcarum classis, et Proclutae ad fretum sistit in ancocis. Die 18. Tormenta ad muros ante fenestram disponuntur. Trepudatur. Vita del card. Girolano Nicipando, sentia a modo di giornale da lui messerimo, e pui blicata da Generoso Calenzio, Documenti inediti ecc, sul conchio di Trento. Roma 1874, p. 207.

<sup>(4)</sup> Bischof Arras an hönigin Marie. Brixen 28 juli 1552. Druffel t. II n.º 1683, p. 704.

<sup>5)</sup> D'Aramon al re, vieno a Terracina 22 lugho l'52, Risten t. II, p. 403, Il vescovo d'Arras aella sopraccemata ettera

giorno nell' sola d. Ponza, Se fosse venuta la flotta francese in questa occasione, e il principe di Salerno per terra, tutto il regno di Napoli sarebbe in rostro potere, cost seriveva al re Enrico l'ambasciatore Aramon che accompagnava l'armata turca. tanta era la paura di essa, che fin quelli di Gaeta, la principal fortezza del regna, se ne faggii ana (1). Non del tutto indarno la fece il d'Aramon sostare a Ponza, Proprio allora And wa Doria, il quale era na poco tornato li Spagna a Genova con cuaquemila nuovi spagnuali e con granquantità di decaro (2), imbarcati alla Spezia i fanti tedeschi del colonnello Giorgio Madruzzi per trasportarli a Napoli, navigava a quella volta, da prima redendo la costa, e poi tenendosi al largo, dacche giunto alla foce del Tevere, senza poter ivi raccoghere novitaalcuna, grudicò è ie il nemico stanziasse a Procula, Avvenne cost che lo scoperse mentr'era gia notte; per il che, essendogh più del doppio inferiore di forze. volse incontinente le prore, e, con quanta n'aggior prestezza potê s'imbrizzo verso i stot porti; ma, inseguito la notte tutta e parte del giorno appresso, perdette

scrive che voleva undare invece sopra l'iumbino e Genova, ma se congrunta con la flotta francese

Risign t. H. p. 406 a 407.

.2j Secondo una letera del principe d'Orange degli II di lugno lost Glorn Van Prinsterent Archives et corresp. med. de la maison d'Orange, Leide 1838, circa 9000 veterani, ed una somi la di due milioni di scudi. — Più tardi, in settembre, l'imperatore presente dal figlio Filippo col mezzo de Manrique altri cinqueventomila ducati, come appare dalla sua lettera di ringraziamento do' 18 di qual mese. W. Markenskri en op. cit. p. 315. nota 5.º — la quel mese stesso il dottor Zasio riferiva al re Ferdinando aver l'imperatore tolto a presuto tutto il denaro che si trovava nell'impero all'interesse del 10 p. % Augusta 19 se t 1552 Arch. imp. di Vienna Reichstags-Acten nº 28 mec.



sette delle sue navi con entrovi settecento di que'finti tedeschi e il loro colonnello nipote del cardinale Madruzzi (1). Fatta questa preda, la flotta turca agli 8 di agosto tornò a Procida (2), e il di seguente, incendiata Formia, sciolse le vele verso oriente (3).

Ora, perchè la flotta francese non si è congiunta con essa? È facile rispondere: i turchi si sono troppoaffrettate di venire, e se ne andarono appena seppero mancate le condizioni sulle quali erasi fondata la impresa di Napoli. Per ma anze ed offerte che facessero i francesi, në il papa në Venezia vollero parteciparvi. Il papa aveva si l'animo più volto a loro che agli imperiali. Lo avevano del pari i suoi parenti tutti. tranne Ascan o della Corma, il quale con provvisione di duem.la ducati l'anno era obbligato all'imperatore, e traeva anche soldo dal re de romani Ferdinando con disegno di valersene al bisogno dell' Ungheria. Ma come pensare che il papa potesse dichiararsi scopertamente per i collegati col nemico mortale del nome cristiano? Ben gli sarebbe piaciuto che lo facesse Venezia, ne mancò d. esortaria a non lasciars, sfuggare l'occasione di ricuperare le terre un di possedute in quel regno (4) A lui ir vece tornava como lo mantenersi di mezzo, fare il



<sup>(1)</sup> Die 8 aug. Adaugst metum triremium septem è nostris captura, et reliquarum faga, quibus germanorum praesidium ad nos vehebatar, duce Oria Vita del card. Seripando L. c. p. 207.

<sup>(2)</sup> Post quod magaum facinus, Prochitam tarcarum classis revertitur, formus combustis Ibid.

<sup>(3)</sup> Die 9 aug. Ad Orientem navigat turcarum classis, ex quo magna sumitur hiberage quictia spes. *Ibid*.

<sup>(4)</sup> Ho inteso che uno di questi giorni i, papa disse all'ambasciatore veneziono, che ora sarebbe il tempo di ricuperare le cose che l'imperatore tiene di loro accomunicati con i francesi. Averardo Serristori al duca Cosimo. Roma 26 giugno 1552 Relazioni p. 307 e 308

buono con l'una e con l'altra parte, sperando di contentarle entrambe con le sue clance, e intanto passare senza fastidi la vita fra sollazzi e banchetti al Vaticano. o nella suntuosa sua villa Giulia (1). Eccolo pertanto, come principe neutrale, non concedere il passo per le sue terre a quelle genti tedesche che il Doria, appunto per tal divieto, dovette caricare su le sue navi, e non pote sbarcare, come vedemmo, in verun luogo della costa napoletana; ristringere, come pontefice, ad una semplice souvenzione in denaro, tutt'al più di trenta o quarantamila scud., l'aiuto chiesto da, re Ferdinando contro i turchi in Ungheria, benche caldeggiato dal ca dinale Caraffa in concistoro con dire che il papa dovrebbe vendere la mitra (2), indugiare fino a mezzo luglio la missione in Francia di monsignor Prospero Santacroce annunziata fin dai primi di maggio (3), per cercaredi rimpovere quel re dall'alleanza coi turchi e coi protestanti (4); mandare nel tempo stesso il vescovo-

<sup>(1)</sup> Todo su negocio es vanquetas, jardinetos, juegos. — Su S. ad este bueno, y procura de estarlo, con darse la meyor vida que puede, en jardines y en casas, mudando cada dia la suya, que las ay aqui harte el proposito. Diego Lasso un hónig Ferdinand, Roma 13 e 23 lugito 1552, Deurreu t. II, n.º 1651 e 1675, p. 676 e 400.

<sup>(2)</sup> Diego Lasso an konig Ferdinand Roma 3 juli 1552. Ibid., n.º 1626, p. 662.

<sup>(3)</sup> La principal causa es (cost scriveva il cardinal Pacheco da Roma si 17 maggio 1552) sobra esta intelligencia que el rey tiene con el Turco y Luteranos para ver si le puede apartar dellos Arch. gen da Simancas leg. 877, f. 107

<sup>(4)</sup> La istruzione è del 19 gagno, Mucellanea de se. seal. edita dalla R. Deput, di se. patria di Torme t. V. p. 1007; mail breve credenziale e del .5 luglio .552, Raynalu Ann. eccl. n.º 41. È quindi erronea la notizia nella Vita di Prospero Sontacroce ch'egli ma stato spedito si 5 di luglio. Miscellanea cat p. 518, vest pero anche p. 700.

Achille de Grassi auditore di Ruota in Germania con istruzione di rendere persuaso l'imperatore della sua amicizia, e predisporlo alla pace o ad una tregua col re di Francia (1). Tutto ciò proprio allora che l'imperatore, avendo in più parti di Germania unite insieme le sue genti, risorgeva gagliardo, e, partito da Villac ai 13 di luglio, raggiunto ai 17 a Linz dal duca d'Alba, venuto di Spagna su l'armata del Doria per assumerne il comando supremo, se ne andava inverso Innsbruck, donde due mesi innanzi era fuggito. Nel di seguente a quello in cui fu scritta l'accennata istruzione al de Grassi avvenne il caso del bargello di Roma gravemente oltraggiato e battuto da Diego di Mendoza (2), che porse al papa soggetto di aspira querela (3) e non fu

- (1) Istrumone de' 16 lug to 1552. Se accadesse che l'imparatore discorrendo le dicesse quello che disse a mons, di Frerole quando li presento li capitoli della sospensione fatta col card di Tournon, cioè che a sua maestà erano successi questi travagli per amore di sua santità, V. S. havera da rispondore monsio tamente, e sorvidendo, che sua beatitudine dice il medesuno, che questi travagli e disperilj si sono successi per amore ui sua maestà, e che l'una e l'altra non s'hanno da doiere del buon ammo nè della buona mente reciproca; ma piu presto della mala sorte (per non dire mal governo) de' ministri. A rh. segr. cottorno, Lettere di Giulio III, 132, msc.
- (2) Havra quatro o cinco dias, que embiava don Diego de Mendoça unas cartas al c.º de Burgos con ciertos avisos; topo con el moço que las devava un ministro de la justicia y levolo reso, porque trava spada... A la mañana embia don Diego a llamar aquel ministro.... Le pelo las barbas y le dio muchos moxicones, amenazandole que, si dizia algo, que le mandaria matar, Diego Lasso an hánia ferdinand, Rom 25 juli 1552, Dausent t. II, nº 1675, p. 699 a 700.
- (3) E tiratelo in qua camera in casa sua gli ha pelato la barba e dati modi pugni nel viso e spezzaloli il uaso con molta effusione di sangue e con molte parole e bravure di farlo amazzare. Il papa ad'imperatore, 17 luglio 1552 il papa afferma che

ultima fra le ragioni che determinarono poco stante, ai 20 di agosto, il richiamo dello stesso Mendoza, essendo ormai dal duca d'Alba rafforzata ne' consigli imperiali l'autorita de suoi avversari, i Toledo. Que sto caso, e la sicurezza che la flotta tarca per ordine espresso del Sultano, intercedente il re di Francia, non avrebbe fatto alcun danno alle terre della Chiesa (1), ci spiegano il contegno della corte pontificia anche nei giorni che quella flotta era alle porte di Roma: il riccopresente di rinfreschi mandato dal cardinale di Trani, il decano del sacro collegio, a Rustan pascia (2) l'impressione del sinistro toccato al Doria come di un gran profitto della cristianità: la sfrontatezza di alcuni cardinali e prelati fine a chiamar nostra l'armata del turco (3). Qual contrasto tra questi cardinali e prelati di parte francese e i cardinali e prelati di parte imperiale! I quali, per provvedere alla difesa. di Napoli, con denari presi a scavezzacollo, a stocchi, a compagnie, dovunque e in qualunque modo na trovassoro (4), soldarono Camillo Colonna dandogli

lo staffero dell'amosseratore, preso la notte scorsa perche armato, venne relacciato subito che fu chiarito essere suo servitore) Arch. segr. passe, Lettere di Giulio III, 132, msc.

- Cohgrac an Roy. Costantinopoli 25 giugno 1552, Rieren,
   р. 397.
- (?) Y topo con el (presente de refresco) el principe Doris y recibiolo y embiele las gratias por el. Diego Lasio en kônig Ferdinand. Rom 6 aug. 1552, Daurent t. II, n.º 1707, p. 729.
  - (3) Detto al detto 13 aug. 1552, Ibid., n.º 1720, p. 735.
- (4) In tutti i modi, et da ognuno, et s'attaccano ad ogni somma... A Genova per far un partito di 20 mila scudi hanno havuto a pighar velluti. Intendo che a rimetterli a Napoli costano fino a 6 per cento. Annibal Caro al duca di Parma. Roma 4 lugho 1552. Amadio Ronchini, Lettere di nomini illustri p. 364. Delle ingordi usure di quel tempo non è a far le meravigite.

ordine di mettere insieme quattronula fanti italiani, non avendo voluto Ascamo della Corma dividere con esso l'incarico; non perchè gli fosse troppo piccolo l'assegno (1), ma perche aspettava, come vedremo ben tosto, di essere adoperato altrove.

Intanto il principe di Salerno, tornato di Francia a Venezia con lettera credenziale del re (2), e l'ambasciatore francese de Selve, munito di apposito mandato, aveano esperite vane le nuove e calde loro instanze per indurre la Signoria a prender parte alla impresa di Napoli, quando bene non volesse con un esercito, con lare almeno denaro in segreto e con permettere di levar gente d'arme no suoi domini (3). La Signoria, che se n'era schermita per lo ali ietro, poteva secondarle adesso che le negoziazioni di Passavia lasciavano prevedere prossima la fine della insurrezione tedesca? Coerente a se stessa, come aveva negato al daca Gianfederico il chiesto anto in denaro (4),

Anche il re di Francia, prema di cominciare la impresa di Germania, trovava difficoltà di avere dai mercanti 500.000 scudi al 10 p. %, perche si dava prima ad essi il 16 p. %, e però il pacovano mons. Giulio Alvaroto, amb. del duca di Ferrara, diceva an gran segretessa all amb. veneto che sariano ben mal consequata quei principi che in collegissero con questi, concludendo che, poi chel vede tai prencipii, si dubitava assui del fine. Giovanni Capello al Capi del Cons. dei Dieci. Melun O dic. 1551. Arch. pen. da Venesia. Lettere, Francia, busta n.º 10, msc.

- (1) Diego Lasso on hönig Perduiand. Rom 23 juli 1552. Decree t. II, n.º 1675 p. 699.
  - (2) La roy à la repne, 8 mm 1352. Ribern, t. II, p 415.
- (3) Promettendole una parte delle conquiste, particolarmente Pacla in Calabria ed altre piazze marittime. Domingo de Gaztelu an honig Ferdinand, Venedig 13 juli 1552. Dairres, t. II, n.º 1650, p. 675.
- (4) Risposta data il di l'I giuzno 1552 all'ambasciatore del duca di Sassonia Gianfererico rincrescere al Senato non poterlo

par congratulandosi con degne parole della sua liberazione (1), cost respuise le larghe profferte del re di Francia (2). Laonde i ministri ed agent, francesi, ai quali era stato commesso di risolversi a quello che di presente loro paresse più agovole a riuscire, i cardinali di Tournou e di Este e Paolo de Termes, convennero a tal appo il di 17 luglio a C'noggia insieme con l'ambasciatore de Selve, col principe di Salerno, col dura di Somma, con Cornelio Bentivoglio ed altri capitani del re, non avendo voluto il duca di Ferrara che si radunassero in terra sua, guardingo com'era di non più offendere l'imperatore, dacche le vide en trato in praticae di accordo con Maurizio (3). E là, nel epasesso di Chioggia, per lo oltime ragioni esposte dal cardin de di Tournon e dal de Termes, quali l'insufficienza degli apparecchi e la stagione troppo oltre

fure per le molte spese sostenate e che sostiene per sicurit della nova come ne suco miri e per la constolica ordinaria del suoi quoghi, direb, gen. di Venezio, la aberazioni Senato-Secreta, insc.

- (1) Rendendo ne ceru che sicome V. E. tellerando con molta constantia le passate agnerata, et ponendo ogni sua speranza nel Sig.<sup>re</sup> Dio, ha orquistato molta, anzi immortal lande presso o numa cosi cominatando la fortuna a mistrarsele beni na la operara na mistra che le cose sue con lo agginto divino passarano di bene in megho. Al duca formifederica 11 guaz a 1572. Ibid. msc.
- (2) Il principe di Salerno presente in iscritto agni 8 di lugho la instanza per la lega, e nel giorno stesso a caldeggiarla comparve in Sentto l'ambiacciatore francese. La resposta ad ambidue fu data al 12 di lia lio: l'avendo la Sigu<sup>ria</sup> nostra in ogni tempo anata la pace, et con ogni studio procurata la concordia et quiete fi tutta la Christianita, et ritrovandosi già molti anni in pace con criscua l'riacipe, non vedeno come poter ragionevolmente hora piocer l'aran contro di alcano, *Had* l'an ectra sive Commemoriales 1551-1550, msc
- (3) Desaye ins et Canestrini, Négoc, de la Toscome aure la France, i ill., p. 310.

trascorsa per condurla a compimento, fu proposto che si rimettesse ad altro tempo la impresa di Napoli, e che intanto, solo a fine di evitare il malcontento del Sultano e di dar nota agli avversari, il principe di Salerno andasse da Marsiglia con le galee, sulle quali dovevano gui essere imbarcati duemila faut., a congiungersi con la flotta turca, e corcusse di stabilirsi in qualche buon luogo della Puglia (1). Infatti il principe d. Salerno, dopo chiesto invano alla Signoria veneta di essere condotto dalle sue galee od altri legni armati e alla flotta turca od almene a Corfu (2), avuti dar mentovati ministri duemila scudi per il suo viaggio a Marsigha di la con ventisci galere di Francia giunse ad Ischia, e, non trovata la flotta turca le tenne dietro sino a Costantinopoli, dove passo miseramente alcun tempo della sua vita.

Facile all'incontro apparve, e come via ad ultenor, cregni fu deliberata l'impresa di voltar Siena a parte francese. Da questa parte avean già promesso di tenere, liberati che fossero dagli spagnuoli, Enea Piccolomini, M. Amengio Amenghi, Mario Bandim, Andrea Landucci ed altri di fuori, segretamente congiurati con alcuni dell'ordine popolare e de' riformatori, e di quelli della stessa balla. Il cardinale Alessandro Farnese e i suoi fratell, memori dei propositi di Paolo III sopra

<sup>(1)</sup> Franzôsischer bericht über die berathung zu Chiogeia. Chiogeia 18 lugho 1552, DRIFFEL, t. I., n.º 1662 pag. 688-692. Dello stesso giorzo è la relazione del de Termes al contestulile Riber, t. II, p. 416.

<sup>(2)</sup> Havendo noi conosciuto esser richiesta di molta importantia per molti nostri convenienti rispetti, non vedemo come poter accomodar son Ecc. di legai nostri armati, dei che grandemente si dogliamo. 19 luglio 1552. Arch. gen. di Venezia. Deliberazioni Senato-Secreta, msc.

quella citta, forse non senza speranza che in qualche modo la venisse sotto la loro autorità (1), aveano tirato dalla loro il conte di Pitighano, Nicolo Orsini, il quale nelle sue terre poste ai confini del Senese e di Castro, posseduto dagli stessi Farnesi, faceva massa di genti raccolte in Roma e în altri luoghi, dando pur voce di fuori che andrebbero nel regno di Napoli m servizio dell'imperatore, a cui egli per lo innanzi aderiva. E il papa lasciava fare, chè anzi aveva commesso al cardinale di Carpi, legato del patrimonio. allora dimorante in Vilerbo vicino a Castro e a Pitighano, di non impedire che i senesi e altri capitani vi levassero genti o vi passassero con esse, dicendo a lui, ch'era di parte imperiale, che in questo caso si voleva mantenere neutrale, (2). Quanto al duca di Firenze, posto anche che non abbia scritto di sua mano ai cardinali di Tournon e di Este, come afferma Alessandro Sozzini, che ove i senesi si liberassero dagli spagnuoli e disfacessero la fortezza, egli non sarebbe loro molesto, ma amuo (3), certo e che gli conveniva adoperarsi in questo senso, d' accordo col papa. Il quale accordo, perche suggerato da comunanza d'interessi, rimase inalterato, quantunque il duca rifuggisse dal porgere la cinesta causa all'alleanza propostagli con dare l'ultime sua figliucla in isposa al nipote di lu Fabiano (4), con pigliarlo, cioe, per quell'unico suo

Google

<sup>(1)</sup> Discorso notatulissumo sopra le cose di Siena, Muscellanea de storia italiana, t. XVII, doc. B. p. '109-315.

<sup>(2)</sup> Giovan Battista Adriani, Istoria de suos tempi, Venezia 1577. Parte 1.<sup>8</sup>, p. 595.

<sup>(3)</sup> Diario delle cose avvenute in Siena, L. c., p. 72.

<sup>(4)</sup> Rispose il papa che la proposta (della confederazione) gli piaceva e che la voleva fare; ma che bisognava andar consideratamente senza dar sospetto a persona.... Quando piacesse alla

becco, secondo la triviale espressione usata dal papa stesso (1). Cosimo de' Medici, guardando avidamente a Siena, come a sua preda futura, cercava di guadagnarsene gli animi, e nel tempo stesso di non guastarsi con l'imperatore, dal quale, in grazia de'mot, preseuti, poteva sperare di aver almeno Piombino, negatouli anche poc'anz., nonostante gli interposti uffici del duca d'Alba. Indi la destrezza politica, opportunamente giovata dal sospetto, anzi dall'odio in cui era al Gonzaga e al Mendoza, l'arte di avvertirli dei pericoli, di offrir loro tutte le sue forze a superarli, sicuro che non sarebbe ascoltato, nè richiesto di soccorso, se non in casi estremi, e sempre inferiore al bisogno. Appena avuto avviso da Francesco d'Alaba. luogotenente del Mendoza, che Enea Piccolomini, Amerigo Amerighi e altri fuorusciti, bene accompagnati, da Castro e da Pitigliano erano giunti a S. Chirico, a diciotto miglia dalla città, e che vi si avvicinavano le mil zie del contado, levate con patenti contraffatte del Mendoza, senza il cui ordine non potevano muoversi, forse tremila uomini male armati e peggio in ordine, egh fece bensì che le sue genti di Valdarno, Casentino, Mugello, Pontassieve, Prato e Volterra andassero a Staggia in sul confine; ma non mandò in Siena che quattrocento fanti con Ottone Montauto, quanti appunto ne aveva chiesti il d'Alaba per parte

E. V. e alla Signora Duchessa, potrebbe dare a Fabiano eno nipote la sua ultima figliuola, per dar causa alla confederazione. Averardo Serristori a Cosimo II., Roma 24 maggio 1552, Legazioni, p. 302.

<sup>(1)</sup> Il papa disse: I principi cercano di pigliare i papi per il becco, e lei non avere altro becco che il signor Fabano; e chi la vorra pigliare per il becco, bisognerà la pigli per questo. Detto al detto. Roma 3 luglio 1352. Ibid. p. 310.

del Mendoza, il quale non voleva dentro forze maggiori delle sue. Questi fanti gransero verso la sera de' 27 di luglio, quando già la mattina del giorno stesso le milizie del contado con alla testa Enea Piccolomini e le aitre genti condotte dal conte Mario di Santa Fiora. fratello del cardinale di questo nome, erano vicine alle porte Venuta la notte, tempo convenuto fra i congiurati, levossi il popolo di dentro al grido di liberta, e que le milizie, dato fuoco a porta Romana, e per forza aperta la porta a Tufi, avventaronsi controle genti nemiche che, ristrette intorno alla piazza, facevano gagharda resistenza (1). Il di seguente, conforzate da altri serconto fanti del conte di Ptighano, le assalvrono alle spalle, e, cacciatele da que, luoghi, e ai 29 anche da S. Domenico, le costrinsero a riturarsi nella fortezza.

At 30 arrivò da Roma monsignor Lodovico di Lansac (2), inviato dal re 1i Francia al papa (3), cvidentemente per preparare la convenzione che Cosmo de Medici conchiuse ai 4 di agosto, senz'averla pur conferita con i ministri imperiali (1). Per la qual convenzione i suoi superstiti finti e quelli degli spagnioli

R papa at rescure de Fresole, nuncio appresso l'imperatore. Roma 30 laglio 1552 Archiese segri naticano. Lettere di Giulio III, 132, mae.

<sup>(2)</sup> Alessandro Sozzini, L. c., p. 84.

<sup>(3)</sup> Mons. de Lansac que avia vendo a su S.<sup>4</sup> de parte del rey, se partio luego para Sena, en sa tendo que es ava levantada tienese por cierto que no estava aqui, sino para effectuar este tractado. Diego Lasso an hōng Ferdinand. Rom 6 aug. 1552. Decreta, t. 11, n.º 1707, p. 729.

<sup>4)</sup> El papa ha hecho por esta libertad de Seneses lo que ha podedo, y embrado al duque de Fiorencia, para que no diesse empacho a su libertad, y el ha obedecido bien. Detto al detto. Roma 13 agosto 1552. Ibid. n.º 1720, p. 735.

se ne uscirono con l'onore delle armi, e i senest furono rimess, nella pristina liberta, salva pero la fede all'impero, e fermo l'obbligo di non permettere nelle loro terre e ne' loro porti raunanze d'uomini ad essoremici. Che queste condizioni non sarebbero esservate ch poteva dubitarne, massime dacche col Lansac erano venuti da Roma non pochi capitani francesi? Che giova abbia Cosimo addotto essersi egli prima certificato che l'Alaba non avrebbe potuto durare più d. quattro o cinque giorni nella fortezza? (1). Perché non spingere invece al soccorso le genti raccolte a Staggia, e del e quidi Rodolfo Baghoni era già venuto da Pisa ad assumere il comando i O non aveva egli già, senza esserne junto richiesto, mandate altre sue genti ad occupare terre senesi, Montefellonico, Turrita e Lucignano? Si vede chiaro. Cosmo aveva messo insieme quelle genti in sul confine sol per far mostra all' imperatore di avervoluto atterrire i senesi, proprio secondo che soriverangli gli agenti francesi, come s'egli abbisognasse de loro suggeriment (2), e per poter poi accusare del

<sup>(1)</sup> Parece que ay que considerar en ello, si los au la forteleza no estavan en mas necesidad que se pensavo; en fin pe questo è il vero) por uca se usa mucho hazer cada uno su hecho. Detto al detto, 6 agosto 1552. Ibid n.º 1707, p. 729-30.

<sup>(2)</sup> A me pare che l'habbia pienamente sodisfatto all'amirita che pretende havare con l'imperatore; lei ha mandato huomiai evoi da principio con tenere le sue battaglie a confini, ha cercato d'atterrire la città. Hora che vede tutto quello popolo risoluto.... a lei non tocca a correggere gl'errori d'altri, havendoli V. Ecc. tante volte avvertiti ... essendosi i Francesi in questo caso confidati di lei et assigurati, come ella ha potuto vedere per la lettera di mona. ill. mo di Tornone. Il card. Alessand o Farnese al duca Cosimo. Valenzano 21 luglio 1552. Miscellimea di storia ital, op. cit., t. XVII, p. 131 e 132

toccato simistro l'incuria de' ministri di lui (1). Diego de Mendoza era partito da Roma ai 26 di luglio sperando di venire a Siena per la via di Perugia (2). Ascamo della Co ma, che lo accompagnava con tiennia fanti, pote prendere Ch usi; ma giunto a Castel della Pieve, ed la avuta notizia dell'accennata convenzione, disciolse le sue genti.

Con esse sarebbonsi congiunte, oltre at duemila fanti che Alessandro Vitelli faceva per ordine del Mendoza, le genti tedesche che militavano nel Piemonte sotto il conte di Lodrune, destinate da prima alle frontiere di Parma, e sotto Giorgio Dux di Hegnerberg. basturdo dal defunto duca Gughelmo IV di Baviera (3), essendo l'imperatore risoluto di volere che la posassero le armi. E veramente, dacciè egli aveva non solo levati i quattromila fanti del Madruzzi per mandarla alla guardia di Napoli e chiamati a se i duenzila spagiuloli condutti da Giovanni di Guevara, si ancora richiesto che gli si mandassero in Germania altri nulle veteram spagnuoli e sei compagnie di cavalleggieri, le cose erano iv. in termini tali che Ferrante Gonzaga se ne disperava. Poco valevagli aver occupato in maggio buona parte del marchesato di Saluzzo, finchè i francesi tenevano le fortezze di Savigliano, Centale e Revel (4),

<sup>(1)</sup> Desianders e Canestrana Négoc., t. III p. 3:0 e 322. E pero il vescovo d'Arras scriveva alla regina Maria: Nos ministres en Italie ne se gouvernent pas si bien que nous vouidrions. Innebruck 7 agosto 1552, Deurreu, n.º 1712, p. 732.

<sup>(</sup>Z, Lettera precitata del papa al vescovo di Fiesole de 30 Luglio, msc.

<sup>(3)</sup> Diego Lasso an könig Ferdinand, Rom. 6 aug. 1552, Dausvet t. II a.º 1797 p. 729.

<sup>(4)</sup> Quest'ultima fortezia è mentovata come inespugnabile nella lettera del vescovo d'Arras alla regina Maria. Villach 28 mag 1552, Ibid n. 1461 p. 522. — Gicliano Gosettini nel Compendio

e queste egh era omai impotente di espugnare Prese boust Dragoniere e Venasco; ma dovette smettere il disegno di assaltare la Rocca de Bardi, avendola trovata troppo forte (I) Per giunta, fanta era la penuria del danaro che i soldati vendevano le armi e i cavalli per doversa sostentare. Del cambio di centomila scudi rimesso per le genti del Piemonte, avendo l'imperatore ordinato all'ambasciatore Figueroa in Genova di spenderne buona paste in altri usi non era d'aspettarsi che un terzo (2). Con questo terzo potevasi dare appena una mezza paga ai tedeschi, agli spagnuoli, ai cavalleggieri ed agl. uomini d'arme, sicche le genti italiane. l'artigheria, tutti gli altri bisogni dell'esercito, e sopratutto i presidu, rimanevano a beneficio della fortuna. ch' è quanto dire a costo de' popoli oppressi e consumati per aveili tunto tempo pasciuti. Che più il barone di Systeck, inteso per lettere del vescovo d'Arras che si voleva privarlo d'una pensione di cento ducati concessagli a vita, minacciava di andarsene. Per il cie Ferrante Gonzaga, dopo aver chiesto invano più volte che si riparasse ai molti vuoti fatti ned'esercito e al

storico della guerra di Parma e del Piemonte, Miscellonea di st. ital. t. XVII pag 229, non la nomina acanche.

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 228. — Si à finalmente risolute di andar sopra la Rocca de Baldi... ancor che don Alvaro de Sande riferisca esser l. 1090 molto forte, once domanmattina mi partirò... se potre haver guastatori et carri, et tuoi, de quali come non corrono danari, così he grandissima carestia, il che si può aggiangere a gli altri inconvanienti detti di sopra. Ferrante Gonzaga all'imper. Cervera 12 giug. 1552, Arch. yon. di Simancas, Estado, leg. 1200 f. 194, msc.

<sup>(2)</sup> Mi ha scritto l'ambasciatore Figueros... per dimostramai gli ordini, che ha da V. M. et la gran confusione in cae si trova, et quella somma, che ie posso espettare da lui al presente, che è un terro del detto cambio senza più. Ibid. msc.

mancamento di danaro, conchiudeva: Se vostra maestà non provvede alle sue cose di qua più che tanto.... riverentemente l'avverto ch'ella se ne potrebbe trovar maleantenta; ne questo dico per non roler fare tatto quello che to posso, anzi l'assicuro che lo spender la vita mi parrà poco, ma dicolo solamente per satisfare a quello che mi detta la coscienza e la servitir che to le debbo (1). Poiche dunque non era possibile in Piemonte un fatto d'arme di qualche effetto, e l'imperatore instava che si fucesse tregua, questo parve al principe Emanuele Filiberto, anche per non assistere più oltre allo strazio de'saoi suddit, momento opportuno a tentare la ricuperazione di Ginevra (2). A tal uopo richiese al Gonzaga che lo sovvenisse di duenila fanti, ma poi, persuaso da lui che genti forestiere non potrebbero arere quella facile entrala nella città che vi avranno uonum del paese, rimise il suo disegno al parere ded'imperatore. Il quale, intento com'era allora a comporre le cose in Germania per aver libere le main contro il re di Francia, dobbiam credere non l'abble approvato, per molti e molto veri che fossero, al dir del Gonzaga, i profitti che il principe s'imprometteva dall'acquisto di quel luogo (3). Poco dopo , frances , non concessa tregua, espugiarono Verrua, e il Gonzaga, avuto nuovo ordine di tenersi su le difese e di ritirarsi m Asti, pur deplorando l'abbandono delle cose d'Italia. egli che qua identificava gli interessi dell' autorità imperinle con quelli della sua, convenne in sostanza, senza



<sup>(1)</sup> Ibidem mac.

<sup>(2)</sup> Il principe de l'ismonte a giorni passati mi fece fare da mons.™ di Chiattellardo un lungo discorso, il quale diceva haver partecipato con V. M., del modo che egli l'aveva di poter sollevare Ginevra, et d'introdurvi gente, Ibid. msc.

<sup>(3)</sup> Ibidem.

saperlo, ne' riposti propositi dell'imperatore: Non posso lasciar di dire a vostra maesià, così scrivevagii, che se ella non piglia altro assetto alte cose d'Italia di quello che da' suoi presenti disegni si comprende, na nasce temenza che esse non ricevana un tal colpo che difficilmente se ne possano risanare... Crederei che l'assestare e accomodare al meglio che si potesse le cose un Alemagna doresse essere il riparo e la salute di quelle d'Italia... Con l'accomodamento de le cose d'Alemagna, V M, non solamente assicura le cose sue d'Italia, ma quelle di Fiandra, e si apre un cammino sicurissimo, volendo far querra, da offendere il suo capitale nemico e principale, ch' è il re di Francia, e, volendo fare o tregua o pace, da farla con suo grandissimo vantaggio. Errore del Gonzaga era il pensare che l'imperatore volesse far guerra a Maurizio sol per rimettere in dominio lo spodestato elettore Gianfederico di Sassonia. E però soggiungeva lo per me non so dire che, per deprimer Maurizio e per malzar un altro munico non minore di lui, ma nè buono ne degno ch'ella entri in un travaglio e in una spesa così grande come quella è per apportarle (1).

Non è appunto questo che l'imperatore si propose ed ottenne di evitare? Lo vedremo adesso. Vedremo, cioè, come le condizioni interne, dianzi esposte, della Germania e i narrati pericoli di fuori siano concorsi a determinare l'esito delle negoziazioni di Passavia.

XI. Il re Ferdinando, scansato ab.lmente l'inopportuno intervento del nunzio pontificio (2), giunse corà

<sup>(1)</sup> Che impiegnerebbe 3 o 4 mesi, e costerebbe un milione e mezzo di oro. Ferrante Gonzaga all'imper 8 luglio 1552, Arch. gen. di Simuncas Estado, leg. 1201 i. 14, msc.

<sup>(2)</sup> Terminata la conferenza di Liuz, il re Ferdinando con parii presesti aveva detto al nuncio che tornasse a Vianna. Il

ai 29 di maggio in compagnia dell'arcivescovo di Salisburgo. Vi si trovavano gia l'elettore Maurizio, i duchi Alberto di Baviera e Giorgio di Mecklemburg, i vescovi di Passavia e di Eichstädt, i deputati dell'elettore di Brandeburgo, del margravio Giovanni suo fratello, e del vescovo di Würtzburg. Ai 31 arrivarono i deputati degli elettori di Magonza, d. Colonia e del palatino del Reno, dei duchi di Cleve e di Wirtemberg Non mancavano che i deputati dell'elettore di Treviri e dei duchi Enrico di Brunsvich e Filippo di Pomerama. Laonde, senza aspettare più oltre, per non trattenere inutilmente Mauricio [1], fu dichiarato aperto il congresso al primo di giugno. In quel giorno Maurizio, premesso quanto gli stava a cuore di uscir fuori dalla difficile condizione in cui trovavasi rispetto al langravio Filippo, e di veder ristabilità la pace, fece esporre dal suo cancelliere Carlowitz la risposta de' suoi confederati a tutti gli articoli della risoluzione di Linz; risposta che poi quella sera presentò in iscritto: Essi non accettavano per la liberazione del langravio Filippo il termine di quattord ci giorni da quello in cui sarebbero licenziate le loro genti di guerra. Volevano che la si eseguisse nel giorno stesso. E poichè egh trovavasi nella fortezza di Malines de Paest Bassi, dove per le correrie di quelle genti, prima ch'esse fossero disciolte,

nunzio s'era opposto per engione del concento qui stabilito a Passavia, al quale per onore del suo officio non voleva mancara. Tuttavia dopa lunga contesa il re gli replico: Nuncia io be "t dirò pure, non è buono the remate con gente, da che siste mai risto, et che si adia, coi conoscete gli humari molto bene L'abata Martinengo al card, di Monte Lini, 3 maggio 1552. Arch. segr. valia. Nunziatura di Germania, 63 msc.

 <sup>(</sup>i) W. Hund's Protokoll vom Tage zu Passau Ditt FET,
 t. 11, p. 453.

non si potevano scuza pericolo portar notizie, Maurizio metteva unanzi lo spediente che gli si desse subito la liberta e poi lo si lasciasse partire appena avvenuto il heenziamento, sotto condizione di ricostituirsi prigione se questo non avesse effetto; ed, ove ciò non si potesse ottenere, che intanto lo si passasse nelle mam di qualche elettore o principe todesco, per essere quindi liberato al mon ento predetto. Di più, che nella capitolazione da rinnovarsi fossero natati alcuni articoli, come quello, per cagion d'esempio, relativo allo smantellamento delle fortificazioni di Cassel. In materia poi di religione, i confederati richiedevano pace pubblica perpetua e diritto comune: quindi riforma della Camera imperiale di giustizia; ritorno in una parola allo stato di cose che avrebbe dovuto essere seconde il recesso della Dieta di Spira del 1514. E non potendosi aspettare dal Concilio di Trento la concordia tra le due parti religiose, e questa essendo impossibile di consegnire in una Dieta stante il prevalere dei cattolici nel numero dei voti sopra i seguaci della confessione augustara insistevano su la necessita di convocare un'assemblea nazionale. nella quale uomini dotti nella Sacra Scrittura d'ambole parti avvis ssero al modo di comporre i dissidi, conforme alla parola di Dio. E quando bene per tal via non si venisse ad una conciliazione, doversi nondimeno mantenere la pace. Instavano ancora che l'amnistra: per i messi al bando dall'impero non si limitasse a que li che oltre all'Heideck e al Reiffenberg erano stati nominati a Liuz, ma si estendosse a quanti avevano partecipato alla preserte e alla passata guerra smalcaldica o si restituisse ai nobili di Brunsvich i beni confiscati da quel duca Enrico, l'antico campione de cattolici. Chiedevano in ultimo rimedio ai gravami contro il regginiento dell'impero, ond'erano lesi i diritti dei singoli stati e le

l bertà della nazione (1). Di questi gravami, specificati in altra scrittura (2) aggiunta alla precedente, giova qui riportarne alcuni che colpivano direttamente l'imperatore: aver egli contro la sua capitolazione lasciato governare l'impero da forestieri, ed introdottevi milizie straniere le quali anche in tempo di pace trascorsero a violenze incredibili: aver egli dispregiati gli elettori e senza il loro consenso conferiti feudi e giurisdizioni: essere corsa voce voler egli rendere ereditario l'impero, poco apnoggio trovare in lui comunemente gli stati: essere troppo frequenti e di troppo lunga durata le Diete, e cercare in esso l'imperatore con ogui sorta di maneggi di guadagnarsi il maggior numero dei voti: essere stato proibito da lui di servire potentati stranieri non solo nelle loro guerre contro l'impero, ma ancora in quello privato per cagione de' suoi domini ereditarni

Udite e lette le accennate scritture, a quale delle due parti — l'una dell'imperatore, rappresentata dai suoi commissari, il de Ryo e il vicecancelliere Seld; l'altra di Maurizio e de' suoi confederati — inclinassero i principi presenti e i deputati degli assenti, fu visto subito il di seguente in cui tentarono di rimuovere il re Ferdinando dal loro seno. Bisognò che questi adducesse l'ordinanza imperialo che a lui attribuiva l'ufficio di mediatore, e la risoluzione di Linz, per la quale essi erano stati chiamati ad essergli compagni in tale ufficio; e allora in via di transazione si convenne ch'essi esaminerebbero fra loro le proposte dell'una e dell'altra parte, che il re Ferdinando farebbe altrettanto dal canto suo, e che poi, dopo conferite insieme le loro opinioni, si darebbe comunicazione ad

<sup>(1)</sup> Des kurfarsten Moratz Vortrag, Ibid., p. 484-486.

<sup>(2)</sup> Beschwerden, Ibid., p. 486-90.

ambedue le parti dei punti ne'quali fossero rimasti d'accordo (1). Questa forma di negoziazione parve buona al vescovo d'Arras, per non dar occasione di calunniare, come se il re volesse essere giudice e parte, ritenuto peraltro che, discusse e risolute che siano le cose, egli abbia poi a trattarle come procuratore: così scriveva ai commissari imperiali, non senza soggiungere: se mai si viene a stendere un accordo, sarà necessario vi adoperiate in modo che la penna resti nelle vostre mani, affinche l'accordo sieso da voi contenga, o espressamente, s' è possibile, o per lo meno con parole equivalenti tutto ciò che l'imperatore esige dai suoi avversari (2).

L'animo di quei principi e deputati si parve ancor meglio nelle loro sollecitudini per impetrare l'udienza chiesta dall' ambasciatore francese, il vescovo di Baiona, che Maurizio aveva condotto seco. E le si comprendono facilmente. Alcuni di essi, relle terre de quali trovavansi i francesi, o vi erano vicini, ne temevano le rappresaglie; altri potevano addurre a scusa la protesta del giovane largravio Guglielmo non solo contro il termine di 14 giorni per la liberazione del padre suo, si ancora contro qualunque accordo senza il consenso del re di Francia (3), presentata quel giorno stesso 2 d. giugno dai suoi deputati Milcling e Le sper. Ma come ammettere l'ambasciatore di una potenza ch'era in guerra aperta con l'imperatore; una persona, alla quale non si poteva estendere il salvacondotto rilascinto a Maurizio, valevole soltanto per



König Ferdinand an den kniser. 3 juni 1552. Lanz, Corresp. t. Ri, p. 218.

<sup>(2)</sup> Villach, 7 juni 1552, Ibid., p. 250 e 251

<sup>(3)</sup> Des landgrafen Wilhelm von Hessen lastruktion. 25 mai 1552. Deceret t. II, n. 1446, p. 509.

lui e per i suoi sorvitori, e che, appunto perche tale, sarebbesi potuto anche arrestare? (I).

Indamo il re Ferdinando, a cui il fratello aveva già dichiarato che non soffrirebbe mai s'intromettessero que' principi e deputati nelle sue controversie con la Francia (2), e manifestato eziandio la sua mente riguardo alla venuta cola dell'ambasciatore stesso (3), indarno oppose ch'essi erano stati chiamati a compiere insieme con lui l'ufficio di mediatori, non già a fare da ministri del re di Francia, e che se da parte di questi voleva l'ambasciatore proporre qualcosa, la comunicasse a Maurizio, il quale poi se ne servirebbe in conformita della risoluzione di Linz (4). Per ben tre volte ripnovarano essi l'istanzar un casa eguale essere avvenuto a Worms: insistere l'ambasciatore su la sua liberta come legato secondo il diritto delle genti, il rifiuto di udir o potrebbe guastare l'intero negozio: anzi impedire qualunque accordo, come Maurizio si lasciava intendere Infine a vinsero promettendo di non mailcare al loro debuto verso il re e l'imperatore (5)

- (1) Cost esprimevasi l'imperatore nella una lettera al re Ferdinando da Villas 7 giugno 1552, Lanz, Corresp. t III, p. 238.
  - (2) DR. FFEL, t, III, p. 449.
- (3) Dont (dell'anciata, cioè, dell'ambasciatore a Passavia in compagnia di Maurizio) sa M. Imp. m'a commandi advertir la Votra, adjoustant qu'il n'est compris dedans le saufconduct, ny son mastre en la tresve, et que, qui le pourroit avoir aux mains, ce seroit une bonne neuvre, car c'est Fresse, brasseur de tout ce brouilly. Bischof Arras an hong Ferdinand Villac 29 ma. 1552, Daurest, t. II, p. 523. Lo stesso troviano ripetuto dall'imper. nella sua istruzione per Carondelet invisto al de Ryc. Villac 4 juni 1552. Lanz, Corresp., t. III, p. 225.
  - (4) Konig Ferdinand an den kaiser, 3 juni 1552. Ibid. p. 219.
- (5) W. Hund's protokoll, a Wirtembergisches protokoll, i quali concordano in generale fra loro. Det FEL, t. 181, p. 406 e 407 -- 477 e 478.

La sera de'S di giugno il vescovo di Baiona Gio vanni de Fresse tenne davanti all'assemblea un lungo. discorso in latino, magnificante l'antica allearza della Francia (1) E come l'obbe te minato, alla domanda di presentare la sua lettera credenziale e le sue istruzioni, dichiarò che di quella non aveva bisogno, e in provadi queste adlusse una scrittura in cifra con suggello regale, chiamando in testimonio del suo contenuto Maurizio, il quale si affrettò di confermarlo (2). Contuttorio, e quantunque que' principi e deputati s'impegnassero di non dargh risposia ad insaputa del re, e di non trattare con lui (3), dacché non s'eraro per cata di ammetterlo al lovo cospetto e di udirlo, lecito è supporre che non avrelbero neanco avata la risolutezza necessama adimpediro gli ulteriori suoi ingerimenti nelle negoziazioni, ov'egh col suo contegno non si fosse da se stesso escluso (4). At 9 gregno, di buon mattino, fo se sgomento da un sangumoso confluto avvenuto il gio, no innanzi nella sua abitazione, si parti da Passavia (5).

E tornava al campo de' confederati, non senza qualche speranza che le negoz azioni andassero a vaoto. Perche già ai 5 d quel mese era incominciato sul primo articolo concernente la liberazione del langravio il dissidio tra i commissari imperiali, i quali in rispusta allo scritto di Maarizio tenovano fermo il termine di

<sup>(1)</sup> Papiers d'etat du card. Granvele, t. III, p. 602

<sup>(2)</sup> I. de Rye an den kniser, 4 juni 1552. Lanz, Corresp. t. III., p. 231. — W. Hund's protokoll e Wictembergisches protokoll. Druppet, t. III. p. 457 e 479.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 457.

<sup>(4)</sup> Conf. Leap. v. RANKE, Deut. gesch. im zeitalter der reform., t. V. p. 188.

<sup>(5)</sup> König Ferdinand an den kaiser, 22 juni 1552. LANZ, Correspe, t. III, p. 279.

14 g orni da quello in cui sarebbero licenziate le genti di guerra (1), e i principi presenti e i deputati degli assenti che proponevano si assecondasse il volere de' collegati; questo essendo il modo di far cessare la guerra, ne potendosi altrimenti sperare che Maurizio si lasciasse indurre al licenziamento e all'accordo sugli altri articoli (2). Pregato da essi, il re Ferdinando s'interpose a comporte il dissidio: ma invano que commissari non avevano facolta di oltrepassare i limiti del loro mandato Del pari invano cercò acquetare Maurizio, offerendosi garante insiema co'suoi figli della liberazione, come aveva fatto verbalmente a Linz. Maurizio richiese. secondo il suo solito non per se, ma per riguardo dei suoi confederati, che la stessa obbligazione fosse assunta anche dai principi e dagli Stati rappresentati al congresso; e questi se ne schermirono con dire che non avevano il potere di contraria, evidentememente per non dare un tal carico ingrato ai loro padroni. Altro dunque non restò più a Ferdinando che di convenire con que principi e deputati in una proposta di due partiti a scelta dell'imperatore (3): O si lasciasse libero il langravio Filippo in Colonia quattordici giorni dopoquello da stab lirsi, in cui saranno non solamente licenziate le gent, di guerra in guisa da non poter passare al servizio di Francia, ma sciolta ancora l'alleanza con essa, annullate le obbligazioni degli Stati e delle città, e tutti tornati all'obbedienza dell'imperatore, verso obbligo da parte del langravio stesso di dare le sicurtà più volte accennate, esclusa quella relativa alle forti-

<sup>(1)</sup> first rung for kasserlichen Commissare. Druffet, t. III., p. 401

<sup>(2)</sup> Becenken etc., Ibid. p. 402.

<sup>(3)</sup> Konig Fordinand on den harser, 6 juni 1552, Lanz, Corresp., t. 101, p. 233

ficazioni di Cassel, e da parte del re Ferdmando e de' suoi figli Massimiliano e Ferdinando di rendersi mallevadori appresso Maurizio e il giovane languavio Guglielmo della liberazione. Oppure nel giorno del licenziamento delle genti di guerra si ponesse il langravio nelle mani dell'elettore di Colonia o del duca di Cleve. e quattordici giorni dopo, secondo che fossero adempiuti o no i precedenti articoli, lo si liberasse o lo si riconducesse prigione dove allora trovavasi (1). L'imperatore non tardò a preferure questo secondo partito (2). Sepnonché, prima ancora che giungesse la sua risposta. Maurizio s'era naturalmente ritratto dalla promessa fatta poc'anzi sotto una condizione che i principi e i deputati mediatori non avevano voluto accettare (3) Com'ebbe dunque comunicazione per iscritto dei mentovati due partiti, dichiarò che ormai stante le istruzioni date dal giovane langravio ai suo deputati, non vedeva possibilità alcuna di buon successo ne per l'uno ne per l'altre. E ne addusse i motivi: essere ambidue fatti dipendere da tante condizioni che lanche dopo il licenziamento delle milizie, potrebbes, trovar ragione di protrarre ancora e di mettere in forse la liberazione del langravio: l'obbligo di sciogliere l'alleanza con Francia, se fosse espressamente imposto, sarebbe

(1) Erklärung, ecc. Dadivita, t. III. p. 492 e 4-43.

<sup>(2)</sup> Der kauser an honig Ferdenand. Villac 8 juni 1552 Laxz, Corresp. t. III, p. 253.

<sup>(3)</sup> É in questo senso, parmi, che debbonsi intendere le parcole de' commissari imperiali nel loro dispacció de' 15 giugno 1552. Itid. p. 254: Et combien que le due Mauris a mis en acant le moyen de mettre le lantgrave pendant ces quaixe sours a tierce main, touterfois nous croyons fermement, que cela a este empesche par les estats moyenneurs, et memes par les deputes de Coulogne et de Juiliers, que par adventure nont en cecy voulu encharger leurs maistres.

causa di gravissime difficoltà da parte de suoi collegitti, doversi ben chiarire il punto relativo all'annullamento delle obbligazioni degli Stati e delle città nel sarso da esso non sua applicabile a ciò che gli uni e le altre possedevano innanzi alla passata guerra smalcaldica e alla presente, e anche ai loro antichi privilega ed at consigli civin recentemente ordinati, essete alquanto duro che si esiga dai collegati il ritorno all'ob ed enza, mente egh. Maurizio, non credeva che per la sopportata impresa si potesse imputarlo di avervi mandato. E concluise richiedendo che, appena concordati che fossero i rimanenti articoli, si ponesso il langravio nelle mani dei due principi nominati, o dello stesso re Ferdmando, o dell'elettore di Treviri, o del palatino del Reno, o del duca di Baviera; gumdi în un giorgo de terminato si Leenziassero le genti di guerra. e con la maggiore possibile prestezza si liberasse il langravio (1).

Nel tempo stesso Miurizio prestava orecchio al duca di Baviera e al vescovo di Passavia, i quali gli mettevano innanzi il disegno ch'egli medesimo aveva gia fatto da tempo intravvedere, è del quale s'era auche discorso a Linz, il disegno, cioè, d. far passare quelle genti al soldo del re Ferdinando per la guerra d'Urgheria, siccome il miglior mezzo a discioglierle senza pericolo di danni, e a rimuovere dall'animo dell'imperatore il sospetto di un licenziamento illusorio pari a quello avvenuto dopo la dedizione di Magdeburgo (2). E trattando con que'due principi per il

<sup>(1)</sup> Kurfürst Moritz Replik über des landgrafen befrelung 7 junt 1552. Droppet, t. III, p. 493-495.

<sup>(2)</sup> Pursque lon a veu comme le duc Maurie a use de la separacion de centr quinvoient este au siège de Magneburg, Der Laure en honig Ferdinand, Villac, 7 juni 1852, Laur Corresp.

prolungamento della tregua prossima a spirare, diceva che l'avrebbe impetrato da'suoi collegati anche di tre settimane se si lasciava cadere il fermine de quattordici giorni (1). Ma i commissari imperiali e il re Ferd nando stettero fermi, allegando l'ordine avuto di non cedere su quel punto (2). Del che i principi e i deputata mediatori nell'adananza del di 8 giugno fecero grante rumore: sapere ben eglino che l'imperatore aveva data piena facoltà al re di trattare e di concludere quanto guadagneranno in fama di moderazione gli avversari se non mesce l'accordo a cagione di que quattordici giorni! e quanto invece la diffidenza tra gli Stati ai dià crescendo auche ne' sudditi! In sombia, essi trascoi se lo sino al pronostico di una generale insuirezione, on le sarebbe aperta la via ai turchi e dato ansa ai potentati stranieri, che per ora non si movevano, di assidiare l'imperatore (3). E però, visto che nessuna delle due parti voleva fidarsi dell'altra, dichiararono non esservi altro partito che questo, di Liberare il langravio nel giorno stesso in cui saranno licenziate le genti di guerra (4).

Per tal modo, prolungata di sette giorni la tregua, dal 9 di giugno in poi, si pote proseguire nell'esame de'rimanenti articoli. Quelli su la risposta da darsi

Hi p. 240. - Vernandiing öller den zeitpunkt der erledigung es landgrafen Philipp, 7 juni 1552. Der erst. t. 111 p. 497.

<sup>(1)</sup> W Bund's protokoll. Ibid. p. 455.

<sup>(2)</sup> Es sei des kaisers meinung nur, dass die heurlaubung ohne schoden erfolge und es nicht gebe wie zu Magdeburg *Ibid.* p. 459.

<sup>(3)</sup> Eingabe der Stände wegen des landgrafen, 16td. p. 40° e 498.

<sup>(4)</sup> I de Rya und der vicekanzler Seld an den kaiser Lanz Corresp. t. III p. 264.

all'ambasciatore francese, su l'amnistia estesa a tutti che per la passata guerra erano stati mandati in bando e che avenno preso le armi nella presente, e sul risarcimento de danni recati ai terzi, passarono più o meno senza notevoli difficoltà. Parve ai principi e al deputati mediatori non potersi negare una risposta all'ambasciatore francese, dopo di averlo udito; ma fu preso di daria nella forma voluta dal re Ferdinando conforme alla risoluzione di Linz, e la gli si mandò al campo de collegati quando già i mediatori s'erano messi nel resto d'accordo col re (1). All'amnistia generale non si opposero i commissari imperiali, sapendo che il padron loro vi era disposto. Sorse Lensi questione tra essi e Maurizio sul punto se gli amnistiati, oltre all'obbligo di obbedienza e devozione, dovessero assumere anche quello di non servire contro l'imperatore e il re; ma i mediatori, considerato che questo punto si connetteva con uno doi gravami, no rimandarono abilmente la decisione al tempo in cui si tratterebbe di quelli (?). Per il mancimento dei danni, i commissari imperiali fecero del loro meglio (3); ma, non avendo i mediatora trovato altro mezzo che di passar sopra all' estorsioni, alle rapine e alle altre violenze patite da sin-

<sup>(1)</sup> Der Stände gutachten 8 juni Responsio statuum ad orationem oratoris rogis Franciae 27 juni 1552, Dauren, t. III p. 436 a 524-526.

<sup>(2)</sup> Der Stände gutachten 8 juli 1552, Ibid p. 496.

<sup>(3)</sup> Me double ja, que le duc Maeritz avra trouve estrange ce que par vostre responce luy set propose quant su relablissement de toutes choses et recompense des dommaiges, que comme vous scarez) luy servit impossible; mais en fin il est plen que les estats quent souffert congnoissent, que l'on ne les ouble.. Et entendons bien, que, si lon veult traicter, il fauldre fleschir sur ce poinet. Der burhof con Arras an den veckaniter Seld. Viline 7 juni 1552. Lanz, Corresp. t. III p. 228.

gole persone, e di chiedere soltanto la restituzione de' beni namobili, oltra a quella delle artiglieria a delle municioni (1), essi dovettero rimettere alla discrezione dei mediatora medesimi che l'articolo rela two fosse sleso in modo da fare il minor torio possibile di danneggiati, o riscreando le loro ragioni, o trattando in avvenire di un conveniente compenso (2). E l'articolo fu steso in questa forma: che tornava più ntile as danneagrati, se non si faceva menzione di essi, in quanto che restavano liberi di far valere venzi altro le loro ramoni nella Inela futura ed anche velle vie ordinarie di giustizia. Vi era soggiunto, che per beni immobili si debbano intendere non i beni privati, ma le signorie, i paesi, i borghi, i feudi legittimamente posseduti avanti la guerra smalcaldica, e nella presente guerra occupati (3); dai quali foudi però il re Ferdinando volle espressamente eccettuati quelli che l'imperatore aveva confiscati, venduti o conferiti (4). Nondimeno, sopra instanza di Maurizio, i mediatori richiesero che si restituisse Nouburg al conte palatino Ottone Enrico, e stabilirono i modi di procedere per la reintegrazione dei nobil, di Brunsvich nei loro domini.

Di gran lunga più importante, anzi anima delle trattazioni, la quistione religiosa. L'imperatore non avrebbe voluto si andasse oltre olla risposta che il re Ferdinando diede a Maurizio in Linz; e perche non si entrasse in disputazioni con lui, che non era deputato procuratore degli Stati dell'impero, rammentò la massima che tutte le cose che loccano gli Stati in

<sup>(1)</sup> S e 9 giugno Ibid p. 496 e 501.

<sup>(2)</sup> I de Rye und der vicekanster Seid an den kaiser, 15 juni, 1552. Lanz, Corresp. t. III p. 267.

<sup>(3)</sup> Decrease t. III p. 496 ◆ 501

<sup>(4)</sup> Ibutem p. 459.

comune debbono essere rimesse all'assemblea comune degli Stati medesimi. Così si qua lagna tempo scriveva a suo fratello e noi petremo assai meglio sbrogliarecne con essi che con questi galantuomini che hanno le armi in pugno (1)

Fermi su questo terreno legale, i suoi commissari oppugnarono intutti il ratorno al recesso della Dieta di Spira del 1544 con le deliberazion, dell'ultima Dieta di Augusta del 1548. Man principi en deputati mediatori rammentarano certamente anche i modi usati per farle passare, e ocro nell'admanza del di 6 giugno caldeggiarono la proposta di una pace pubblica durevole s no al definitivo accomodamento in via amichevole delle controversie religiose. Chiese allora Maurizio che di cio dessero sicurti l'imperatore, il re e gl. Stati rappresentati al congresso, e che questa sicurta fosse compresa nel trattato, al quale potranno accedere poi gli altri Stati nella Dieta futura. Di più, che intanto si imponesse con giuramento alla Can era imporiale di giustizia l'osservanza della pace, non meno che se fosse statuita con l'approvazione di tutti gli Stati in una assemblea generale dell'impero; che l'accomodamenta - per qualunque via lo si voglia tentare - o di un concilio generale o di un concilio nazionale od anche di un colloquio — debla essere fatto in modo che l'una parte non possa soperchiare l'altra con la pluralita dei voti: che la pace di religione abbia a durare quando bene non riuscisse l'accon odamento, vale a due che essa sia perpetuar che ai futuri assessori della Camera

<sup>(1)</sup> Der konser an hönig Ferdmand, Villac, 7 juni 1552, Land, Correspa, t. III, p. 241. — Car je trens pour certain quil sera difficile que la pluralité des estatz le conscente (il concilio nazionale), Der bischof con Arras an den réchauster Seid, 7 juni 1552, Ibid., p. 240

imperiale sia imposto l'obbligo con giuramento di usare eguale giustizia senza differenza di religione, che il recesso della Dieta di Augusta del 1530, e i successivi, come pure il diritto scritto comune contro gli Stati della confessione augustana, in quanto riguardano alla religione, siano sospesirio ne ad assessori della Camera imperiale si nominino persone abili, senza badare alla religione che professano, e che il giuramento si presti a Dio sul vaugelo. Chiese infine che, dove era cetto che quind manzi in virtà della pace pubblica nessuno sarebbe turbato ne'suoi beni e dominii, fosse aggiunti, rispetto a quelli degli Stati non aderenti alla confessione augustana, la clausola in quanto essi ne siano tuttoru in possesso (1)

Questa clausola gli Stati med atori dichiararono ingiusta, perche lesiva il diritto di restituzione, e pure voltero respinta in forma temperata; sul pinto se la pace avesse ad essere o no perpetua si tacquero, quelli su la nomina degli assessori alla Camera imperiale e sulla forma del giuramento rimisero alla decisione della Dieta futura; il resto approvarono. Quindi, ad impedire che vincesse la pluralità de' voti nelle trattative di accomodamento, proposero che queste si affidassero al una giunta composta di eguale numero di persone d'ambo le parti, ma senza pregindizio per il diritto degli elettori (2). E poiche era difficile che l'imperatore annuisse di sospendere gli editti passati, soggiunsero aver fede che Maurizio vorrà contentarsi di una clausola generale con la quale sia derogato a tutto che fosse o

<sup>(1)</sup> Kurfurst Montz replick religion, friede and recut betreffend, Daurrel, t. 111, p. 439.

<sup>(2)</sup> il che per altro dichiero Ferdinando non ispettare ad essi di stabil re e di arrogarsi così i diretti degli altri stati. W. Hund's protokoll. *Bid.*, p. 461.

potesse intenders, contrario a questa pace, e far sapere come e in qual forma darebbe anch'egli sicurta di osservaria (1)

La massima rammentata dall'imperatore, che le cose d'interesse comune debbano essere trattate nell'assemblea comune, quella massima, che non valse a rattenere i principi e i deputati mediatori dall'entrare a fondo nella quistione religiosa, ebbe invece il suo effetto sul punto dei gravami. Ma non per un senso di rispetto verso l'imperatore; chè anzi lo si sottopose ad un sindacato umiliante, in quanto che, mentre rimettevansi i gravami ad una prossima Dieta, sotto colore che se ne trarrebbe in lungo la disamina ove tutti gli Stati dovessero parteciparvi, si velle questa commessa esclusivamente al re Ferdinando, a suo figliuolo Massimiliano, agli elettori e ai principi rappresentati al congresso (2). E dopo molti contrasti, modificata la forma più aspra della primitiva proposta (3), fu preso che i gravami risguardanti I imperatore sarebbero discussi lui assente, ma a lui notificati per l'applicazione delle necessarie riforme, gli altri trattati e definiti col



Gutachten etc. auf des kurfürsten Moritz replick, 10 juni 1532, Ibid., p. 502 e 503.

<sup>(2)</sup> Its vention estre asserts, que la reformation de ces gravames passe avant, .. disans davantaige, puis que quasi un chascung prince est oblige de reformer son gouvernement... et que au surplus vostre maieste comme empereur est oblige par la constitution de la bulle dorce de se soubmettre e la discretion dang seule conte palatia, que beaucoup moins dorbt estre diffiche de suyvre en ces termes le conseil de telu princes que ne desirent que le bien et proutit de vostre maieste et de l'empire. I. de l'une moid der verdianater Seld. au deu haiser, 15 juni 1552. Lanz, Corr. t. III, p. 266.

<sup>(3)</sup> W. Bund's protokoll, e Der Stande gutachten, 9 juni 1552. Januaret, t. III, p. 450 e 405.

suo consiglio e con la sua cooperazione (1). Del resto opportuno dobbiamo dire l'avvedimento dei commissari imper ali di rammentare l'offerta fatta a Linz della istituzione di un consiglio aulico composto di soli tedeschi (2), ed anche arguta in alcuni punti la difesa dell'imperatore; come la dove ritorce sui principi, colpa i loro banchetti, l'accusa delle Diete prolungate, e dove rinfaccia a Maurizio di non essersi doluto delle genti straniere introdotte nell'impero quando queste andavano in Sassonia ai danni dello spodestato elettore Gianfederico, di averle anzi con grande istanza inchieste (3).

Terminato così l'esame dei mentovati articoli, essi farono per cura del re Ferdinando raccolti in un prospetto che diede laogo a nuove disputazioni sopra alcuna punti non concordati ancora tra lui e Maurizio. Quanto fermi il re Ferdinando e i commissari imperiali nel volere che fosse compreso nell'articolo per la liberazione del langravio l'obbligo di partirsi dall'alleanza di Francia, che si ommettesse in quello su la religione, rispetto alla restituzione dei beni, ogni accenno allo stato di possesso che se ne aveva al tempo degli editti di Ratisbona del 1541 e di Spira del 1544, e che si deferisse alla Dieta futura la causa della Camera imperiale (4), altrettanto insistette Maurizio su le anteriori sue pretensioni. Alle quali - egli che pur s'era fatto organo dei comuni lamenti contro gli abusi dell' assoluta autorità imperiale - aggianse ora la instanza che l'imperatore con un atto di sua plempotenza non solo introducesse imme-

<sup>(4)</sup> W. Hund's protokoll, Dateria, t. 11, p. 461.



<sup>(1)</sup> Gutachten der St. ude. Ibid., p. 501.

<sup>(2)</sup> Ibid., pag 495.

<sup>(3)</sup> Der karser an konig Feramand, Villac, 7 juni 1552, LANZ, Corresp. t. III. p. 243.

diatamente la cinesta riforma nella. Camera imperiale, si ancora dich arasse nulla qualunque querela contro i confederati sia degli Stati è delle città che delle persone privite per i danni patiti durante la guerra (1). Ed anche a questa ins atza, come alle altre sue pretensioni, adermono adesso gli Stati mediatori, Parve loro potersi ommettere nel trattato l'orbligo di sciogliere l'alleanza con la Francia, in quanto che, stabilità cha fosse la prog pubblica, essa venya a cadere da se, e traliscure eziandio le parole che gli ampistiati non debbano in case dell'impero servire contro l'imperatore e lite (2). Era pur lovo opinione che si dovesse dar pasto aucho at profestanti nella Camera imperiale. conforme all'elitto cella Dieta di Spira del 1544 (3). Oluacelb, combessi tutti, qli veclesiastici non meno der secolari, fossero sommunente melmati ella pace pernetua, le abbiamo dai commissari dell'imperatore, i quali appanto per tal regione scrivevangli: *Vero è* che nelle Diete passate si è futto sempre difficoltà di concedere una pare perpetua ai profestima; ma gravelat ura samo nei ternani ela tutti samo, e il papa e il ve di Francia e ah altri polenlati cristiani, non che amtare, impediscono l'opera della maestà vistra per la esternazione dell'eresie, noi veramente

<sup>(.)</sup> Sectionist for artikel. — Suchmischer entwurf über die ausse mang. Med., p. 510 e 513-515.

<sup>(2)</sup> Der Stände bedenken auf des kurfürsten von Sachsen eingabe, 14 jan 1852 Theta., p. 517-519.

<sup>(5)</sup> Mais nous arec bonnes raisons declarees pardevant le roy avons fact en ce cas tede resistence, que nous esperons le canagen ent aux a tides que los envoye a vostre maieste sera faict ainst comment nous avons consulte. I de Rye and der rachanolog Schl en din haiser. 18 junt 152, Lanz, Charsa, till, p. 265.

non sappramo quasi che dire (1). E tanto era sa quegli Stati meriatori il desiderio di pace ad ogni costo che pregarono il duca di Baviera, il vescovo di Passavia e i deputati dell'olettore di Migorza e del palatino del Reno a volersi interporre appresso il re Ferdinando. affinché si accordasse con Maurizio negli accennati punti controversi. Ma mull'altro si poté ottenere da Maurizio che la promessa di o bugarsi a parte rispetto all'alleanza francese, e d'in petrare da suoi confederati il prolungamento della tregna per altri cinque giorni (2 . Maurizio era allora più che mai conturbato, impaziente in tornarsene ai campo. Di la venivangli nouzie inquietanti, e dal giovane langravio Gughelmo per primo, poi da futti insieme i principi confederati, compreso l'ambasciatore francese, lettere molto concitate di ammonimento a serbaro la fedo data alla Francia e di miraccia che, passati quei cinque giorni, avrebbero anche da soli messo in opera un disegno già concertato fra loro, e per il qualo eransi spinti divanti ad Eighstüdt, sia pier che ne venga dunno o alla Bariera o al Wirtinberg o a Magonza o al re Ferdinando o al  $aH_{e^{\alpha}}(B_{h}, \text{ a.i.e. qualital letters eight inspondeva con parole di$ fuoco stmatizzando fra gli altri eccessi l'atto di enorme slealth commesso contro il vescoco di Eichstäut, a lamertando eziandio i mancati pagan enti per tre mesi interi da parte del re di Francia. Poi dopo detto, non

<sup>(1)</sup> Ibid m, p. 264.

<sup>(2)</sup> W. Hund's protokall Durrent, t III. p. 462 e 463. — Kong Ferdinand on den haiser, 17 juni 1552. Lanz, Corresp., t. III. p. 272.

<sup>(3)</sup> Landquaf Withelm an kurf wit Maritz. Egwed 15 juni 1 vol. Landgraf Willnelm, nerzog firms von Mecklenburg, pfalzgraf Otterarich, Johan de la March und Fresse an kurfurst Moritz. Von Eichstädt, 19 juni 1552, Driffeld, t. 11 n. 1551 e 1507, p. 517 e 612.

debitar panto che i colonnelli e le genti di guerra, guista l'anesto costiane tedesco, rivordiriano il quiramento a lui dato, soggiungeva, non posso credere che l'ammo rustro verso la Francia sia tale, che noi stessi abbanno a mandere in raina la patria nostra e a donneggiare indifferentemente amici e nemici; se fasse altrimenti, provvederci al bisogno (1) Per le che si com rende che il re Ferdinando, vedendolo brameso di una via d'uscita da fanti viluppi (2) — qual era appunto quella di passare con le sue genti al soldo di lui pella guerra contro i turchi in Ungheria — a the di agevolarghela cavanti ai suoi confederati, abbia in altimo acconsciitito che l'obbligo di sciogliersi dall'alleanza francese fossa dichiarato in una scrittura a parte, uziche mseriti come condizione nell'articolo relativo alla liberazione del langravio, e che nell'atto di reciproca sicurtà per l'osservanza della pace fosse aggiunto che, se l'imperatore la violava, tutti gli Stati mediatori e il re de romani Ferdmando e il re di Boema Massimiliano suo figlipolo s' intenderebbero proscrolti in cio dal giuramento di fedelta verso di lai (3). E si conprende del pari che Maurizio, concuiuso l'accordo, abb a dichiarato che, come se lo mandava all'imperatore per la sua approvazione, cost gli era pur

<sup>(1)</sup> Knofe est Morats on landgraf Willberton, Passan, 17 juni 157? — Karferst Morats an pfalzgraf Ottherwich, landgraf von Hessen herzog von Mckleaburg, Gamez und Fresse, Passan, 22 juni .552 Ibid. n. 1557 e 1578, p. 604-406 e 619.

<sup>(2)</sup> Nous dot le segueur roy que le duc Mauris a grant enve de la paix et de se lecter hors de ces brouduz; lequel le doubt beaucop mieuls scavoir que nous. I de Rye suid der rice-kraste. Seld an den hoiser. Poscritto al dispaccio del 15 giugno 1502 LASE Corresp. t. III, p. 269.

<sup>(3)</sup> Dotte al dotte, 19 juni 1552 Rad p. 277

mestieri d'impetrare quella de'suoi confederati (1). A tal uopo, prorogata la tregua fino al 3 dei mese venturo, la mattina del 23 giugno si parti da Passava, promettendo di tornarvi dentro otto o dieci giorni Prima di partire — e questo giova notare — fece altre tre instanze: l'una di poter egl. ritenere i beni ecclesiastici occupati; l'altra, che uno dei figli del langravio fosse promosso al vescovado di Münster; la terza, che non si consentisse la liberazione di Gianfederico (2).

Ora se noi di rappresentiamo nel suo insieme l'opera degli Stati mediatori, ne si fanno dinanzi in maggior luce i moventi ai quali albamo gia in più luoghi accennato. Questi priacipi e demitati, se iveva il re Ferdinando al fratello, troransi in preda ad una estrema paura; essi diemo non solumente di essere primi di ogni anuto e difesa da parte di vostra maesta. s, ancora che ella, refiutando e messe offerte de trattare. non desidera la pace, las ale ciasemo vocrebbe cercare da sé la via migliore per millersi al sicuro (3). Persmo il duca di Bariera, l'arcirescova di Sahsburgo e il vescovo di Passavia, perche hanno i negaci nel cuore dei loro parsi, i quali, se si venisse a rollura, sarebbero in tre giorni interamente rumeti (4) In questi termini stessi esprimovas, anche Lazzaro Schwendi inviato cola con speciale incarico dall'imperatore (5) Në meno di que' principi e deputati mediatori, temeva pure Fordinando per se Temeva che i nemici

König Ferdinand en den kaiser, 22 juni 1532. Ibid p. 285.
 W. Hund's protokoll, Deutren 1. III p. 400.

<sup>(2)</sup> Lettera precriata del re Fercinando de 22 giugno. Lanz, Corresp. t. III p. 285.

<sup>(3) 6</sup> jam 1552 Ibid p. 233.

<sup>(4) 22</sup> juni 1552 Ibid. p. 283.

<sup>(5) 17</sup> Juni 1552 Ibid. p. 276.

da Augusta ven.ssero ad Eichstädt (e infatti ei vennero poi) e di la movessero contro Ratisbona. Non potrebbero essi quindi spingersi più innanzi — nel che conveniva con lui il commissario imperiale de Rve — sino a Linz, e cost toghere all'imperatore i luoghi destinati alla raccolta delle sue gente, intercettargh i vivere, impediclo in somma di audare avanti in Germania? E che sarebbe dell' Ungheria, se le mancassero i sussidi tedeschi contro i turchi, che gia poderosi avanzavansi col secondo visir Achmet? (1). Non c'e ragione a dubitare che il re Ferdinando non alba cercato di scosta si il meno che fosse possibile dalle istruzioni avute. I commissari imperial gliene fecero ampia testimomanza; nonlimeno trova ono opportuno di soggiangere, che i suoi ministri mostrararsi estremamente paurosi, a tale da dur toro a credere chi erano in pericolo di perdere da un canto l' Ungleria per mano de' turchi, dad' altra anche l'Austria fino a Vienna per quella de'ribelli (2)

Certo, fu movente efficace il timore. Ma questo non an lava disgiunto dalla convinzione de' gravi torti del governo imperiale e de' veri bisogni lella nazione, fra i quali urgente, e, dopo tanto calamità, profondamente sentito, quello lella pubblica quiete. Tanto e vero che i commissari imperiali e anche Lazzaro Schwendi esortavano l'imperatore, se mai non volesse accettare la pace, di addurre a motivo o il non esservi compreso il margravio Alberto di Brandeburgo, o l'esservi ommesso l'obbligo di sciogliersi dall'alloanza franceso, ma di non fare difficoltà atcuna sopra i tre punti che sono pubblici: La religione, i gravami, la liberazione del

<sup>(1)</sup> fbid, p. 234, 236, 281, 2×3 o 289

<sup>(2) 15</sup> juni 1552, Idid, p. 269,

lungrario: altrimenti non potrebbe sperare ando e confucto da nessua principe o Stato della Ge mania (1).

Alle loro esortazioni aggiunse il re Ferdirando le sue, più calde ancora ed insisterti (2), mettendogli innanzi i pericoli in caso di rifiuto, e il vantaggio invece, pacificata che fosse la Germania, di poter volgere futto le forze contro il re di Francia, primo autore de suoi mali: Se Iddio — soggiungeva — ci fardi la grazia, come spirro, che vostra maestà passa domare il re di Francia, ed io resistere di turchi, si trateranno sempre, non ne dali to, buone e giuste ra noni, offerte dai ribilli siessi, per vendicare a tempo prò apportuno le loro offese (3).

Ma tutte queste escriazioni e considerazio i mulla vaisero sull'annio dell'imperatore; che anzi non è a me avigliare si ridestasse in lui il sospetto d'i idiretta comivenza del fratello e del impote è genero Massimiliano con Maurizio, fli ne l'impresa che gli costo la umiliazione della foga da Irrisbruck; sospetto, di cui c'informato il principe d'Ascol, 8 meio de Leva (4), e il nunzio pontificio Pietro Camanani (5).

<sup>(1) 15</sup> e 17 giugno 1552, Ibid. p. 268 e 276.

<sup>(2) 22, 27</sup> a 28 grugoro 1552, Ibol p. 283, 288 292, 300-302.

<sup>(3)</sup> Had p. 289 e 291

<sup>(4)</sup> In una sua lettera al principa F lippo d. Sprgua, del 31 agosto 1552. Arch. di Simancos.

<sup>(5)</sup> Il ra de romani et il re di Bohemia è comione di alcuni che in questi casi hao ano nel loro animo altri intendimenti che l'imperatore del quaie per più accidenti non si possono tenere ben sodisfatti, et che però non si sono curati che a sua maestà cesarea sia stata lata una tanta sharbazilita da Mauritio, col quale hanso havato sempre qualche puona intelligentia, senza mancare però, in quel che appariva di fuora, di fare et mostrar sempre verso l'imperatore quello che conveniva al grado et interesse che

Di gran lunga, sopra ogni altro art.colo del proposto trattato, quello su la religione era il punto davanti il quale l'imperatore arretravasi inorridito. Dover egli lasciar cadere il principio dell'unita della Chiesa, per il quale aveva combattuto, negoziato e vinto; rinunziare alle conquiste degli ultimi tempi, al suo Interimi. al suo Concilio! Benche io non abbia intenzione cost rispose al re Ferdinando - de far querra as protestanti, e al presente non ne arrei neancla i mezzi, pure non posso, come che sia, consentire che ma si metta quella brigha onde non arrei mode mui mit de procurare il rimedio, cioe la loro riduzione alla Chiesa. Ove la race dovesse durare, avvenga o no l'accordo ne le controversie religiose, nessuno d. essi abbandonerebbe le sue opinioni ereticali, non curandosi punto dell'anima, pur ili poter godere tranquiltamente i suoi bem, e cost andrebbe perduto tutto che si è futto con tante fatiche e spese, e si abrooberebbero i recessi delle due altime dute; it che per milla al mondo non posso ne voglio fare scrza il consenso degli Stati che vi sono interessati, siccome cosa contraria al mio dovere e alla mia coscienza... Pero, affinche gli Stati mediatori sappiano ch' io non rorrer mugrer querra in Germania per verun nichto. sono pronto ad obbingarmi, con tutte le sienida che essi rorramo, di condurmi nelle cose di religione precisamente secondo che sura risoluto nella prossima Dieta.

è tra sua maestà cesarea et loro; ma nel loro segreto nanno cercato di salvare, come si dico, la capre et li cavali et di far assecre qualene accordo che potesse essere accettato da Mauritto et da sami confederati, meritando il pregio di esso re de'romani di mantenerli amici a se et a' suoi fighuoli. Il rescovo di Firsole al card. di Monte. Vultac 24 giugno 1552. Arch. segr. votic. Nunziatura di Germania, 62 mec.



Appresso, dopo aver notata la contrac lizione degli avversari, i quali da una parte spingevanto ac usare della sua autorità assoluta contro ordinanze dell'impero in ciò che tornava a loro comodo particolare, e dall'altra dolevansi di lui che l'avesse il altre cose esercitata, venendo ai gravami esposti mentre averano le arms in mano, dichiarò non poter consestire d'essere gulicato da quelli che furono deputati a prenderne cogn zione, essendovi non pochi punti che riguardano tutti gli Stati in generale, e trovando strano cho tra quei deputati debba intervenire Magrizio, quegli che s'era fatto fiscale e accusalore contro di lui. Veggo bemissimo, soggunse, che la maggior parte de' deputati multa meglio desidera che la diminizione dell' autorità maperiale. E se questa dere perire, ch' e il fine a cui tendono, non vogluo che cio arrenga sotto da mo. Si prometto e un obbligo di ascoltare ben volentieri qualunque cosa si avesso a dire contro di me nella Dieta che convochero da aui a sei mesi, e se vi sara bisogno di riforme du mia parte, queste saranno liberalmente e volontarioni ete eseguite E quanto all'atto li reciproca sicurtà, si dolse in particolare degli ecc estastici che, dimentici della re igione. abbiano voluto legarlo così strettamente all'osservanza di un trattato tanto iniquo e mag.onerole, fin col. la miraccia in caso contrario di ritenersi prosciolti dal gruramento di fe lelta verso di lui. Per il che conchiuse Questa è la mia definitiva risoluzione che, se non si correggono gli astroli (in conformita agli appinti fatti in altra scrittura a parte) (1) pinttosto che caricace



<sup>(1)</sup> I on kaiser Karl befohlene bemerkungen zu dem von könig aus Passan übersandten concept des vertrages Drukers t. II pa-gine 650-654.

la maa coscienzo voglio fariai meontro ai nemier con le pache fin se che potra raccogliere, e se non potrò raccoglierne tante da sperare con fondamento in un buon successo, abban tenare la Germania e i assare in Italia o nelle Frandre, per vedere sex mediatori, che mostransi tanto parziali, sapranao o vorranno durante la mia assenta far meglio. Che se voi non potete con ultemort negoziazioat indurre Maurizio e i suoi alla moderazione od almeno tenerli a bada 15 o 20 giorni, che tarto bisterebbe sia a jogorarla, sia a raccoglicre le mie forze (I), e gnidicate invece necessario, stante le condiziona delle cose vestre, di acceitare il trattato com'è, rimetto ii voi il servity, dell'ampia facolta cae avete avuta dane, con questa diel iarusione peraltro che fin d'ora er faccio, ele lo son voglio ne intendo essere obbligato nd osservarto. E quanto il traitato sarà mit esorbitante, tunto megho sarà; nerchè vorrei rimostrare alla prossuma Dieta l'iniquità di esso e le ragioni per le quali non ha valuta tenermene abbligata, per la forza, cior, fatta non a me febe posso ben eviturle, andando in Italia o nelle Fiandre) ma a voi e agh. Stati che temono di essere distrutti e dai ribelli e dai turchi. E se accecitate il trattato sulla base dell'annidella facoltà rilaniatari, intendo di avere primieramente da vos e da vostro figlio, il re di Bocmia, promessa in iscritto che ne l'uno ne l'altro si possano dichiarare contro di me per qualsivoglia ragione; il che è tanto ragionevole quanto è dannoso, mijusto e sciagurato il fine che si propongono i mediatori di separarci. Badate in ultimo che, se si

<sup>(1)</sup> Anche ai suoi commissari raccomandava che si carcasse di temporengiare, efia de gaigner tant plus de temps pour nos apprestes, et charges par ce les adversaires de tent plus de frais. VI ac 30 j ni 1552, Lanz, Corresp. t. III, p. 331.

vieno a rottura, l'isogna fondarla su cose che rendano odiosi i remici, come sarebbero il negato ristrcimento dei danni e altri punti somiglianti, non mai su quello della religione (1).

Questa risposta, ricevuta la mattina dei 3 di luggio. fece venire i brivida a Ferdinando. Le circustanze del piomonto non potevano essere invero più gravi La tregua spirava in quel giorno siesso, essendosi convenuto che la s'intenderebbe prolungata fino al 18 solo in caso che avesse buon successo la pace (2). Maurizio era tornato la sera innanzi, poi tando seco l'accettazione doll'accorno da parte de' suoi confederati, e, dopo qualche tontativo di eluliere la precorsa intelligenza su questo punto (3), l'annunc i agli Stati mediatori nell'adunanza de'3 de lug io. Il giov me langeavio Gughelmo, el o avevagià claosto scusa de'suoi passati lamenti a Maurizio (4). appena che questi ne l'ebbe aspramente ripreso con la sopraccennata lettera de'15 di giugno, mosso dal cocente desiderio di liberare suo padre, alcriva in paiticolare all'accordo, senz'altra riserva che di non fario ad insaputa del re di Francia (5). In tale stato di cose, come pensare che quegli Stati mediatori volessero recedere dal proposto trattato (Essi che poc'anzi, in largo

Der konzer an henig Feedinand, Villac., 30 juni 1552.
 p. 318-329.

<sup>(2)</sup> Verlangerung des wasfenstillstands Det FFE. t. III p. 524.

<sup>(3)</sup> Nous be seront tonus law declairer vostre responde et resolution, si premiers il ne n'us declaire la stenne et de ses confederez König Fordinand an den koiser, 22 juin 1552. Luxz Corresp. t. III p. 2-0.

<sup>(4)</sup> Dan unser gemuet mit gevesen, auch noch nicht ist, dieeelbige au iron eren, vie sie versteben, anzuziehen. 20 juni 1552. Darwen, t. H. n.º 1570, p. 614.

<sup>(5)</sup> Hessische erklarung. Erchstidt, 30 pasi 1552, Druppet.t. 10, p. 53).

di respingere un nuovo scritto dell'ambasciatore francese, mandato dal campo degl'insorti, in cui con altezzose parole dichiarava che il padron auo, non arvezzo a chiedere pace dai nemici, sarebbe pur d saosto di rimettere in loro la decisione delle controversie tra lui e l'imperatore, e allora vedrebbero em quanta facilità arrebbe egli fatto che la Germania non fosse devastata dai turchi (1), avevaro pregato il re Ferdinando a voler interporsi per l'accettazione della offerta<sup>1</sup> (2) Quelle parole, che rivelavano la lega del re di Franc a con i nemici mortali del nome cristiano, sono infine le stesse per le quali Maurizio era ma renuto alle rotte col dei o ambasciatore, scrivendogli; per lo adilictio non abbueno voluto erederto, se lo avessimo scaperto da principio, el sacemno ben quardati dall'entrare in alleanza con roi (3) Per tutte le accembate ragioni Ferdmando preferi tentare ancora in persona di rimuovere l'imperatore dal suo proposito. E, mentre Maurizio ritornava al campo, seguito ca sei oratori degli Ștati e da due dello stesso Ferdinando, il maresciallo Papperhe m e il dottor Gianuluco  $Z_{ASIQ}$ , senza promettere altro che di adoperarsi a far mantenere l'accordo ore l'imperatore vi acconsentisse alla lettera (d), la notte de'6 di luglio egli si mise in via per Villac.

Ivi giunto ai 9 scongiuro il fratello con le lagrime egli ocche a non voler la ruma sua e de'snoi figliuoli;

<sup>(</sup>I) 29 juni 1352 Bod, p. 526-528.

<sup>(2)</sup> That p. 467 e 529.

<sup>(3)</sup> Korfurst Maritz an Gamez und Fresse, 25 juni 1552, Die evet, t. II. n.º 1590, p. 633 Vegransi i futili argomenti adoperati dall'ampassiatore Giovanni de Fresse per negare la lega coi turchi, 28 juni 1552. Had., n.º 1611, p. 638-640.

<sup>(4)</sup> W. Hund's protokoll Dairret, t. III, p. 469.

essero gia il secondo visir Achmet in Transilvania con grosso esercito pronto a stringere d'assedio Temesvar. e dalla parte dell'Ungheria avanzarsi il pascia di Buda con più di sessantamila uomini: non aver egli forze sufficienti a resistere, nè denaro, nè credito a troyame nelle condizioni presenti, mentre invece, accettato che fosse l'accordo, Maurizio lo assicurava di fargli avere tremila cavalli e diecimila fanti, sperando di potersi servire del denaro comune per lo innanzi concesso dagli Stati contro i turchi, dover temere anche l'imperatore, in caso volesse romperla sui due punti della religione e dei gravami, che le genti tedesche disertassero le sue tile: avergli il duca di Baviera fatto intendere che i nemici, in tal caso, avrebbero int mato agli Stati mediatori di congrungersi con essi, sotto minaccia altrimenti di sterminare le loro terre (1). Ma ne questi scongiuri, ne le nuove esortazioni degli Stati mediatori ad approvace la pace scuza mutamenti di sorta (2), nè quelle conformi de' suoi commissari (3), e di Lazzaro Schwendt, il quale mettevagli irnanzi l'odio generale

Kaiser Karl on Monigin Maria Linz, 16 juli 1552,
 Dreffel, t. II, n.\* .658 p. 681-680.

<sup>(2) 5</sup> juli 1572, Lanz, Corresp. t. 111, p. 345-349. Questa letters fu portata all'imperatore da Ferdinando. Ed è la risiosta a quella con cui l'imperatore anunomisali a rivolgore le loro esortazioni per la pace, piuttesto che a lui (come aveano fatto con ettern de 16 giugno, Distribla ti III p. 520), ai suoi avversari, e a curare che non fosse indebolità l'autorità imperiale, Villac 30 giugno 1552. Lanz, Corresp. t. III, p. 333-336.

<sup>(3)</sup> Si vra m.te vouldroit persister es son intention, il seroit a craindre, que non seullement tous les lutheriens se declaire-roient incontinent contre vre m.te. et les ecclesiastiques seroient totallement destruictz, mes encores a grand paine vre m.te pour-roit fuire gens a pien ou a chevai en Allemaigne pour sa diffence. 6 juli 1552. Ibid., p. 350.

dei tedeschi contro gli spagnuoli (l., valsero a plegare l'animo dell'imperatore su quei due punt della religione e dei gravami (2). Una cosa era — e lo disse a Ferdinando - la tregua di religione concessa ai protestanti nel 1541 a Ratisko ia e nel 1544 a Spira, altra la pace di religione che domandavano adesso. Que la non aveva a durare che sino alla dieta succe-siva; questa invece volevasi perpetua. In fede mia, scrisse po, al a socella Maria, le rimostranze di Ferdinando informo an danni che ne verrebbero al pubbico e a lui in particolare, essendo egli ridotto a tali estremi, mi hanno talmente commosso che gli ho dichiarato in modo speciale quanto io desideri di fare per il ripary delle cose soc tutto che sia possibile; ma che per nulla al morelo, quan la bene ne doresse ambare tutto, e il suo e il mio, non vorrei fur cosa contrarra al mio dovere e alla mia coscienza (3).

Tanta fermezza, testimomo non dulbio di fede inconcussa, aveva però anche a sostegno la considerazione che oramai poco mancavagli per poter incutere timore con l'apparato dello sue forze (1). Le move gent, e i denari di Spagna erano gia arrivati a Genova, e ai 13 di luglio, due giorni dopo che Ferdinando s'era accomiatato da lui, egli lasciava Villac per andare inverso a quelle genti e alle italiane che venivano in Germana ad il grossarci e ad assicurare le tedesche

<sup>(1) 7</sup> juli 1552. Ibid., p. 356.

<sup>(2)</sup> Abserea bei der mundichen beredung des kaisers unt kennig Ferdmand. 10 juli 1552 Incl. p. 35%-360.

<sup>(3)</sup> Lettera precitata de' 10 luglio, Part. p. 6-3.

<sup>(4)</sup> Por questo recomandava ancera ai suei commissari di guadagnar tengo se i nemici non volessero accettare i mutamenti da las fatti nei due articola. Valla , 11 lugito 1552. Ilind. 1, 303.

lyi raccolte (pag. 415). Quel che lo Schwendi avevagli scritto fin dal principio della insurrezione, chè trarrebbe dalla sua i freddi e i neutrali sol che si mostrasse gagliar lo in armi (1), avvenne alesso Ne si può dire per effetto d. un semplice voltafaccia degli Stati mediatori, chè, cambiate essendo le circostanze non era in opposizione coi moventi del loro voti anterari il cedere sa qualche punto per non mettere a rischio tutto, fino il benefizio di una fregua. Ai 14 di quel mese, la dimane del ritorno di Ferdinando si Passavia, essi ébbero comunicazione della risposta data dall' imperatore alle ultime loro esortazioni, confermante la irremovibile sua mente sopra i mentovati due articoli (2), e ai 16 mandarono due ocatori a Maurizio con la preghiera di non opporvisi (3). Il giorno stesso ardò a nome del re Ferdmando il conte Enrico di Planen, grancancelliere della Boemit, portatore del rifatto trattato, con l'incarico di chiederne l'accettamone (4) senza poterri mutare un iota (5).

Maurizio stava allora a campo con i suoi confe derati davanti a Francoforto sul Meno. Che sarebbe avvenuto ov'egli si fosse impadronito della citta ai cui eleggevans, i Cesari? La regina Maria riceveva

<sup>(1) 19</sup> maggio 1552. Dai 9Fet, t. 1l, a.º .140, p. 263

<sup>(2)</sup> Frklirung des königs Fordmand nach kaiserliel en auf trag auf das schreiben der Stände vom 5 inl. Drukket, t. III, pag 535-536.

<sup>(3)</sup> Der Passauer Stände missif für gesaubte an kurfürst Mor.tz, Ibid. p. 567

<sup>(4)</sup> König Feremands instruktion for Plauer bei dessen sendung an kurfürst Moritz, Ibid. pag. 538.

<sup>(5)</sup> Mon chancellier na charge où poussance quelconque de y povoir changer ung soul mot da traitée, commit à este corrigé se on la voulonté de vostré maieste. Lenny Perdinand an d'ul houser 21 july 1552 Lanz, Corresp. t. 111, p. 280.

a que giorni avvisi da Spira di trame che si ordivano ad Heidelberg contro il fratello imperatore, mente meno che per deporlo (1) Ma i ripetuii assalti, in uno der qualt i, prode luca Giorgio di Meclenburg trovò la morte (2), die lero in nulla, e i due ultimi del 25 e del 26 luglio costarono tante perdite ai confederati da no i poter più ricominciare.

Questa scoufitta fu decisiva. All'ultimo di quel mese Maurizio dichiarò al Plauon ch'egh e i suoi confederati accetta ano la convenzione come era stata rifutta [3], e ai 2 di agosto la sottoscrissero (4). Ma annito a malineuore (5) e con quali segrete riserve lo dimostrano le trattative avviate proprio in quei gior n dell'ultimo di luglio e del 2 agosto per una nuova alleanza col re di Francia (6)

La convenzione di Passavia componevasi di undici capitoli. Nel primo era stabilito che agli 11 o ai 12 di agos o i confederati lice merebbero le loro miligie

- (1) Die königen Maria an den kaiser, 1 aug. 1552. Ibid. p. 40%. Yedi anche a questo proposito i sospetti dell'imper. nella sna lettera, a Ferd nando del 25 Juglio, Ibid. p. 392.
- (2) Marschall Pap and aim und D. Zarius an konig Fordinana. 22 juli 1552, Dreffiel, t. III, p. 547.
  - (3) Ibidem, p. 549.
- (4) Hearrich von Plauen an den kaiser. Ridelheim bei dem feldlager vor Franchfurt am Main 2 aug. 1552, Linz, Corresp., t. III, p. 400.
- (5) Weil wir uns so fern eingelassen und dadurch dem gegenthed cannus on septem vortheir yelassen, mussen wir es Gott befelen Kurferst Mirsts on Cartowsts and Mordessen rag vor Frankfurt, I aug. 1502. Dreffel, t. II, n.º 1 554, p. 713.
- (6) Vernandlungen des kurforsten Moritz mit Frankreich und seinen genossen. Dad. t. III., p. 555-569. II. re di Francia rispose ai 20 di agosto dichiarante chiera propto a restituire the ostaggi o ad accombere the gle sarelike mandato. Bud. t. II, n.º 1/20. p. 740 e 741



o le farebbero passare al servizio del re de romani Γerdinando, che il langravio Filippo sarebbe nel giorno stesso restituito in abertà a Rheinfels, con facolta di compiere le fortificazioni incominciate a Cassel: che 3) passerebbe sopra a tutte le sentenze propunciate durante la sua prigionia in favore dei conti di Nassau, firo a nuova revisione da parte degli elettori non interessati e di sei principi dell'impero Giusta il secondo capitolo, l'imperatore doveva convocare entro sei mesi una Dieta nella quale si trattere ibe della riumone di un concilio generale o nazionale, o di un'assemblea generale dell'impero, a fine di comporre le controversio religiose e di pervenire ad una concordia veramente cristiana, all'apertura della Dieta, sarelbero scelte drune persone di eta e di spirito conciliativo, le quali avessero a deliberare sui mezzi più opportuni a conseguire quel fine Frattanto le due religioni vivrebbero n pace, conservando ciascuna piena liberta di culto Cio che gli Stati dell'impero risolverebbero insieme con l'imperatore sarebbe quindinnanzi inviolabilmente osservato. Gli assessori alla Camera imperiale e tutti que li che fossero o bligat, ad un giurame ito saranno liberi di farlo a Dio e ai suoi santi, o a Dio e sul Vangelo. Sarebbe pregato l'imporatore di ammettere i protestarti al pari dei cattolici a far parte della comera e del consiglio aulico. Il terzo capitolo inferivasi alle libertà della nazione germanica. Siccome l' mperatore — così vi era detto — non aveva conoscerza della maggior parte de' gravami relativi a cose che dicorsi avvenute nell'impere contro i diritti della nazione, così la decisione mitorno ad essi rimetievas, alla prossima Dieta, o a qualche altra assem don dell'imporo. Soggiu igevasi, avere il congresso accolta con grato animo la promessa, fatta a nome

de l'imperature ch'egh comporrebbe il suo consiglio aulico di consiglieri tedeschi e non farebbe trattare che da tedeschi gli affari di Germania. Di più il rede' comuri, il re di Boemia, gli elettori e gli Stati dell' impero avevano l'incurico di mettere sotto gli occla dell'imperatore gli addot i gravami, e d'invigilare che tutto sia risoluto conforme alla Bolla d'oro, alle altre costituzioni dell'ampero e alle lodevoli e antiche costurianze della nazione germa dea Quanto agli interessi del re di Francia, sarolbe libero il suo ambascritore di proporte, col mezzo di Maurizio, le domande che avesse da fare al re de romani e al principi memateri, i quali le rifettrebbero all'imperatore. I rimanenti capitoli d'il quarto all'ottavo concernevano le sicurta e il ritorno di quelli ch'erano stati messi al bando dell'impero: l'abrogazione di tutte le azioni prodotte darante la guerra, l'amnistra generale per que i che avevano prese le aini in questa guerra, la restituzione al conte palatino Ottone Enrico del ducato di Nassau. I capitoli nono e decino si riferivano allo assenso dato alla convenzione da Maurizio, dal conte palatino, dal duca Gianalberto di Meclemburgo, dal grovar e languavio Gughelmo, ed alla ratificazione che si aspettava dall'imperatore L'audecimo capitolo statuiva che se una delle parti contraenti, al presente o in avvenire, passasse a vie di fatto contro l'altra, il re dei romam e di Boemia, gli elettori e i principi dell'impero durch ero auto alla parte aggredita o lesa (1).

L'amancio che questa convenzione era stata sottoscritta dai confederati porvenne all'imperatore ad Imshruck il di 6 agosto con lettera del Plauen. La quale, per una svista dello scrivano che vi lasciò cor-



<sup>(.)</sup> DUMONT, Corps diplomatique t. IV, parte III, p. 42 e seg

rere il giorno nove, senza correggerlo al margine in quello dell'11 o del 12 effettavamente convenuto per la liberazione del langravio Filippo, diede luogo al sospetto non forse Maurizio volesse crearsi un pretesto a mandare in aria il trattato. Perche, dato il nove. siccome giorno prefisso alla I berazione del langravio. certo e che l'ordine a la reggente de Paesi Bassi di eseguirla, quando bene fosse stato spedito subito il 7. non avrebbe potuto arrivare a tempo. Oltre a questo il Plauen scriveva non dubitar punto che Maurizio verrebbe senza indugio con tutte le sue genti a Donauworth per imbarcarle sul Danubio alia volta dell'Unghería, ma non faceva cenno del giorno a ciò stabilito. e in un poscritto soggiungeva non poter occulture che s'era convenuto dovessero rimettersi a Maurizio stesso ai 14 di quel mese a Donauvorth, insieme cir. l'originale della convenzione sottoscutta dal re Ferdinando e ratificata dall'imperatore, i mandati relativi al duca di Brunsvich e alla restituzione in istato ce. principi e signori nel modo che sarelbe indicato da Ferdmando (1). Donde l'imperatore argomentava che Maurizio volesse per lo meno, contro il patto, veder liberato il langravio prima di licenziare le sue genti o di metterle al servizio del re dei romani. E non potrebbe voler anche, venendo verso Donauwurth, impedire a lui di congiungersi con le sue genti a cavallo, e mantenere in ribellione Augusta? Per tutte queste ragioni non farà meraviglia, che, sentendosi oramai forte in armi e avendo con inpugnanza, acconsentito alle condizioni per lui tanto esorbitanti del trattato, come a cosa imposta da ineluttabile necessità, gli sia balenato il pensiero, del quale si aperso col

<sup>(1)</sup> Heierich von Plauen an den kaiser, 2 aug. 1552. Lanz, Corresp. 1. III, p. 410 a 412.

J

tratello (I), di prerentre per non essere prevenuto Tanto più che oltre alle accennate ragioni, credeva averne un'altra n'll'essere stato sorpassato di un giorno di termine di otto giorni da lui fissato al Plauen con lettera de'25 lugho per la risoluzione di Maurizio (2), e nell'averla questi dichiarata solo allora che, dopo fitto egia sforzo durante le trattative per espagnare Francoforte, gli ardò fallita l'impresa.

Bestosto A dottor Zasio, inviato a lui dal re Ferdinate o poté al 9 di agosto chiarreto sopra alcuna punti (3), e noi con maggiore autorità Ferdinando stesso sopra tutti: sull'accentara svis a dello scrivano, su la venuta di Mauriz o a Denayworth, siccome luogo má opportuno ad assettire le sue genti e a imbarcarle sul Danubio; sal non avere il Planen ecceduto di un giorno il termme mapostogh, perche anche a contare dal 25 m cui fu scripa la lettera dell'imperatore fino all'ultimo di lagho, per quale Maurizio dichiaro di accettare la convenzione, non erano passati che sette giorni. Osservo alcora. Fer biando che, per ingiustificabile che sia quanto fece Maurizio contro Francoforte, non se lo poleva accusare di tregua violata, perche questa non era sta a concessa. Veggo ber rolentieri soggiu ise in tono sarcastico, che vostru maestà sai al presente tahuente in ordine na poter resistore ai malragi e soccorrere i buoni, se la fasse stato paù presto, si sarebbe patulo, far sensa vi questo trattato a condizioni tento escriitanti (4).

<sup>(1)</sup> Listraction des kaisers für d'Audelot an könig Ferdiand loss-ruca, 7 au., 1552. Ibid. p. 425-420.

<sup>(2)</sup> It.M. p. 3.01

<sup>130</sup> Der kaiser na kon $\chi$ Ferdmand Rotem ourg, 9 aug. 1552  $B_{\rm b} J_{\rm b}$ p. 4.37

<sup>(4)</sup> Konig Fertmand an een kaiser, Passau, 10 aug. 1552 I of p. 420-44.

Ferdinando aveva allora l'animo grandemente agitato dalle nouzie che una dopo l'altra, e sempre più tristi venivangli dalla Transilvania e dall'Ungheria Temesvar e Lappa erano cadute in mano de'turchi. Il pascià di Buda, entrato nella Slavonia, copo presi i castelli di Szecheni, Corvo e Bussa, andava muauzi con intenzione di occupare Zagabria, Varasdino ed altre piazze limitrofe alla Stiria e alla Carniola, e gia era giunto il primo avviso della grande battaglia da lui vinta ai 10 agosto nella parura di Plessovich o Palasto, nella quale fu fatto prigione lo Sforza Pallavioni riscattatosi poi con 15000 ducati (1)

Chi giudica dalle lettere che i due fratelli scambiatonsi in que giorni cade facilmente nell'errore di attribuire ai caldi ripetuti scongiuri dell'uno la condiscendenza dell'altro. Di condiscendenza non è punto a parlarsi. L'imperatore pigliava consiglio a non tompire l'accordo dal complesso delle difficolta che abbiamo innanzi esposte, non già solo dai pericoli dell' Ungheria, e se a questi accennò come a cagione determinante, se ne vede chiaro il motivo nell'intento di pungere Ferdinando con la ostentazione di quanto aveva fatto e faceva per lui, senza essere ricambiato nell'affare, che ancora gli stava tanto a cuore, della successione all'impero di suo figliuolo Filippo (2)

König Ferdinand an den kaiser, 5 e 12 aug. 15α2. 16ω2.
 417 a 453. Βυσκουτε, ορ. ειτ. t. VII, p. 304 a 311.

<sup>(2)</sup> Dien voulle quil vous proufits plus que je neu vois les apparences, et que vous congueurses mieula ce que en ce je faiz pour vous, que navez congueu plusieurs nultres bonnes œuvres que vous ay faictes, et que vous mesmes mavez bien donne a entendre, quil vous sembloit comme jestoye coliga a les faire, sans avoir nul responce a vous, ce que en ce cas au moins ne le me povez chre. Der haiser an hon g Fredmand, I sept. 1552. Lanz, Corresp. t. III, p. 484.

L'imperatore sapeva benissimo che per riuscire a qualcosa in Germania bisognava prima sottrarla all'azione della Francia. Se così stato non forse, se avesse voluto negarsi a saucire la convenzione, sarebbegli forse mancato un appigho anche nel fatto che buona parte delle genti de' confederati erano passate al servizio del margravio Alberto d. Brandeburgo, e per conseguenza a quello del re di Francia? Non fu colpo, e vero, ne di Maurizio (1) ne lel giovane langravio Guglielmo (2). si un camente del margravio Alberto, il quale fece ammutmare i sold ti del reggimento di Reiffenberg e, ravigorito da essi e da altri fanti accorsi sotte le sue msegre, subito dapo levato l'assedio di Francoforte, piombó sopra Magouza e Treviri, che gli a cree le porte (3). Ma quel fatto era in opposizione con uno degli scopi principal dell'accordor e chi, in cerca di un pretesto qualunque, avrebbe domandato più che tanto ₹

In conclusione, non fu si tosto chiarito l'imperatore dei dubbi meniovati, anche dal Plauen venuto a tal mopo in persona, che mandò per il 20 agosto a Donauworth la ratificazione del trattato (4); e diede

Kurfürst Moritz an herzog August, 6 e 7 aug. 1559
 Datt MEL, t. H. n.º 1710 e 1713, p. 731 e 732.

<sup>2)</sup> Come avvenisse il fatto, e contro il volere di lui, abbiamo calla Instruction des landgrafen Philipp für Adam Trott an die honigin Maria, Mastricht, 16 aug. 1552, Lanz, Carresp. t. III, n. 460.

<sup>(3)</sup> At 28 di agosto. Die königin Maria an den kaiser, 30 aug. 1552 Ibid. p. 480.

<sup>(4)</sup> Ch'egli abbia protestato, come in cuor euo, cost anche in una scrittura segreta valevole per l'avvenire, contro il trattato, non può parere improbabile, quando si pone mente al suo costume in casi somiglianti. Ma che abbia aspettato di farlo nei l'assi fiassi, e che la protesta non sia atata pubblicata per la

m mai o del Planen stesso l'ord de da mandars, alla reggente dei Paosi Bassi per la liberazione del langravio Filippo nel giorno che sarebbe convenuto fra lui e Maurizio, se upre che questi sa obbligasse li ritenerla como se fatta nel giorno stabilito dal trattato medestino e di avere poi una eguale dichiarazione dai suoi confederati (1). Nel tempo stesso cercò pure di guadagnarsi in qualche punto l'affetto della nazione

Gia da Sterzing, per via alla vol a di Bressanone, egli aveva amurcana al fratello la istituzione di un consiglio per gli affact dell'impero, composto esclusi vamente di tedeschi, con queste parole: affinche si vegga che ciò che non ho voluto fare puora, mentre gli avvorsari avevano le armi in mano, ed io n'ero senza, e affacchè essi non passino dire di avevanri costretto, voglio furto idesso ch'evsi sono lontani ed io vo a mettere insiene le mie firze (2). Appresso,

veemente opposizione di Ferdinan .o. è questo che stento a crecere, finchè non sia trovato quel ducumento che il cardinale Granvelle (il già vescovo d'Arras) scriese da Ruma a Fdippo II ni 3 nov. 1568 doversi trovare tra le sue carte rinaste pelle Frandre e che Filippo con lettera de' 12 marzo 1569 ordinò si rintracciasse per tenerlo pronto ad ogni bisogno e darne intanto coma al duca d'Alba. Queste due lettere furono elite dal Doutrecen, Britràge ecc. p. 648 e 649, dopo che il Gachard ne avera dato notizia nella Correspondence de Philippe II sur les offaires des Pays-Bas. t. l. p. CXC. Un tal documento sarebbe stato alloca di grande importanza, e el comprende, per Filippo II.

(1) Instruction des wassers für den harggrafen i einrich von Plauen an den charfürsten Moritz, Munich, .6 aug. 1552, Lanz, Corresp. t. III, p. 454 e 455.

(2) 31 juli 1552. Ibid. p. 401 Ferdinando chiamo magnanima questa risoluzione, e, ai par di lui, i commissari imparial, de Rye e Seld attestarono il grande contento de' principi e deputati aucora presenti a Passavia. Ibid. p. 413 e 418.



entrato in Augusta, per non contravvenire alla conrei vione, si astenne da qualunque rimostranza comiro quelli che ac avevano aberte le porte agli avversari, espulse soltanto le mogli e i figli di quelli che ne erano usciti a posta per non partecipare alla convenzione medesima e che tuttora trovavansi al servizio del marg avio Alberto di Brandeburgo, rimise beast nel loro ufficio i magistrati deposti da Maurizio, ma per non the cosa che sonusse male nell'impero fin da principio, e per nor mettere in disputa l'accordo, tollerò tutti i predicatori luterani che, violando l'avuto precetto e il giuramento prestato di osservarlo, vi erano rientrati; në fece cacciar fuori che tre zuinghani e anabattisti, per gumia sediziosi e turbatori della pubblica quiete (1) E se, non ostante le ripetute instanze di Manrizio, caldeggiate dal re Ferdinando che trattenesse ancora presso di sè lo spodestato elettore Gianfederico almeno fino al suo ritorno dall'Ungheria (2). volle mantenere la parola data di liberarlo del tutto appena noto che fosse l'esito delle negoziazioni di Passavia, pure lo fece in modo che tra que due potessero stabilirs, relazioni pacifiche. Egli interpose gli uffici del Plauen per indurre Maurizio a dare piena sicurta a Gianfederico, che avrebbe eseguito lo spartimento con lui delle terre di Sassonia conforme alla capitolazione di Wittemberga (3). Gianfeder.co si obbligo di fare altrettanto verso Maurizio. Promise moltre di osservare in tutti gli altr. punti la detta capitolazione.

<sup>(</sup>I) Der kruser an könig Ferdinand, 31 aug. 1552, Ibid. p. 482.

<sup>(2)</sup> Instruction des konigs Ferdinand für D.\* Zasius an den kasser, 6 aug. König Ferdinand an den kasser, 7 e .0 aug. 1452. Ibid. p. 423, 431 e 446.

<sup>(3)</sup> Der kaiser an könig Ferdinand, 31 aug. 1552, Ibid. p. 481.

di non turbate in checchessia i seguaci dell'antica fede, di non stringere alleanze ne con principi e città dell'impero, ne con potentati strameri senza consenso dell'imperatore, e, in caso che col tempo egli e i suoi pervenissero alla dignita elettorale, di rispetture il trattato conchiuso dal re Ferdinando con Maurizio rispetto ai confiscat feudi sassoni nella Boemia (I) A tali condizioni, il giorno in cui l'imperatore lascriva Augusta, al primo di settembre egli, il nobile principo dall'animo invitto, si partiva libero verso i suoi cari, accolto da per tutto con giora ed acclamato fino dagli avversari.

La liberazione del langravio Filippo avvenne due giorni dopo, essendo stata ritardata per ragioni che qui giova rammentare Sottoscritta che fu davanti a Franco forte la convenzione di Passavia, ando subito dal campouna deputazione con alla testa Adamo Trott, maresciallo dell'elettore di Brandeburgo, per esigere dalla reggente de'Paesi Bassi María la liberaz one del langravio. La regina Maria che non ne aveva ancora ricevuto l'ordine del fiatello imperatore, e trovava pericoloso il mamfestario, si appigho al partito di guacagnar tempo cond.re ch'era impossibile eseguirla nel giorno fissato, 12 agosto e che del resto avrebbe fatto incamminare il langravio verso il luego di sua destinazione (2). E lo fece infatti tradurre a piccole giornate da Malines a Maestricht. La sua partenza da Malines agli 8 di agosto provocò una grave rissa tra gli abitanti e i soldati spagnuoli della sua guardia perseguiti dai loro credi-

<sup>(1)</sup> Bedingungen for die freilassung vom kaiser gesteld, aug. 1552. Lana, Staatspapiere, p. 518.

<sup>(2)</sup> Die königle Maria an den kaiser 10 aug. 1552, Lanz, Corresp. t. III. p. 448.

tori (1) Egli era aacora per via, quando grunse alla regina la lettera dell'imperatore che, in conseguenza dei dubbi insortigh e gia più volte mentovati, le ordinava d'indugiarme la aberazione nasino a nuovo avviso (2) Per il che essa dovotte giusti icarsi appresso il langravio adducendo che il fatto del reggimento di Reiffenberg passato al servigio del margitavio Alberto di Brandeburgo la metteva in forse se la convenzione sarebbe ratificata (3); e je anzi, pojeke non lo cre leva abbastanza. sicuro a Maestricht, rimasta sguarnita delle genti che aveva mandate verso Colonia e Trevrri minacciate dal margravio Alberto, lo fece condurre a Leau nel Brabante (4). Finalmente in su la fine di agosto venne l'aspettato avviso della Lberazione, e allora un nuovo ostacolo nel raficto del capitario della sua guardia di eseguirla, senza un ordine a lui diretto dell'imperatore, dichiarando che non cederebbe che illa forza: ma che in tal caso a chi la usasse ne incognerebbe male, e che anche la vita del langravio noi sarchue sicura (5). Eraquesti lo spagnuolo Gievanni de Guevara, il quale dalla inchiesta fatta sopra la rissa avvenita a Mahnes risulto

<sup>(1)</sup> Bericht über einen tumu t. ecc. Lanz, Staatspapiere p. 519-525. Rericht an den prast einen Vighus, ecc. Lanz, Corresp., t. III, p. 470-472.

<sup>(2)</sup> Der kaiser im die königin Maria, 8 aug. 1552. Ibid., p. 432.

<sup>(3)</sup> Instruction der königm Maria für Chr. Pyramius au den lanegrafen Philipp, 16 aug. 1552 16id. p. 463.

<sup>(4)</sup> Die kömgin Maria an den kaiser 24 aug. 1552. Joid. p. 479.

<sup>(5)</sup> Die königin Maria an den kaiser, 5 sept. 1552. Ibid p. 485. L'imperatore in rispusta a questa lettera, pur biasimando i termini usati dal capitano, osservò che questi, secondo le leggi di Spagna, non poteva liberario senz'averne l'ordine da lui. Il sett. 1552. Ibid. p. 488.

aver frodato lo stipendio ad alcuni soldati e selotio il cuoco del langravio a comprendere nelle spese di lui quelle per la propita mensa (1). Adamo Trott e i suoi compagni, credendosi beffati stavano per andarsene quan lo arrivò l'ordine richiesto dal Guevara. Il langravio fu messo in liberta ai 3 settembre ed accompagnato fino a Colonia, donde torno nelle sue terre in mezzo all'universale indifferenza, sopra ogni altra cosa addolorato, come si espis se col dottor Las o, che durante la sua prigionia la canaglia del villari gli avesse quastata da sua carcia bandita (2).

R.composta cost la quiete in Germania, Maurizio andò an Ungherna con ammo non de assicuraria al referd.nando, si di farsene re egli stesso, el'imperatore mosse con tutte le sue forze contro la Francia per tentare la ricuperazione delle piazze usurpate, principalmente di Metz

Questi gli effetti minichati della convenzione di Passavia. Ma che sono essi a paragone di quelli che derivarono dalla implicita abrogazione delle leggi coattive in materia di religione?

Da quel momento in poi l'imperatore si è di giorno in giorno sempre più alienato dalla Germania, sino a lasciare, due anui appresso, che il fratello la reggesse secondo l'onor suo e la sua coscienza, per non aver egli la responsabilità di ordinamenti definitivi ripugnanti alle sue convinzioni, fondate su l'immaginario diritto divino che immedesimava la unità dell'impero cristiano con quella della chiesa. Per le quali convinzioni maccessi ile alle idee del diritto umano, cle già

 <sup>(1)</sup> Bericht, sec. L. c., p. 524.

<sup>(2)</sup> Schmidt Neuere geschichte der deutschen 1, 300.

da tempo e ormai vigoroso si rivelava in ogni fatto, sentendosi impotente di lottare più oltre, perchè rifinito, a 55 anni, dalle infermita del corpo e dall'amarezza de'falliti disegni, anzi con lo spirito in preda alle tendenze malinconiche ereditate da sua madre, dopo deposte le molte corone, ando a terminare la vita in una modesta casa, fattasi costruire a posta fin dal 1553, contigua ad un convento di frati.

FINE DEL VOLUME QUINTO

Google

## INDICE

#### Capitolo primo.

Portamenti del Postefice dopo la pubblicazione dell' Interan; nunsiatura del Bertani in Germania e suo accordo. con Cesare; differenze tra la versione imperiale e la papale di questo accordo. - Nuove e vane pratiche di lega tra il pupa e il re di Francia; venuta di quest'ultimo a Torino, e per qual fine; annessione del marchesato di Saluzzo alla Francia; congiura contro la vita di Ferrante Gonzaga. Consiglio dei cardinali del Monte e Cervini per l'accettazione dell'accordo conchiuso col-Bertani, e loro parere circa le facoltà richieste da Cesare per la riduzione dei protestanti; bol a relativa de' 31 agosto 1548; deputazione di tre nunzi in Germania con potestá di legati a fatere, a loro istruzioni. - Difficoltà opposte all esecuzione della bolia; puove trattative ipfrattuose sopra Piacenza. - Venuta del principe Filippo a Genova; nuova negoziazioni ed insulie per la erezione di una fortezza, deluse dai provvidi ripreghi da Andrea Doria; ancora su, disegni del Gonzaya per ampliere il dominio imperiale in Italia. - Tentativi del papa di tirare i prelati di Trento a Roma, e con qual intenzione; destreggiamenti del re di Francia, mobasteria del cardinale Ippolito d'Este e caritoli della leza proposti dal pape. — Chiamata da carte del papa a Roma di quattro de' prelati ramasta a Treuto, e loro refuto da obbedire; colloquio su ciò del Bertani col vescuto d'Arras

### Capitolo secondo-

Conclave; parti la cui era diviso il usero collegio; anteriore intrigo per acquister voti al Salvisti; colleganza della parte farmemana con la imperiale per cagion di Parmat candidatura del Polo; opposizione del Caraffa e dei francani; portamenti dell'ambascintore Mendoza; ambizione del cardinale d'Este; perchè i farnessari si accordassero un ultimo con i francesi: elexione del cardinal del Monta. - Prime asioni di paga Giulio III; promessa di rimettere il concilio in Trento a modi usan nel ribattere gli ostacoli opposti dai francesi; missione a tal nopo del Pigbino all'imperatore e di Antonio Trivalzioni re di Francia. - Proposta del concilio nella dieta di Augusta; dichiaramone degli ambasciatori di Mannicio di Sassona e dell'elettore di Brandeburgo, trattamve tra 1 imperatore a il Pighino: deficoltà iatorno al punto essenziale degli auteriori decret.; risposta equivoca dell'imperatore; accortezza del papa nello atendere la bolla di riconvocasione; protesta segreta dell'imperatore; editto della dieta. - Restituzione di Parmo ad Ottavio Farnese: parenti e nipoti dei papa; prima porpora data al nipote adottivo Innoceazo; trattati con Cesare rispetto a Parma; sospetti de Farsen e loro pratiche con Francia; invioall'imperatore del Bertani e partito confidatogli a vece; inutili, tentativi per contenere in ufficio i Farnesi, incuerati dalla perplessità del papa; musione del Dandino e sue negoziazioni ad Augusta; stretterze finanziare del papa; risposta dell'imperatore al Daudino, onde crescono l'esitanse; nuove proposte di accomodamento ad Ottavio e mismone di Ascanio della Cornia in Francia i ermulazioni del re e di Ottaviez principio della guerra di Parma, - Condizioni della Germania, trattative per

### Capitolo terzo.

Riaprimento del Concilio: sessioni undecima e duodecima. proroganti le rattazioni; protesta del re di Francia, da bon confondersi con l'anteriore fatta in concistore a Roma. — Vari successi della guerra di Parma; Leone Strozze: suoi probabili disegna d'impagrement di Genova. sua pirateria sulla costa di Barcellona, e sua rinuncia al servizio di Francia: assalti dei frances: nel Plemonte e loro effetti. — Inquictudine del papa e suoi contradaitori portamenti missione sell'arcivescoso Ricci da Montepulciano all'imperatore; alti di aperta amista del re ci Francia verso i, papas mali successi degli assedii di Parma e della Mirantolo; venuta a Romu di Giovanni Marrique de Lara : ordinanzà dell'imperatore a Ferrante Gonzaga per un'azione risolutiva. - Disputazioni dei teologi e dei patri sopra pli articoli dell' huraristia ; proroga, ad astanza dell' inperatore, sella decisione intorno alla comumone sotto an bo le specie e al matrimonio del sacerdoti; risposta alla protesta del re: salvacondotto per-i protestanti abbozzalo dal dott. Vargas e sostanzialmente mutato dal jegato Crescenzio; cata di riformazione; sessione decimalerza; intervento dei due ambasciatori dell'elettore di Brandeburgo e ragioni della sua sommissione al Concilio. — Pareri dei teologi e sentenze dei Padri sugli articoli della Penitanza a dell'Estrema Unzione : canitoli in materia di riformazione, e quali ommessi per interposizione dei ministri imperiali; decimaquarta sessione. — Venuta dell'imperature a lansbrack; missiona a lui di Pietro Comajanti ereazione di auattordiri cardinan, e ragione della subita andata del rescovo Achille

de Grassi a Trento: condizione dinninio de l'imperatore Comparsa a Trento degli ambasciatori dei principi protestanti; scenate cel legato, e suo artificio per far passare pella dottrina relativa al sacramento dell'Ordine un articolo che risolveva la questione stilla superiorità del anna al conci lo: proposta el sospendera il concilio rigettata dall'imperatore; rongregazione nella quale gli ambasciatori protestanti esposero le loro istanze; conferma lella efezione a due vescovati del fighuolo dell'elettore li Bra deburgo; sessione decimaquinta con salvacondotto nuovo ai protestant e con ulteriore i mroga del e decisicua sopra il sacrafizio della Messa e il Sacramenti lell'Ordina. - Malcontento degli ambasciatori protestanti; insistenza dell'imperatore rella richiesta di effichel toformazioni; lamenti del papa contro i ministri imperiali. — Nessun esito degli assedi di Parma e della Mirantola; continuo pericolo di animutinamento delle genti imperialit, cenuta del tesoriere Francesco de Erasso a verificare lo stato del e finanze; di liberazione del papa li limitare la sua parte al soldo di 2000 fanti e 200 cavada; lascinaco al Gonzaga l'impresa della Marandola; rowedmenti proposti dal Gonzaga. - Istrazione del papa al caratuale Verallo in Francia e sue inutili trattativo; negoznaziona del papa col card, li Touraon e sue contemporanes relaxions con l'imporatore. . . . Pag. 189-3.8

## Capitole, Quarte.

Congresso de primiti teleschi congiunati a Lochau loro lega con la Francia, trattato di Chambord. — Infingimenti di Marrota il Sessonia, lero officacia cull'ammo dell'imperatore, è per quali ragioni. — Contegno del re de romani Per il ando e di Massimiliano nuo fighaolo verso il aperatore, girerra cei turchi in l'agheria, assessanio el ratti ale Mariantzia — Occupazione francese della Lorena, il Toul, Verdun e Meta, mosse del conquirati de eschi e presa d'aperata properata segreta dell'imperata re o suo ritorno ad lura et d. — Suspensione del concutio, curtese sulla forma del decreto, a corbo di gapa

Giulio III col re di Francia sella questione di Parma. --Negoziazioni di Ferdinando con Maurizio; conferenze di Linz, e ragioni che mossero Maurizio a interpenirvi senza l'assenso de suot compagni; fallito assedio di Ulma: correrie e rapine di Alberto di Brandeburgo per conto suo, resistenza di Strasburgo alle inzidio francesi. lavasione di Maurizio nel Tiro o: fuga dell'imperatore da Innsbruck - Condizioni generali dell' Italia; prodromi vella guerra di Siona; tentativi di loga tra i principi statiani e la Francia; pratiche segrete tra Maurizio e il duca di Ferrara. - Provvedimenti dell'imperatore per veder modo di riacquistare la perduta auperiorità; liberazione di Gianfederico, è con quali riserve, negotiazioni con Govanni di Brandeburgo; sentimenti de' principi cartolici rimasti neutroli. - Invasione francese nel Lussemburg; nuove correrie e rapine di Alberto di Frandeburg; conquiste dei turch in Transiivania e Ungheria, e comparsa cella loro flotta in vista di Napoli; ragioni per cui la flotta francese non si è congrunta con essa; animo del papa verso gli Imperiali: infruttuose trattative di lega tra Francia e Venezia, congresso di Chioggia; insurrezione di Siena; destreggiamenti di Cosimo de' Medici; guerra nel Premonte. — Conferenze di Passavia: fermezza desl'imperatore nella questione religiona, convenzione di 

Google

# CORREZIONI

A pag. 9 riga 3 delta nota 3.º (p. 11 nota 4.º, ... - leggi (pag. 7 nota 4.º).

A pag. 18 ultima riga della nota 2.º esposto a p. 15 - leggi esposto a pag. 9.

A pag. 173 riga 13 dal principio /pag. 95. . . . - leggi (pag. 108)

A pag. 202 riga 9 dalla fine grandi pendenza - leggi gran dipendenza

A pag. 261 riga 6 dal principio Upsala . . . . - leggi Disala.

A pag. 808 riga 6 dal principio preso che . . . . leggi precsoche.

A pag. 320 riga 6 dal principio settembre del 1832 - leggi nettembra del 1834

A pag. 340 riga 8 dalla fine 16 di marzo . . . - leggi 17 di marzo.

Go. gle

Orgina from

| RETURN TO Main Library • 198 Main Stacks                            |               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                     | 2             | 3                                                      |
| 4                                                                   | 5             | 6                                                      |
| ALL BOOKS MAY BE REC<br>Renewls and Recharge<br>Books may be Renews | s may be made | 4 days prior to the due date.                          |
| DUE                                                                 | AS STAMPE     | D BELOW                                                |
| JUL 1 7 1998                                                        |               |                                                        |
|                                                                     |               |                                                        |
|                                                                     |               |                                                        |
|                                                                     |               |                                                        |
|                                                                     |               |                                                        |
|                                                                     |               |                                                        |
|                                                                     |               |                                                        |
| FORM NO. DD6                                                        | UNIVER        | SITY OF CAUFORNIA, BERKELEY<br>BERKELEY, CA 94720-6000 |



